# MASTER NEGATIVE NO. 93-81465-3

# MICROFILMED 1993

# COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the "Foundations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Library

# **COPYRIGHT STATEMENT**

The copyright law of the United States - Title 17, United States Code - concerns the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material.

Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that the photocopy or other reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or research." If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair use," that user may be liable for copyright infringement.

This institution reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

AUTHOR:

# GELLI, JACOPO

TITLE:

# "COME POSSO DIVERTIRMI"

PLACE:

**MILANO** 

DATE:

1922

# 93-81465-3

# COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DEPARTMENT

# **BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET**

| Original Material as Filmed - | Existing | Bibliographic | Record |
|-------------------------------|----------|---------------|--------|
|-------------------------------|----------|---------------|--------|

|      | Gelli, Jacopo, 1d5%- "Come posso divertirmi"; piccola encicloped di giuochi e passatempi per giovani ed adulti a cura di J. Gelli. 3. edizione riveduta Milano, Hoepli, 1922. 2 p. l., (vii,-xxiii, 541 p. illus. 19cm. (Biblioteca delle famiglie) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | On cover: Commissariato dell'emigrazione.<br>Biblioteca dell'emigrante, 38.                                                                                                                                                                         |
| 1240 | 079                                                                                                                                                                                                                                                 |

Restrictions on Use:

# TECHNICAL MICROFORM DATA

| FILM SIZE: 35 mg                                      | REDUCTION RATIO: //X |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| IMAGE PLACEMENT: IA IIA IB/ IIB DATE FILMED: 18/18/19 |                      |
| DATE FILMED: 6/3/83                                   | INITIALS_F-C-        |
| FILMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS, I                   | NC WOODBRIDGE, CT    |



# Association for Information and Image Management

1100 Wayne Avenue, Suite 1100 Silver Spring, Maryland 20910 301/587-8202

MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS
BY APPLIED IMAGE, INC.





### BIBLIOTECA DELES IGLIE. COME prolungare la vita, di G. GALLI. Studio dei mezzi per combattere la vecchiaia precoce . . . L. 12,50 COME devo parlare in pubblico, di J. Gelli. Esempi di discorsi per le varie occasioni della vita, 3ª ediz. rifatta, in-16 di pag. xv1-487 . . . . . . . . L. 7,50 COME si riesce negli affari. Pensieri di un uomo d'affari americano, per W. P. WARREN, trad. di P. BELLEZZA, 2ª edizione . . . . . . . . . . . . L. 7,50 COME si riesce con la pubblicità. L'arte nella pubblicità, di E. ROGGERO. In-16, di pag. 300, con 47 incisioni e 48 tavole fuori testo di cui 17 a colori, legato alla Bodoniana (Edizione di lusso) . . . . . L. 18,-COME cucinare I cibi al bambini. Libro di cucina pei bambini e per le mamme, di A. PETTINI, di pag. 400 L. 6,-COME coltivare l'orto e Il giardino? La buona massaia, suè occupazioni e passatempi in città e in campagna, di A. Pucci, 3ª ediz., in-16, di pag. xxi-514, 201 inc. L. 6,-COME Investire e amministrare i miei capitali, di F. Picci-NELLI, in 16, di pag. XXI-451 . . . . L. 6,-COME devo tutelare la vita civile del miel figli? di E. ZAP-PAROLI . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6,-COME si pagano le imposte e le tasse in Italia? di R. Roc-CATAGLIATA, 2ª edizione . . . . . . L. 6,-COME posso divertirmi? Piccola enciclopedia di passatempi e giuochi, di J. Gelli, 2ª ediz. (in ristampa). COME devo mantenermi sano e prolungarmi la vita? del Dott. G. GALLI, 2ª ediz. legato. . . . . L. 10,-COME manteneral bella. L'igiene fattore di bellezza femminile, di G. Antonelli . . . . . L. 15,-COME devo governare la mia casa? per la Contessa Fer-RARIS TAMBURINI, 3ª ediz. (alcune copie legate) L. 10,-COME devo scrivere le mie lettere? di J. Gelli, 8ª edizione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 15,-COME devo scegliere una professione? Guida nella scelta di una carriera, di C. Dompé . . . . . L. 6,-COME devo comportarmi? di A. VERTUA-GENTILE. Libro per tutti, 9ª ediz. riveduta ed ampliata. . . L. 16,50 COME posso mangiar bene? Libro di cucina con 300 precetti e 756 ricette di vivande comuni, facili ed econom. adatte agli stomachi sani e delicati, 5ª ediz. rifatta di pag. x11-446, 43 figure e 10 tavole . . . L. 9,50 COME devo allevare e curare Il mio bambino? di VALVAS-SORI-PERONI, 7ª ediz. del Dott. V. LOVATI, con tabella per le registrazioni grafiche del peso del bambino L. 12,50 COME posso guarirmi nelle malattle? di G. Galli, 2ª edizione. . . . . . . . . . . . . . L. 6,50 CHI l'ha detto? Tesoro di citazioni italiane e straniere di origine letteraria e storica, ordinate ed annotate da G.

Fumagalli, 7ª ediz. riveduta ed accresciuta . L. 26,-

"Come posso divertirmi,

# PICCOLA ENCICLOPEDIA

131

# GIUOCHI E PASSATEMPI

PER GIOVANI ED ADULTI

A CURA DI J. GELLI

Terza edizione riveduta

276 FIGURE NEL TESTO



ULRICO HOELA REAL CASA

1922

" Come posso divertirmi "

GIUOCHI E PASSATEMPI

# INDICE GENERALE

|                                                   | Pag. |
|---------------------------------------------------|------|
| Prefazione                                        | XXI  |
|                                                   |      |
|                                                   |      |
| CAPITOLO I.                                       |      |
| VENTI GIUOCHI SUL BILIARDO.                       |      |
| 1. Partita dei birilli con pallino, a due         | 2    |
| 2. Partita dei birilli con pallino, a tre o più   | 8    |
| 3. Partita dei birilli con pallino, ognuno per sè | 8    |
| 4. Partita alla parigina                          | 9    |
| 5. Partita alla bazzica                           | 10   |
| 6. Partita ai birilli senza pallino               | 12   |
| 7. La carolina senza birilli                      | 12   |
| 8. Partita delle buche o bilie                    | 15   |
| 9. La poule o gara                                |      |
| 10. Partita di sette e mezzo (proibito)           | 15   |
| 11. Il battifondo (proibito)                      | 17   |
| 12. Partita della guerra                          | 18   |
| 13. Partita delle boccette                        | 19   |
| 14 Partita alla geometria                         | 20   |
| 14. Partita alla geometria 15. La carambola       | 20   |
| 16 Riliarda campacita                             | 21   |
| 16. Biliardo campestre                            | 24   |
| 17. La bagattella                                 | 25   |
| 18. La bagattella all'inglese                     | 26   |
| 19. Partita senza l'eguale                        | 27   |
| 4U, 11 M 1881881D1                                | 90   |

Paterno D790 G28

PROPRIETÀ LETTERARIA

# CAPITOLO II.

# OTTANTUNO GIUOCHI DI CARTE NON PROIBITI E PROIBITI.

|     |                                          | Pag. |
|-----|------------------------------------------|------|
|     | Le carte da giuoco                       | 29   |
|     | I tarocchi                               | 31   |
| 3.  | I tarocchi in quattro                    | 38   |
|     | I tarocchi in tre a venticinque          | 38   |
|     | Tarocchi alla svizzera                   | 39   |
| 6.  | Il tresette e varie maniere di giuocarlo | 40   |
| 7.  | Le regole di Chitarrella                 | 47   |
| 8.  | Il tresette a non pigliare               | 50   |
| 9.  | Il tresette colla guercia                | 51   |
| 10. | Il tersilio                              | 52   |
|     | La bellora e bellorone                   | 54   |
| 12. | La briscola                              | 54   |
|     | Il briscolone                            | 56   |
| 14. | L'uomo d'Auvergne                        | 57   |
| 15. | La scopa                                 | 58   |
| 16. | Lo scopone                               | 60   |
|     | La bazzica e sue varie forme             | 60   |
|     | Il bracco                                | 67   |
|     | Il whist                                 | 67   |
|     | L'ombre                                  | 80   |
|     | Il poker                                 | 88   |
|     | Il poker americano                       | 93   |
|     | Il whiskei-poker                         | 93   |
|     | Il poker-bluff                           | 93   |
|     | Lo stud-poker                            | 93   |
|     | Il reversis                              | 94   |
|     | Il cribbage                              | 102  |
|     | Il picchetto o piquet                    | 106  |
|     | Il Napoleone                             | 123  |
| 30. | L'écarté                                 | 123  |

|     |                                   | Pag. |
|-----|-----------------------------------|------|
| 31. | Il cinquecento                    | 130  |
| 32. | La guimbarda o la sposa           | 133  |
| 33. | Il boston                         | 136  |
| 34. | Il cavallino o campana a martello | 149  |
| 35. | Il lanzichenecco o zecchinetta    | 150  |
| 36. | I fiorentini o toppa              | 152  |
| 37. | Il trentuno al banco              | 153  |
| 38. | La coppia                         | 153  |
|     | La vedova del colonnello          | 154  |
|     | La dote                           | 155  |
| 41. | Il ventuno                        | 156  |
| 42. | Il ventuno con dieci al giuoco    | 157  |
|     | Il ventuno alla posta             | 157  |
|     | Il trenta e quaranta da sala      | 158  |
|     | Il piccolo lanzichenecco          | 159  |
|     | Le dozzine                        | 159  |
|     | La battaglia                      | 160  |
|     | La scala                          | 160  |
|     | L'orologio                        | 161  |
|     | La borsa                          | 162  |
|     | L'altalena                        | 162  |
|     | La simpatia e l'antipatia         | 163  |
| 53. | Al colore                         | 163  |
|     | Alla migliore                     | 164  |
|     | All'ultima della primiera         | 164  |
|     | La bambola                        | 165  |
|     | Al punto                          | 166  |
|     | Il baccarà                        | 166  |
|     | Il macao (baccarà all'italiana)   | 168  |
|     | Il cucù                           | 169  |
|     | La colazione di S. Pietro         | 170  |
|     | La lotteria o mercante in fiera   | 170  |
|     | Il fallimento                     | 172  |
|     | L'asso di picche                  | 172  |
|     | L'appello                         | 173  |
|     | La cometa                         | 174  |

| Indice | generale |
|--------|----------|
|        |          |

| × | ŏ | ı |  |
|---|---|---|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pag.       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 67. La tontina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175        | 16. La hoca                        |
| 68. Il prestito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177        | 17. La tombola e le sue varianti   |
| 69. L'aiutatemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177        | 18. Partita ordinaria              |
| 70. L'asso volante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 179        | 19. Tombola alla francese          |
| 71. Tre giuochi in uno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 179        | 20. Tombola alla tombola           |
| 72. Schiff, schnoff, schnoruum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180        | 21. Ai quindici numeri             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 181        | 22. Il giuoco del lotto            |
| 73. Il quindici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182        | 23. Palle e santi                  |
| 74. La sposa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 24. La morra                       |
| 75. Il nigaud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183        |                                    |
| 76. L'omo nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183        |                                    |
| 77. Il bog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 184<br>185 | · Capitolo IV.                     |
| 78. Il nano giallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                    |
| 79. La bestia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 187        | DICIOTTO GIUOCHI DEL DOMINÒ.       |
| 80. Il piattello o pitocchetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191        |                                    |
| 81. La primiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 193        | 1. Dominò a due                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 2. Dominò all'andata e ritorno     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.3        | 3. Dominò con la pesca             |
| CAPITOLO III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 4. Dominò in tre                   |
| WENTER OF A CHICAGO DO CONTROL OF A CONTROL | 77.        | 5. Dominò in quattro               |
| VENTIQUATTRO GIUOCHI PROIBITI (O QUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51).       | 6. Dominò-ladro o dominò-whist     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.0        | 7. Dominò a perdi-vinci            |
| 1. Giuochi di sorte coi dadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 194        | 8. Il matador                      |
| 2. La speme con i dadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 196        | 9. I massimi nel giuoco del dominò |
| 3. Il krabs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198        | 10. Muggins o sempre cinque        |
| 4. L'azzardo o ventura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 199        | 11. Sempre tre                     |
| 5. Partita semplice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200        |                                    |
| 6. Pari e dispari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201        |                                    |
| 7. Il passa dieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201        | CAPITOLO V.                        |
| 8. Il cinque-nove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202        |                                    |
| 9. I doppioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202        | ENIMMISTICA.                       |
| 10. L'oca e le sue varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203        |                                    |
| 11. L'aliosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205        | 1. Le sciarade                     |
| 12. If girlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207        | 2. Gli anagrammi                   |
| 13. La girella o girello (Roulette)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 208        | 3. Il logogrifo                    |
| 14. Il biribisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211        | 4. Parole a più sensi              |
| 15. La cavagnola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 212        | 5. I rebus                         |

| CAPITOLO VI.                                          |            | 5. Ilidovillate to esticultura di dii giucco di domino | 000  |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------|
| POSTOVICA DO PARIENTE COLUMN DI                       | 6          | T. HO disposizioni rottimico del del                   | 260  |
| ROMPICAPO, PAZIENZE, SOLITARI.                        | 4          | o. He conserve magnetic der demande                    | 260  |
|                                                       |            | o. no alternate                                        | 262  |
| A) I ROMPICAPO:                                       | Pag.       | . De quadrighe                                         | 263  |
| Column la serve e il correle                          | 242        | 8. La piramide                                         | 267  |
| Salvare la capra e il cavolo                          | 243        |                                                        |      |
| . Il traghetto dei fanti                              | 243        |                                                        |      |
| . Una traversata pericolosa                           | 244        | CAPITOLO VII.                                          |      |
| . I tre mariti gelosi                                 | 244        | I GIUOCHI SULLA SCACCHIERA                             |      |
| . La traversata di quattro mariti gelosi e delle loro | 245        | SCACCHI, DAMA, TAVOLA REALE, MULINELLO, E              | cc   |
| mogli                                                 |            | SOACOHI, DAMA, IAVODA READE, MODINEDEO, E              | .00. |
| . I ponti e le isole                                  | 246        |                                                        | 268  |
| . Il numero preferito                                 | 248<br>249 | 1. Off Scacetiff                                       | 275  |
| . Il servo infedele                                   |            | Z. Da (talita                                          | 281  |
| . Il quadrato magico del quindici                     | 250        | o. 11a dania ana polacea                               | 285  |
| The Tanamana                                          |            | T. Vallanti at Brace at annual                         | 286  |
| B) I SOLITARI:                                        |            | o. chique contro and                                   |      |
| . Il solitario francese                               | 250        | U. I laufolli                                          | 287  |
| . Il solitario inglese                                | 252        | 1. Tavola leale o trectite                             | 288  |
|                                                       | 1          | o. Grade del gracemento                                | 296  |
| C) I SOLITARI E LE PAZIENZE CON LE CARTE:             | 16         | J. Li Haima                                            | 298  |
| 1. Il quadrato del 15                                 | 254        | 10. 00 0 go-oung                                       | 302  |
| 2. La profetessa                                      | 254        | 11. 11 materiality                                     | 303  |
| 3. Il su-e-giù                                        | 254        | 12. L'agone                                            | 310  |
| 4. Le quattro stagioni                                | 255        |                                                        |      |
| 5. L'esclusione successiva                            | 255        |                                                        |      |
| 6. Il numero fatale                                   | 256        | CAPITOLO VIII.                                         |      |
| 7. Il quadrato magico                                 | 256        | I PASSATEMPI DELLA SUPERSTIZIONE.                      |      |
| 8. L'indeciso                                         | 256        |                                                        |      |
| 9. I quadrati                                         | 257        | 1. La cartomanzia o l'avvenire svelato dalle carte     | 314  |
| 0. I malfattori                                       |            | 2. Come si trae l'oroscopo dalle carte                 | 317  |
| U. I manattori                                        | 200        | 3. Varie maniere di fare le carte                      | 328  |
| D) PAZIENZE COL DOMINÒ:                               |            | 4. La chiromanzia o l'arte di predire la ventura dai   |      |
|                                                       |            | segni della mano                                       | 330  |
| . Le proprietà numeriche del dominò                   |            | 5. La metoscopia                                       | 345  |
| Le curiosità del dominò                               | 259        | o. Ha metoscopia                                       | 0.10 |

| Indice | generale   |
|--------|------------|
|        | 901001 000 |

xv

| α. | PITOLO | 7 37 |
|----|--------|------|
|    | PITOLO |      |

# SESSANTACINQUE GIUOCHI SPORTIVI ALL'APERTO.

|                                  | Pag. |
|----------------------------------|------|
| 1. Giuochi semplici con la palla | 349  |
| 2. Il palleggio                  | 351  |
| 3. Il palloncino                 | 353  |
| 4. La palla al muro              | 353  |
| 5. La palla al balzo             | 354  |
| 6. La palla al confine           | 355  |
| 7. Il giuoco del calcio          | 356  |
| 8. Il trucco o palla al maglio   | 360  |
| 9. La palla-corda o lawn-tennis  | 363  |
| 10. Le buchette                  | 368  |
| 11. Le nove buchette             | 369  |
| 12. La palla in buca             | 369  |
| 13. La palla al berretto         | 372  |
| 14. Il pappagallo                | 373  |
| 15. Le bocce                     | 375  |
| 16. Le palle a striscio          | 378  |
| 17. Le palle a schizzo           | 380  |
| 18. Le palline                   | 381  |
| 19. Il pallone                   | 383  |
| 20. Il pallone a casse           | 392  |
| 21. Il cacciatore e la lepre     | 392  |
| 22. La caccia al due e al tre    | 393  |
| 23. La bandiera                  | 394  |
| 24. Le barriere                  | 394  |
| 25. La caceia                    | 396  |
| 26. L'arco                       | 397  |
| 27. La balestra                  | 400  |
| 28. La catapulta                 | 401  |
| 29. La fionda                    | 402  |
| 30. I cerchi volanti             | 403  |

|                                 | Pag. |
|---------------------------------|------|
| 31. Il volano                   | 405  |
| 32. A cinque pali               | 407  |
| 33. Gli anelli                  | 408  |
| 34. La tavola a piastrelle      | 408  |
| 35. Il paletto                  | 409  |
| 36. Il getto dell'anello        | 411  |
| 37. Il nicchio                  | 412  |
| 38. L'uccello che punge         | 413  |
| 39. Il bersaglio sonoro         | 414  |
| 40. L'altalena                  | 414  |
| 41. Il ruzzolone                | 415  |
| 42. I noccioli e le noci        | 416  |
| 43. La trottola o paleo         | 418  |
| 44. Le piastrelle               | 419  |
| 45. Il sussi                    | 419  |
| 46. I trampoli                  | 420  |
| 47. Il salto in paradiso        | 420  |
| 48. La lumaca                   | 422  |
| 49. La corda                    | 423  |
| 50. I palloni volanti           | 423  |
| 51. Il saltamentone             | 425  |
| 52. Il cervo volante o aquilone | 426  |
| 53. Toccato!                    | 427  |
| 54. Alla tonda                  | 427  |
| 55. Caccia alle rondinelle      |      |
| 56. A mosca cieca               |      |
| 57. Ai quattro cantoni          |      |
| 58. I pastori bendati           | 429  |
| 59. Il partito vittorioso       |      |
| 60. La caccia al topo           |      |
| 61. Il fazzoletto nascosto      |      |
| 62. 11 lupo e la pecora         |      |
| 63. Il palio al fazzoletto      |      |
| 64. Corsa in gara               |      |
| 65. La corsa delle cavallette   |      |
|                                 |      |

| CAPITOLO | N |
|----------|---|
|          |   |

# DICIOTTO GIUOCHI SPORTIVI STRANIERI ALL'APERTO.

| 1 71 12 12                        | Pag. |
|-----------------------------------|------|
| 1. Il blaid                       | 433  |
| Z. La forca                       | 435  |
| 3. II polo                        | 436  |
| 4. Il water-polo                  | 438  |
| 5. La thèque                      | 439  |
| 6. Il base-ball                   | 444  |
| 7. Il golf                        |      |
| 8. Il vigoro                      | 445  |
| 9. La crosse                      | 447  |
| 10. La fieldhall (again ingless)  | 448  |
| 10. La fieldball (caccia inglese) | 452  |
| 11. La palla indiana              | 454  |
| 12. Il putting-golf               | 455  |
| 13. Il bumerang                   | 456  |
| 14. Il turkestan                  | 457  |
| 15. Lo spiropolo                  | 458  |
| 10. Il baaminton                  | 459  |
| 17. 11 siam                       | 460  |
| 18. I birilli alla svizzera       | 461  |

# CAPITOLO XI.

# NOVANTA GIUOCHI DA SALA O DI SOCIETA.

| 1 To ombo                      |     |
|--------------------------------|-----|
| 1. Le ombre                    | 470 |
| 2. La coda all'asino           | 487 |
| 3. La pentolaccia              | 490 |
| 4. Le pitture magiche          | 490 |
| 5. Il Iratello Jonathan        | 400 |
| n Tondi o aroai                | 491 |
| 1. I Hammitari minacologi      |     |
| 8. I giuochi con gli stocchini | 491 |
| 8. I giuochi con gli stecchini | 493 |

|     | •                                            | Pag. |
|-----|----------------------------------------------|------|
|     | La calamita di legno                         | 494  |
| 10. | Pietro e Paolo o il palio in camera          | 495  |
| 11. | Il pianoforte indovino                       | 496  |
| 12. | I proverbi muti                              | 496  |
| 13. | Le sciarade mute                             | 497  |
| 14. | Gli spropositi                               | 497  |
| 15. | L'avvocato                                   | 497  |
| 16. | I colori                                     | 498  |
| 17. | La ghigliottina all'alfabeto                 | 499  |
| 18. | Caccia alle palle                            | 499  |
| 19. | La chiave girante                            | 500  |
| 20. | L'anello girante                             | 500  |
| 21. | Battista il maniscalco                       | 500  |
| 22. | Il topo ha un corno?                         | 501  |
| 23. | Domanda e risposta                           | 501  |
| 24. | L'indovino                                   | 502  |
| 25. | Indovinare i mestieri                        | 502  |
| 26. | Indovinare un personaggio o un fatto storico | 503  |
| 27. | Il mercante                                  | 503  |
| 28. | Il discorso in due                           | 504  |
| 29. | Il nano poeta                                | 504  |
| 30. | L'astronomo                                  | 505  |
| 31. | Le rime                                      | 505  |
| 32. | La frase celere                              | 505  |
| 33. | La frase valanga                             | 506  |
| 34. | L'asino prigioniero                          | 507  |
| 35. | Re ed imperatore                             | 508  |
| 36. | Il mercato degli uccelli                     | 509  |
| 37. | Il supplizio di Tantalo                      | 510  |
| 38. | La mano calda                                | 510  |
| 39. | La zampa dell'elefante                       | 511  |
| 40. | I nastri                                     | 512  |
| 41. | La farfalla vola                             | 512  |
| 42. | Arti e mestieri                              | 513  |
| 43. | Gli elementi                                 | 513  |
| 44. | Quanto costa l'orzo ?                        | 514  |

 73. Il pappagallo
 534

 74. La statua
 535

 75. Il bacio al candeliere
 535

 76. Il bacio della più bella
 535

### Indice generale XIX Pag. 77. Lo spirito di contraddizione ...... 78. L'elemosina ..... 79. Il bacio del cappuccino ..... 81. A discrezione..... 537 82. I proverbi ..... 538 83. Il testamento ...... 538 85. Il paragone ..... 539 87. L'opinione degli altri ..... 539 88. La confessione..... 539 89. Penitenza a indovinello ...... 540

Michelangelo Buonarroti, nella veglia intitolata « Le Mascherate » (Atto II, scena 5ª), descrive una partita a giulé (¹). Imitando lo scultore divino del Mosè e del David, altre non dispregevoli intelligenze hanno scritto non poco, in Italia e altrove, sopra ogni specie di svaghi, e più particolarmente su quelli diretti all'educazione del fisico, che in tutti i tempi e presso tutti i popoli furono e sono elemento di progresso e di civiltà. Perciò io, modesto compilatore di questa piccola enciclopedia, non avrò motivo di arrossire, se la critica sorgerà a rimproverarmi di aver dedicato lavoro ad un soggetto tanto umile.

E perchè dovrei arrossirne? La distrazione, il divertimento, i giuochi, costituiscono uno dei primi bisogni dell'uomo; e benemerito dell'umanità fu detto quegli che alle esigenze della vita umana soddisfa, sia pure a quelle reclamate dallo spirito, annojato o sopraffatto dal lavoro fisico, o da quello dell'intelletto.

Altri ha trattato la parte più intellettuale di quanto

<sup>(1)</sup> MICHELANGELO BUONARROVI, Opere varie in versi ed in prosa..., alcune delle quali non mai stampate, raccolte da P. Alfani. Firenze, Felice Le Monnier, 1863, in 8°, pag. IV-607.

ha rapporto con la ricreazione dello spirito umano (1) in libri quanto mai interessanti. Io mi sono assunto la parte più modesta, perchè mi è parsa ricca di utilità, come quella che più direttamente interessa il benessere, poichè è capace di combattere con piacevoli ed oneste distrazioni il sopraccarico della mente, e la tristezza della noia.

Per coloro che oramai non contano più le primavere, i passatempi devono essere, per necessità virtù, placidi; perciò, i giuochi di pazienza, i giuochi di carte, i giuochi co' numeri, in questo libro accompagnano i giuochi mossi, eseguiti per quanto è possibile all'aria aperta, al sole, dalla prodigiosa energia del quale i muscoli in attività ritraggono infinito bene.

Al sole lasciamo giuocare, muoversi, correre, sollazzarsi i giovani figli, onde abbiano a crescere sani, vegeti, robusti pel bene del nostro paese, che di braccia solide e di cervelli ben nutriti ha tanto bisogno.

Col sole si combattono le malattie nervose, che sempre più si diffondono nella nostra società. Le sovraeccitazioni morbose della politica, della letteratura, delle sensazioni, lo stato patologico di questo principio di secolo guerraiolo, si combattono efficacemente col sole, perchè noi e i nostri figli viviamo troppo all'ombra. Dunque, se l'età ce lo concede, divertiamoci al sole! Infine, in questa raccolta di giuochi, non ho trascurato quelli riservati in modo particolare al divertimento
e all'educazione dei piccoli; nè quelli che, distraendo i
grandi, concorrono a combattere certe idee bislacche di
superstizione, le quali, pur troppo, trovano un campo
fecondo anche nella mente di persone innanzi nell'età
e non prive di coltura e di senso comune.

Insomma, ho cercato, per quanto ho potuto, che questo libro rappresentasse un contributo o al miglioramento físico e morale della nostra gioventà, o alla felicità dei vecchi.

Non tocca a me giudicare se e quanto io abbia raggiunto lo scopo prefissomi; se non l'ho conseguito, non mi si accusi, non mi si gridi dietro il « Crucifige, »..., l'intenzione di riescire c'era!

<sup>(1)</sup> I. GHERSI, 500 giuochi semplici, dilettevoli, di fisica, chimica, pazienza ed abilità, esoguibili in famiglia, con 520 figure. — Milano, Hoepli, L. 6,50.

### CAPITOLO PRIMO

## VENTI GIUOCHI SUL BILIARDO (1).

Il biliardo. — Da un pezzo i francesi e gli inglesi si palleggiano la gloria della invenzione di questo giuoco, intorno al quale hanno speso chiacchiere e consumato inchiostro i più illustri accademici de' due paesi.

Il mondo è fatto così; tutti si accontentano di ripetere quello che altri già dissero, senza darsi la briga di andare a vedere se quanto il detto e il ripetuto sia esatto; se corrisponda alla verità e quanto da essa si allontani.

A questa stregua si sono attenuti quei sommi scrittori di Francia e d'Inghil-



Fig. 1. - Antico biliardo.

terra nell'attribuirsi reciprocamente l'onore e il merito di avere ideato il biliardo. Se così non fosse, o

<sup>(</sup>¹) Sul giuoco del biliardo mi acconcio a dare cenni sommari, perchè nella collezione dei Manuali Hoepli, evvi un volumetto nel quale il giuoco è ampliamente trattato. Al Manuale del biliardo, rimando il lettore che volesse conoscere di più su questo salutare esercizio e dilettevole passatempo.

<sup>1 -</sup> J. GELLI, Piccola Enciclopedia di giuochi.

se si fossero dati la pena di scotere un po' di polvere dalle carte degli archivi de' loro paesi e del nostro, si sarebbero accorti che il biliardo è invenzione italiana, di Napoli o di Mantova non è ben determinato; ma è italiana e si addimandava il giuoco delle gugole (¹) un

> c... gioco bel, dove ogni bel s'appiglia! Giupco che m'entri sin nelle curate, Feñce chi con te sol si consiglia!

Al giucco tuo Puo far l'imperatore, Duchi, Conti, Marchesi et gran prelati, Di di et di notte, e tutte quante l'ore. Et possono far ancor monache e frati, Per esser tanto onesto e tanto vago. Ch'un altro non fu mai de' più lodati (\*).

# 1º — PARTITA DEI BIRILLI COL PALLINO CON DUE GIUOCATORI.

1. La partita va sino ai 16 o ai 24 punti; si giuoca con due palle, un pallino e cinque birilli, disposti in forma di croce, col birillo più grande in mezzo.

I birilli del quadrato abbattuti soli, o con altri,



Fig. 2. - Appoggio lungo.

contano due punti e quello centrale quattro; ma se questo cade solo, allora conta cinque punti.

- 2. Quegli che è di mano si mette con la palla e il pallino. Nel mettersi, il pallino deve toccare la mattonella alta.
- 3. Se nel mettersi si manda la palla in buca, si perdono due punti, e la palla si colloca sulla peni-

(\*) Capitolo di Niccolò Martelli a Pandolto Pucci (principio del Cinquecento). tenza, a metà tra i birilli e la mattonella alta. Però, è lecito mettersi di nuovo.

4. Se nel mettersi il pallino cade nella buca non si perdono punti; ma il pallino si colloca alla metà dell'orlo della buca in cui cadde.



Fig. 3. - Come si tiene la stecca.

5. Se nel mettersi si fanno cadere birilli, si perdono tanti punti quanti i birilli caduti, e si ripete l'acchito.

6. Se nell'acchito il pallino tocca prima la palla e poi la mattonella, la palla deve essere ricollocata al posto primitivo.

7. Sono perduti tutti i punti rappresentati dai birilli abbattuti dalla propria palla, o fatti da quella dell'avversario, quando la palla propria cade in buca.

<sup>(1)</sup> GELLI, Il giucco del biliardo. 3ª ediz. Milano, Hoepli, 1914. Un volume di XII-197 pagine, con 80 incisioni. L. 2,50.

8. Si perde un punto, quando:

 a) non si tocca la palla avversaria, ma la si sorpassa:

b) si manda in buca il pallino, acchitandolo, durante la partita, o toccando una palla;

c) si fa il colpo se le palle combaciano, o se quella che deve battere combacia col pallino.



Fig. 4. - Posizioni della mano sinistra.

9. Si perdono due punti, quando:

a) si tocca il pallino e non la palla avversaria;

b) si va in buca con la propria palla;

c) facendo il colpo, si muove il pallino che combacia con le due palle;

d) acchitando il pallino gli si fa toccare le due palle;

e) si fa saltare fuori del biliardo la propria palla, dopo aver toccato quella avversaria;

f) si devia o si ferma la palla avversaria;

g) battendo sul pallino si manda in buca la propria palla.

10. Si perdono tre punti, quando:

a) si tocca prima il pallino, poi la palla avversaria per finire in una buca con la propria;

b) si manda in buca il pallino, ma non si tocca con la propria la palla avversaria; c) si fa saltare fuori dal biliardo la palla propria, senza aver toccato quella avversaria.

11. Si perdono quattro punti, quando:
a) si mandano in buca le due palle;

b) facendo il colpo, si muove la palla avversaria e il pallino che combaciano con la propria palla;



Fig. 5. - Posizione del giuocatore.

 c) si fa saltare fuori del biliardo la palla propria e il pallino.

12. Si perdono cinque punti, quando:

a) si fa il pallino con la palla avversaria e si manda in buca la palla propria;

 b) si fa saltare fuori dal biliardo la palla propria e il pallino, senza aver toccato la palla avversaria.

13. Si perdono sei punti, quando:

a) si fa la palla dell'avversario, si tocca il pallino con la propria, e con questa si va in buca.

14. Si perdono otto punti, quando:

a) si ferma la palla o le palle in moto.

15. I punti rappresentati dai birilli fatti cadere dal pallino, quando si acchita, durante la partita, vanno a beneficio dell'avversario.



Fig. 6. - Il rinquarto.

16. Perde i punti rappresentati dai birilli caduti, quegli che nel mettersi in posizione di giuoco fa cadere uno o più birilli.



Fig. 7. - Il rinterzo.

17. Perde la partita quegli che con la propria palla, col pallino o con l'una e l'altro, fa cadere tutti i birilli; e quegli che fa cadere tutti i birilli col pallino o con la palla dell'avversario, ma va poi in buca con la propria, o la caccia fuori dal biliardo, o che battendo prima il pallino, manda fuori le tre palle.

18. Guadagna tanti punti, quanti ne rappresentano i birilli fatti cadere, quegli che li fa con la palla avversaria o col pallino.

19. Guadagna due punti:

a) chi fa balzare fuori dal biliardo la palla avversa o il pallino.

20. Guadagna tre punti:

a) chi manda la palla avversaria sul pallino.

21. Guadagna quattro punti:

a) chi, dopo aver toccato la palla avversaria

con la propria, tocca con questa il pallino.

22. Guadagna la partita chi fa cadere con la palla avversaria, o col pallino, tutti i birilli (senza andare in buca con la propria); o chi fa tre palle, sia in buca, sia in alto, purchè non faccia cadere i birilli con la propria e colpisca prima con questa la palla dell'avversario.

23. Chi ha palla in mano deve fare il colpo dalla parte opposta a quella della palla su cui deve giuocare.

24. Si batte sul pallino quando ambo le palle sono andate in buca.

25. Quando ambo le palle hanno toccato il pallino i punti si calcolano sulla prima palla che lo toccò.

26. Quando le due palle ed il pallino combaciano, i punti fatti con la palla da giuocare non valgono se questa non tocca prima una mattonella (v. art. 8 c) e 11 b).

27. Acchitando con la palla o col pallino s'ha da toccare la sponda alta.

28. Se nell'acchitarlo il pallino va in buca, si perde un punto e si ricolloca a metà dell'orlo della buca.

29. Se durante la partita il pallino va in una buca di mezzo, quegli a cui spetta di ricollocarlo, lo può mettere dove più gli aggrada.

30. Il collocamento del pallino non spetta a chi lo mandò in buca, sibbene all'avversario, dopo che avrà fatto il colpo senza pallino.

Venti giuochi sul biliardo

31. Quando un giuocatore manda in buca la palla avversaria e il pallino, chi ha palla in mano batte sulla prima palla contraria e poi colloca il pallino.

32. Se il pallino, o la palla, occupano il posto di un birillo, questo non si rimette fino a quando il suo

posto non sia rimasto libero.

33. I birilli allontanati dal proprio posto, ma non fatti cadere, non si toccano, nè si calcolano come punti fatti.

# 2º — PARTITA DEI BIRILLI CON PALLINO A TRE O PIÙ GIUOCATORI.

NB. — Le regole generali fino ad ora indicate pel giuoco ai birilli con pallino, valgono anche per le altre partite giuocate da tre o da più di tre giuocatori.

Però, se i giuocatori sono tre o quattro, si ha:

1. Uno giuoca contro due. I compagni vengono indicati dalla sorte, e si alternano ogni volta che l'avversario fa due o più punti.

2. Egualmente si pratica se i giuocatori sono

quattro.

3. Le partite si computano di due in due partite. Ogni due partite si cambia, perciò, il compagno.

4. L'acchito spetta a quegli della coppia vincitrice

che giuocò per ultimo.

5. Chi giuoca in luogo del compagno perde i punti che fa, che si computano a vantaggio degli avversari.

### 3° — Partita ai birilli con pallino. Ognuno per sè.

1. Quando i giuocatori sono due o più, ciascuno può giuocare per conto proprio, senza, cioè, avere un compagno.

2. I giuocatori fanno i colpi a turno.

3. Perciò ogni giuocatore ha un numero. Il nº 1

acchita, il nº 2 batte, ecc.

4. Vince il giuocatore che per primo raggiunge 24 punti. Gli altri continuano la partita ed escono dal giuoco man mano che vincono. Gli ultimi due che restano a disputarsi la vittoria vanno ai 36 punti.

5. Il perdente paga la posta stabilita.

6. Quando un giuocatore beve, cioè perde punti, si segnano a vantaggio di tutti gli altri giuocatori i punti bevuti.

### 40 - PARTITA ALLA « PARIGINA ».

1. La parigina si giuoca con birilli e pallino e per essa valgono tutte le regole del giuoco dei birilli con pallino.

2. Il numero dei giuocatori nella parigina è illimitato. Però, ciascuno giuoca per conto proprio, e mette per posta al banco tante unità di danaro, quanti sono i punti fatti.

4. Ad ogni colpo tirato il banco denuncia il fondo

di cassa.

5. Il *biscazziere* dà un numero progressivo ai giuocatori, i quali, a turno, si succedono. Compiuto il primo giro, il biscazziere trae a sorte chi deve battere, e ripete l'estrazione quando il turno è esaurito.

6. La parigina è vinta da quel giuocatore che fa tanti punti, quante sono le unità di danaro che residuano al banco. Se le unità fossero, per es., sei soldi, e chi fa il colpo guadagnasse quattro punti, ritirerebbe quattro soldi; ma se facesse otto punti dovrebbe pagare al banco tante unità quanti i punti fatti in più, e così due soldi; e se facesse dieci punti, quattro soldi, ecc. ecc.

Venti giuochi sul biliardo

11

7. Nel giuoco alla parigina si può vendere il colpo ad altro giuocatore.

8. La vendita è sospesa quando il fondo del banco

può essere guadagnato con un sol colpo.

9. I punti perduti si calcolano come nella partita co' birilli, e chi li perde paga tante unità quanti sono i punti perduti.

10. Chi fa parigina ritira il fondo dal banco e una

quota stabilita dagli altri giuocatori.

11. La parigina non s'incomincia acchitando, ma collocando la palla da battere sul segno ch'è tra la mattonella alta e i birilli.

# 50 - PARTITA ALLA « BAZZICA ».

1. La bazzica si giuoca con due palle, pallino e birilli.

- 2. Una palla si colloca al segno che si trova a metà tra la mattonella alta e i birilli; alla metà tra i birilli e la palla si colloca il pallino. Con l'altra palla si batte.
  - 3. Nella bazzica i birilli valgono 1, 2, 3, 4, 5 punti.
- 4. Alla buca che è a metà della mattonella lunga e dalla parte del birillo segnato 1, si attribuisce pure il valore di 1.

5. Prima di cominciare la partita il biscazziere ritira la posta dai giuocatori, e la sorte determina il turno di giuoco.

6. Ciascun giuocatore riceve poi un numero, che devesi tenere segreto, e che serve, co' punti fatti, a raggiungere il numero 31, e questo vale bazzica.

7. Chi prima fa bazzica vince la partita e ritira

l'ammontare delle poste.

8. I numeri, per così dire segreti, possono essere estratti per altri giuocatori anche dopo cominciata

la partita, purchè consenzienti i già partecipanti al giuoco.

9. Anche nel giuoco della bazzica è permesso di vendere la propria stecca, cioè, cedere ad altri il proprio giuoco, non il colpo, tale quale è.

10. Quando la propria palla colpisce quella avversaria, i birilli fatti cadere da qualsiasi palla sono buoni; ma non valgono quando la palla che batte va in buca.

11. Quando una palla va in buca deve essere ricollocata sulla penitenza, com'è detto nell'art. 2.

12. Quando le due palle vanno in buca, o balzano fuori del biliardo, chi ha fatto il colpo ne guadagna, ne perde e le palle sono ricollocate come a principio di partita.

13. Se dopo colpita la palla avversaria una o ambedue le palle fanno cadere tutti i birilli, eccettuato quello di mezzo, che deve *rimanere al suo posto*, si guadagna bazzicotto. Non vale se vi concorre il pallino. Il bazzicotto fatto nel primo giro dei giuocatori non vale come partita, ma solo come punto.

14. Chi fa bazzicotto guadagna la partita, che dichiarasi finita, e ritira perciò dal biscazziere l'ammon-

tare delle varie poste.

15. Facendo saltare la palla avversa fuori del bi-

liardo si acquistano due punti.

16. Mandando la propria palla fuori del biliardo non si perdono punti, e il giuoco si regola come se la palla fosse andata in buca.

17. Come nel giuoco dei birilli con pallino, questo vale tre, se fatto con la palla avversaria; conta quattro

se toccato con la propria da chi giuoca.

18. Nei biliardi pubblici il biscazziere ritiene, generalmente, sulla vincita centesimi dieci per ciascun giuocatore e per ciascuna partita.

19. Coloro che, avendo perso, sono usciti di giuoco (morti, passati), possono rientrarvi rimettendo il loro numero nel cestino e ripagando la posta. Estraggono

quindi nuovamente un numero. Se il numero estratto è quello che avevano precedentemente, pagano di nuovo la posta, e così di seguito fino a tanto che non avranno estratto un numero diverso da quello che avevano nel giuoco prima di perdere.

### 60 — PARTITA AI BIRILLI SENZA PALLINO.

1. Questo giuoco differisce poco da quello con birilli e pallino.

2. La partita va ai 16, o ai 20, o ai 24, o ai 36 punti, come e meglio piace ai giuocatori di stabilire, e si giuoca con due palle.

3. Se la partita va ai 16 punti, il birillo centrale conta quattro punti, se cade solo; ne conta due, se cade con gli altri birilli.

4. Nelle partite a più di 16 punti conta quattro o sei punti, se il birillo centrale cade solo, conta secondo la convenzione.

5. Chi manda la propria palla in buca perde due punti, e la palla torna al segno, detto penitenza.

6. Chi manda in buca la palla avversaria guadagna due punti; ma l'avversario ha palla in mano.

7. Chi manda ambo le palle in buca non perde punti; e l'avversario si acchita.

8. Mette l'acchito e perde tre punti colui che dà un ternario.

# 7º - LA « CAROLINA » SENZA BIRILLI.

Il giuoco della carolina, detto pure delle cinque palle, è giuoco toscano e consiste nel mandare in buca le palle e nel fare carambole, e si giuoca in due o in più; ma ciascuno fa da sè.

1. Ogni carambola vale due punti.

2. Se la carolina si giuoca anche co' birilli, alle buche e ai caramboli si aggiungono i punti rappresentati dal valore dei birilli abbattuti con le palle di vario colore e così avremo: se una bianca due punti ogni birillo (il centrale dieci punti se fatto solo); tre punti per ogni birillo se con la rossa, e il centrale 15 punti; 4 punti per birillo fatto con la turchina e il centrale 20 se abbattuto solo; sei punti per ogni birillo fatto con la gialla e trenta punti se abbattuto il solo centrale. Se la palla gialla va nelle buche d'angolo, dopo aver fatto i birilli, i punti, rappresentati da questi, sono perduti.

4. La partita va dal cento punti all'infinito, ed è giuocata con cinque palle, e cioè con due palle bianche, una turchina, una rossa e una gialla.

5. Le palle hanno un valore vario a seconda del colore. Così: le due bianche contano due punti; la

rossa tre; la turchina quattro; la gialla sei.

6. Le palle bianche valgono, se fatte in qualsiasi buca; la turchina e la rossa, se fatte nelle buche degli angoli; la gialla nelle due buche che trovansi a metà delle mattonelle lunghe.

7. Se vengono spinte in buche non assegnate a ciascun colore, i punti che esse rappresentano vanno

a beneficio dell'avversario.

8. Le palle si dispongono come è indicato nella

9. La bianca, sulla quale s'ha da giuocare, viene acchitata dal giuocatore.

10. Colui che fa punti, continua a giuocare fino a tanto che continua a farne.

11. Quegli che principia la partita, si può mettere, stando nel quartiere come e meglio gli piace, e non è obbligato a toccare la sponda con la propria palla.

12. Se nel mettersi si toccano le palle, si perdono tanti punti, quante sono le palle toccate, e si perde il

turno di giuoco.

Venti giuochi sul biliardo

13. Colui che batte (il secondo che giuoca), tira il primo colpo sulla palla avversaria, e se sbaglia dà un fallo, cioè perde la mano.

14. Se tocca prima una delle palle colorate perde tanti punti quante le palle toccate.

15. Dopo aver toccato la bianca, si giuoca su qualsiasi altra palla.



Fig. 8.

16. Mandando una palla colorata in buca si ricolloca sopra il segno che le spetta, se è vacante; altrimenti viene messa al posto della palla che occupa il segno suo.

17. Qualora tutti i segni fossero occupati, si colloca in mezzo e contro la mattonella corta più lontana dal giuocatore, che ha il diritto di giuocarvi sopra.

18. Colui, cui non spetta giuocare, che ferma o che devia una palla qualunque in moto, perde tanti punti quanti ne rappresenta la palla fermata o deviata.

19. Se quegli che giuoca, ferma o devia una palla di colore in moto, perde tanti punti quanti ne rappresenta la palla fermata o deviata; ma se ferma o devia una palla bianca, non perde punti; sibbene l'avversario è in diritto, o di prenderla in mano, se è la sua, o di lasciarla ove si trova.

# 80 - PARTITA DELLE « BUCHE » (O « BILIE »).

1. Al giuoco delle buche, detto comunemente alle bilie, prendono parte due o più giuocatori. Quando i giuocatori sono più di due, la sorte determina l'ordine del giuoco.

2. Alle buche si giuoca con due palle, senza pallino

e senza birilli.

3. Le palle vengono messe per acchito come nel giuoco dei birilli con pallino.

4. Il giuoco consiste nel mandare la palla avversaria

5. Ciascuna buca fatta, vale un punto; e la partita

va ai 3, ai 6 o ai 9 punti (buche).

6. Mancando la palla avversaria, o andando in buca con la propria, si perde un punto. Andando in buca con ambedue le palle si perde un punto solo.

# 90 - LA « POULE » O GARA.

- 1. È il giuoco delle bilie (buche) fatto da 6 o più giuocatori.
  - 2. La gara si giuoca alle due o alle tre bilie.

3. La posta è stabilita di comune accordo, prima

di cominciare il giuoco, da chi vi prende parte.

4. Stabilita la *posta* e il numero delle *bilie*, i giuocatori ricevono un numero d'ordine. Dopo, i numeri vengono rimbussolati ed estratti nuovamente e successivamente per determinare volta a volta quegli cui spetta giuocare.

5. Il primo estratto si acchita; il secondo estratto batte con la palla in mano, restando nel quartiere.

6. In tal guisa ciascun giuocatore fa il suo giuoco per turno. Incominciata la gara non possono farsi

16

nuove ammissioni di giuoco, se non dietro unanime consenso.

7. Colui che viene ammesso nel giuoco, a partita cominciata, prende la posizione del giuocatore che, nel turno, ha perduto il maggior numero di bilie.

8. Ogni qualvolta vien fatta una bilia, il giuocatore che segue dà l'acchito a quello che per turno gli tien dietro nel giuoco, il quale batte con la palla in mano dal quartiere.

9. Mancare la palla o andare in buca con la propria, equivale a perdere una bilia; mancare le palle e andare in buca con la propria, equivale alla perdita di due bilie.

10. Far bilia buona, significa mandare in buca la palla del giuocatore che si è acchitato, o che ha fatto il colpo che ha preceduto.

11. Il salto fuori dal biliardo della palla avversaria vale una buona bilia; si perde una bilia se è la palla di chi batte che salta fuori dal biliardo.

12. Ogni volta che un giuocatore perde bilia, si dice che ne ha una, due, tre o morto, quando il numero delle bilie perdute equivale a quello stabilito in precedenza come limite di giuoco.

13. Perdere una o più bilie si dice pure: perdere un occhio, due, tre occhi o morto.

I toscani chiamano pistello il giuocatore che perde una bilia; mortale chi ne ha perse due; morto chi ne ha perse tre.

14. Nella gara non si fanno due colpi di seguito, a meno di prendere a fare. In questo caso quegli che prende a fare s'impegna di vincere una bilia in quel colpo, e se non fa bilia la perde, anche senza mancare palle, senza perdersi in buca e senza far saltare la propria palla fuori dal biliardo.

15. Chi è morto esce fuori dal giuoco. Colui che rimane vivo per l'ultimo, vince la gara e ritira le poste versate da tutti gli altri giuocatori.

16. Chi è morto non può più rientrare nel giuoco; ma può comperare il giuoco di chi non sia ancora morto.

17. Quando nel giuoco restano due giuocatori soli, essi possono prolungare per due volte la partita di due o più bilie. Ma essi possono pure chiudere la partita dividendosi le poste, se a parità di bilie; o proporzionatamente alle bilie che ciascuno di essi ha.

# 10º - PARTITA DI « SETTE E MEZZO » (proibito).

1. Si giuoca con due palle, pallino e birilli, in un numero indeterminato di giuocatori, ciascuno dei quali giuoca per proprio conto.

2. Il pallino, in questo giuoco, conta mezzo punto; e contano mezzo punto tutti i birilli che stanno intorno al birillo centrale, che vale 7 punti.

3. Ciascuna buca ha un valore determinato da uno a sei, e si comincia a contare dalla buca della mattonella lunga di destra.

4. Ciascun tiratore riceve un numero d'ordine, e batte quando il suo numero viene nuovamente estratto, come nella parigina.

5. Oltre al numero d'ordine, ogni tiratore riceve, coperta, una carta da un mazzo di quaranta carte, che è valutata come nel giuoco alle carte del sette e mezzo.

6. Le figure contano mezzo punto; la donna di cuori, detta matta, vale da mezzo punto a sette a piacimento; le altre carte valgono tanti punti quanti ne rappresentano.

7. Il giuoco consiste nel fare sul biliardo quel dato numero di punti necessari per fare sette e mezzo o per approssimarsi a sette e mezzo.

8. Chi fa più di sette e mezzo, sballa, e perde la posta.

2 - J. Gelli, Piccola Enciclopedia di giuochi.

Venti qiuochi sul biliardo

9. Un giuocatore tiene il banco. Esso giuoca per ultimo e ritira la posta da tutti coloro che saranno sballati, o che avranno fatto, con la carta e col biliardo meno punti del banco, o quanti il banco ne fece.

10. Se il banco sballa, paga la posta a ogni giuocatore, eccettuato a quelli che pure saranno sballati.

11. Un giuocatore che ha una buona carta in mano, o che si accontenta dei punti che ha, può non giuocare il colpo di biliardo.

12. Questo, come il battifondo, è considerato giuoco d'azzardo, e la legge proibisce che lo si giuochi nei luoghi pubblici.

# 11° - IL « BATTIFONDO » (proibito).

1. Il battifondo è un giuoco d'azzardo, proibito dalle leggi, benchè si giuochi ovunque in Toscana.

2. È una partita alle buche, e come questa si giuoca

da un numero illimitato di giuocatori.

3. Uno dei giuocatori tiene banco; gli altri battono per turno una palla per ciascuno.

4. Colui che tiene banco determina il fondo del banco, cioè: la somma che il banco mette per far fronte al giuoco, e la posta o messa per ciascun giuocatore.

5. Quando la posta non è limitata, ciascun giuocatore può battere, scommettendo fino alla concor-

renza del fondo del banco.

6. Quel giuocatore che vuole giuocare una somma pari al fondo del banco, prima di fare il colpo annunzia « tutto banco ».

7. Il tenitore del *banco* può non accettare la scommessa; nel qual caso ritira il *fondo* e lascia il *banco* al giuocatore che annunziò « *tutto banco* ».

8. Questi deve rifondere il banco di una somma qualunque, perchè a lui spetta di determinarla, come pure fissare le poste dei giuocatori.

9. Colui che tiene il banco non può prelevare alcuna somma dal fondo del banco, risultante dal fondo, sommato colle vincite fatte, fino a tanto che non cede volontariamente ad altri il banco.

10. Di conseguenza, le vineite vanno tutte ad aumentare il fondo del banco.

### 120 - PARTITA DELLA « GUERRA ».

1. La partita della guerra si giuoca come la parigina, con due palle, con pallino e co' birilli.

2. Il numero dei giuocatori è illimitato.

3. Ogni punto ha un valore determinato prima di cominciare il giuoco. Così, varrà 5, 10, 15 o più centesimi a seconda della *posta* stabilita, che viene versata da ogni singolo giuocatore prima che s'incominci la partita.

4. Ciascun giuocatore percepisce o paga al banco la somma corrispondente ai punti fatti o bevuti.

5. La sorte determina il turno dei giuocatori.

6. Il numero uno batte sull'acchito, che si ottiene mettendo una palla in penitenza; il pallino sul punto a un terzo del biliardo e in alto; mentre il giuocatore batte sulla sponda corta opposta.

7. Il giuoco consiste nell'addossare la responsabilità dei resultati del colpo successivo a chi giuocò il

colpo precedente. Così, ad esempio:

Il giuocatore uno tira e non fa punti; valutandosi ciascun punto 5 centesimi, il giuocatore uno deve pa-

gare quaranta centesimi al giuocatore due.

Il giuocatore tre tira e fa dodici punti; il giuocatore due paga al giuocatore tre quattro soldi, mentre il banco glie ne paga otto; e così di seguito, giacchè chi perde paga la differenza tra i punti vinti e quelli fatti dal giuocatore che segue.

8. Se il giuocatore uno fa punti al principio di par-

tita, è il banco che paga.

9. Quando i punti vengono bevuti succede l'inverso e cioè: chi perde paga i punti perduti al giuocatore che lo precedette; ed al cominciar della partita al banco. Così, se il giuocatore uno perde cinque punti, paga al banco cinque soldi. Se il giuocatore due perde tre punti paga tre soldi al giuocatore uno. Ma se i punti persi dal giuocatore due fossero sette, il giuocatore uno non riceve che cinque soldi, mentre gli altri due vanno al banco.

10. La partita termina quand'è esaurito il fondo

banco.

### 130 - PARTITA DELLE « BOCCETTE ».

La partita delle boccette è uno dei giuochi più particolarmente italiani.

1. Si giuoca da due fino ad otto giuocatori, con due, con tre, con quattro o con sei pallette (sono palle un poco più piccole di quelle con le quali si giuoca la partita dei birilli), di colore diverso, per ciascun giuocatore.

2. Si giuoca come la partita alle bocce di legno.

3. Va ad un numero determinato di punti: cioè ai 12, ai 24, ai 36 o ai 38, a seconda del numero delle pallette possedute da ciascuno dei giuocatori.

4. Vince uno o più punti quegli che più si appros-

sima con una o più pallette al pallino.

5. Le pallette che vanno in buca o saltano îuori del biliardo sono considerate perse, nè possono essere tirate di bel nuovo nel giro.

# 14º - PARTITA ALLA « GEOMETRIA ».

1. La partita delle boccette assume la denominazione della geometria, quando le pallette debbono toccare due

mattonelle prima di avvicinarsi al pallino per guada gnare il punto.

2. La partita va ai 24 se con due pallette; ai 12, se con una palletta sola.

### 150 - LA « CARAMBOLA ».

Fare carambola significa toccare le due altre palle con la propria. L'azione di fare carambola ha dato origina al giuoco francese di questo nome, che viene eseguito da uno o da più giuocatori. La partita va a 30, a 50, a 100 punti. Generalmente nelle partite d'impegno si va da 150 a 200 punti.

Nella partita, ciascuna carambola conta un punto, salvo contrarie disposizioni accettate da coloro che

giuocano la partita.

Il vincitore della carambola è quello che per primo ha raggiunto un numero determinato di punti.

Generalmente la carambola si giuoca su biliardo senza buche. Qualora si giuochi sopra un biliardo con le buche, queste vengono convenientemente otturate; o non si tappano, e allora quando una palla va in buea viene ricollocata nella posizione che occupava al principio della partita. Quando una palla va in buea, nè si perdono, nè si acquistano punti.

Nella carambola la mira principale del giuocatore è di ravvicinare le palle per facilitarsi i colpi successivi, per fare una cosidetta serie. Per ravvicinare le palle bisogna generalmente urtare forte una palla, e piano l'altra. La pratica, più che tutto, può indicare la na-

tura di tutte le combinazioni.

Quando il giuocatore, che batte, non è sicuro di fare carambola, è meglio che batta sulla rossa che sulla bianca; perchè se batterà prima la bianca, la palla con la quale ha battuto può venire a fermarsi vicino

Venti giuochi sul biliardo

alla rossa, e se manca la carambola, si espone a lasciare all'avversario un colpo favorevolissimo e sicuro per fare il punto. Ma se batterà prima la bianca, potrà facilmente lasciare l'avversario in mezzo, e quindi nella difficoltà di fare la carambola.

Però, come massima generale, non è necessario di giuocare in modo da allontanare la propria palla dalle altre o da mandarla a fermarsi a una mattonella. Questo sistema è più nocivo a chi lo applica, che a colui contro il quale viene applicato.



Fig. 9.

Le regole generali della carambola sono:

1. Prima di cominciare il giuoco, i giuocatori tirano per l'acchito, e cioè spingendo la palla contro
la mattonella, dall'alto la fanno tornare verso quella
bassa. Quegli, la palla della quale si è avvicinata di
più alla mattonella del basso, ha la scelta di giuocare
per primo, o di far giuocare l'avversario.

2. La partita di carambola si giuoca con tre palle, delle quali due bianche e una rossa. La rossa si colloca sul punto a; la bianca sul punto b. Con l'altra bianca, restando nel semicerchio segnato sul tappeto, si batte la rossa per carambolare poi sulla bianca (fig. 9).

3. L'attacco diretto della rossa non è obbligatorio. Il giuocatore può quindi batterla di mattonella, di rinterso, ecc., come meglio gli piace.

L'essenziale si è di far cambiare posto alla palla con la quale si giuoca.

4. Il giuocatore conserva la mano; continua cioè a giuocare, fino a tanto che fa carambola. Perde il turno ed è sostituito da altro giuocatore quando non fa carambola, o quando commette un errore che gli fa perdere la mano.

5. Dopo il primo colpo, colui che ha giuocato per primo, e dopo tutti gli altri giuocatori possono battere la rossa o la bianca a piacimento, qualunque sia la

posizione occupata dalle tre palle.

6. Quando una palla salta fuori del biliardo viene ricollocata sul semicerchio del quartiere, o posto primitivo; ma se il segno fosse occupato si pone in mezzo, se è la rossa: se è la bianca, nel semicerchio del quartiere.

7. Però, se il giuocatore che l'ha lanciata fuori del biliardo, ha fatto carambola, il punto gli è contato

favorevolmente e continua a battere.

- 8. Il giuocatore che tocca, ferma, o devia una palla, perde la mano e il punto fatto; anche se ha fatto carambola e se sbiliarda o bastona la palla, perde la mano; ma le palle restano ove furono lanciate da chi perdette la mano.
- 9. Quando due palle *combaciano*, due di esse si ricollocano ove erano al principio della partita, mentre la terza resta in mano di chi batte.
- 10. Dopo ciascuna partita il vincitore ha il diritto di cominciare lui il giuoco, o di farlo cominciare all'avversario.

11. Qualunque giuocatore che abbandona la partita è dichiarato perdente.

12. Il giuocatore, se è di mano o no, che muove il biliardo, soffia, come spesso accade, su una palla, la tocca, o, in poche parole, disturba il corso naturale e la mano del giuoco, perde un punto, eccezione fatta di quanto è detto all'art. 8.

13. La carambola guadagnata in seguito ad infrazione, o a disturbo del giuoco, non viene contata.

14. I presenti, facenti parte del giuoco, hanno il diritto d'intervenire, qualora vengano malamente o a torto computati i punti.

### 16º - BILIARDO CAMPESTRE.

Ancora un giuoco di palla, ed è l'ultimo, all'aria aperta, al sole, l'energia prodigiosa e il calore del quale producono tutti i fenomeni della vita vegetale, della vita animale, della vita umana!

Torniamo ancora una volta al sole; viviamo all'aria e al sole, quanto più ci è possibile, perchè esso rianima; perchè i suoi raggi sono sorgente inesauribile di salute; perchè dal sole le idee ricevono luce, colore, attrazione!

Il giuoco del biliardo campestre si fa sopra un terreno qualunque pianeggiante.

Per metterlo in pratica ci vogliono 4 birilli bianchi e uno rosso (alti intorno a 20 centimetri), tante palle, a colori o contraddistinte con un segno visibile, quanti sono i giuocatori; tante stecche, o palette, o martelli, o magli, che possono essere quelli co' quali si giuoca alla palla al maglio (crocket), al trucco (cricket), al qoolf, ecc.

Il numero dei partecipanti al giuoco dipende dalle palle di cui si può disporre; ma in genere, il numero dei giuocatori si adatta all'ampiezza del campo. Si stabilisce la posta e il numero di punti da raggiungere per vincere.

Ogni birillo è segnato con un numero progressivo dall'uno al cinque; il cinque però è riservato al birillo rosso.

La sorte determina il turno dei giuocatori.

Il giuocatore designato dalla sorte a giuocare per primo, si acchita come nel biliardo, perchè come in questo i birilli sono disposti a croce sul terreno con quello rosso in mezzo.

Il secondo giuocatore spingendo con il martello, o maglio, la propria palla dal punto di partenza segnato sul suolo, deve cercare di colpire la palla del nº 1 e di spingerla sui birilli a ciò li faccia cadere. La somma rappresentata dai birilli atterrati è eguale ai punti da accreditarsi a chi fece il giuoco. I punti rappresentati dai birilli abbattuti per errore con la propria palla, sono segnati a vantaggio del proprietario della palla sulla quale si fece il giuoco.

La linea di partenza deve essere tracciata a un metro e mezzo dai birilli; i birilli distano da quello rosso 20 centimetri circa.

### 17º - LA « BAGATTELLA ».

A vero dire la bagattella nel nostro idioma è un giuoco di mano fatto da' giuocolieri; però noi, italianizzando il termine francese, ci serviamo della parola bagattella per indicare il giuoco del biliardino, di cui qui è riprodotta la figura (nº 10).

Il giuoco è antico e può dirsi che rappresentasse, alcuni secoli addietro, il nostro giuoco di biliardo.

Il tavoliere della bagattella varia da metri 1,75 di lungo per 0,50 di largo; ma havvene di lunghi 4 metri e larghi 1 metro. I più, però, sono piccoli.

Generalmente si posano sopra una tavola. Il piano della bagattella è di marmo, di ardesia o di legno ben levigato, ricoperte sempre di un panno verde ben teso. Ha le mattonelle fabbricate come quelle del biliardo.

A una delle estremità corte la mattonella non è in linea retta, ma ad arco.

Sulla tavola, verso la mattonella arrotondata, sono praticate nove buche numerate dall'1 al 9. Il diametro

Venti giuochi sul biliardo

delle buche è eguale a quello delle palle d'avorio con le quali si giuoca; ma le palle vi si incastrano per metà.

Le palle sono 9: 4 bianche, 4 rosse, 1 nera, e sono eguali in peso e in volume.

Le palle si spingono con una stecca da biliardo, ma alquanto più piccola.

Sulla bagattella o biliardino si giuocano varie partite che sono:

180 - BAGATTELLA ALL'INGLESE.

A questo giuoco prendono parte due o più giuocatori, ma sempre in numero pari, e si dividono in due campi.

Al principio si mette la palla nera in a; il primo giuocatore mette la propria palla in b e batte sulla nera.

Se la palla che batte non tocca la nera, è messa fuori giuoco, e così anche quando torna indietro oltre la linea m n.

È necessario di non morire, perchè la palla nera raddoppia sempre i punti della buca nella quale cade.

Le palle che saltano fuori dal biliardo sono morte, nè si rimpiazzano.

Lo scopo del primo giuocatore è dunque quello di colpire la palla nera e di cacciarla in uno dei buchi (possibilmente di numero elevato) o di avvicinarla a uno di essi. I bravi giuocatori opinano che è meglio mandarla sul fianco delle buche, che nella buca segnata 1.

Quando la palla nera è entrata in una buca il giuocatore deve procurare di occupare con le altre palle sue (le quattro bianche o le quattro rosse) più buche che può, e gli sono accreditati i punti rappresentati dai numeri delle buche occupate dalle palle, calcolando doppio quelli della buca occupata dalla palla nera.

Mandare le palle nelle buche non è facile. Le buche 6 e 4 si possono fare direttamente, ma per occupare le altre bisognerà battere prima la mattonella.

Quando il giuocatore non ha mandato, al primo colpo, la palla nera in buca, non è più obbligato a batterla perchè entri in una buca, ma può limitare il suo giuoco alla occupazione delle buche con le palle proprie.

Giuocate tutte le palle di uno stesso colore, il giuocatore o i giuocatori, che le avevano, annotano i punti fatti e lasciano il campo al partito avverso.

Lungo la cornice del biliardino sono praticati tanti buchi numerati i quali servono per segnare i punti.

190 - PARTITA « SENZA L'EGUALE ».

Si giuoca da due persone solamente. Un giuocatore prende le 4 palle bianche; l'altro le 4 rosse. La nera vien collocata in a (fig. 10).

Chi ha la mano, partendo sempre da b, batte con una palla la nera; e, fatto il colpo, gli succede nel turno l'avversario.

Il giuoco continua così, alternandosi i giuocatori. Ogni giuocatore segna a suo vantaggio i punti rappresentati dalle buche occupate dalle *proprie* palle e dalla *nera*, se fu da lui spinta nella buca.

Generalmente si va ai 25 punti o ai 31.

200 - IL « MISSISSIPÌ ».

Per giuocare questa partita, davanti alle nove buche si mette una specie di ponte, fatto a posta, che conta 9 archi numerati dall'1 a 9.

Il ponte deve ricoprire metà dei buchi e cioè tagliare col suo fianco superiore le buche 8, 9, 7.

Si giuocano le 9 palle; la nera può contar doppio. Il giuoco consiste nel far passare le palle sotto uno degli archi, ma dopo di aver toccato mattonella.



Fig. 11. - Biliardino alla tedesca.

La palla che passa sotto gli archi senza aver toccato prima la mattonella conta per l'avversario.

La palla nera si colloca in a, che resta pure sotto il ponte, e nessun giuocatore marca punti, se non dopo di aver toccato la palla nera.

### CAPITOLO SECONDO

# OTTANTUNO GIUOCHI DI CARTE NON PROIBITI E PROIBITI.

1º - LE CARTE DA GIUOCO.

Le carte da giuoco sono d'invenzione sufficientemente antica, perchè le origini loro si perdono nella oscurità della barbarie del medio evo.

Secondo le notizie raccolte da Lud. Zdekaner le carte trassero la loro origine in Toscana e, a sostegno della sua affermazione, cita la testimonianza diretta della provvisione fiorentina del 23 marzo 1376, nella quale si dice un giuoco nuovo quello dei Naibi, e a questo giuoco novello si applicano le leggi sulla zecca.

Messa a confronto la citazione dello Zdekaner con quella di Jacopo La Croix (¹), che, basandosi sugli statuti di Assisi, afferma essere i Naibi identici alle carte da giuoco, se ne deduce che l'origine di queste è prettamente italiana.

Partendo dall'accennato canone, nel 1769, il Merlin pubblicava una dottissima monografia sulle carte da giuoco (1), la quale ci dà notizie così precise sulle carte da giuoco in generale e particolarmente su quelle dei

<sup>(1)</sup> Sur les cartes à jouer.

<sup>(1)</sup> Origine des cartes à jouer. Paris 1869.

tarocchi, che più e meglio non si potrebbe desiderare. In questo penoso lavoro di ricerche, però, il francese Merlin era stato preceduto da un italiano, dal conte Leopoldo Cicognara (1), il quale per primo attribuì l'invenzione delle carte ad un bolognese, certo Francesco Fibbia, che fiorì tra il 1360 e il 1410.

L'affermazione del Cicognara, però, trova un oppositore critico nello Zdekaner, che nel suo pregiato studio sulle carte da giuoco ammette bensì che il Fibbia abbia potuto essere l'ideatore di una novella maniera di giuocare a' tarocchi bolognesi; ma non ammette che questi dal Fibbia fossero stati ideati, malgrado l'autorizzazione concessagli dai XIV Riformatori della città, di porre lo stemma dei Fibbia nella regina di bastoni, e quello di sua moglie, figlia di Giovanni Bentivoglio, nella regina di danari.

Sta, però, il fatto, ed è accertato, che già nel secolo XIV, le carte italiane erano divise in spade, danari, coppe e bastoni; e quelle francesi in picche, fiori, cuori

e quadri.

L'uso delle carte da giuoco, come tutto quello che alimenta il vizio e fa perdere gaiamente il tempo, si propagò con rapidità vertiginosa, tanto vertiginosa, che le fabbriche italiane, e ce n'erano parecchie, non potevano giungere a soddisfare il numero straordinario delle domande, finchè fu necessario fare ricorso alle fabbriche straniere, le quali ne mandavano tante e poi tante in Italia da costringere l'associazione dei maestri d'arte degli incisori e dipintori di figure a fare istanza al Senato Veneto di proibire per decreto la importazione delle carte e delle immagini impresse e dipinte negli Stati esteri, sotto pena di sequestro di esse e di ammenda. Ciò che il Senato Veneto accordò con suo decreto degli 11 di ottobre del 1441.

Le prime carte da giuoco, o Naibi, consistevano in foglietti di pergamena artisticamente figurati e dipinti da' più celebrati maestri di allora, come ne fan fede parecchi atti notarili di Firenze. Ma allora, più che a sollazzare e ad alimentare la infingardaggine e i vizî dei grandi, servivano a trastullare i piccini, tant'è che negli statuti del contado fiorentino del principio del secolo xv, si dicono, i Naibi, giuoco tutto innocuo e permesso.

Di queste antichissime carte da giuoco non è pervenuto sino a noi - almeno da quanto è risaputo un solo mazzo completo; ma quelle poche in xilografia, benchè deteriorate dall'uso e dal tempo, hanno raggiunto prezzi favolosi, che parebbe pazzia il raccon-

tarli, se non fosse invece più che vero.

Troppo lungo e oltre i modesti confini di una sommaria enciclopedia sui giuochi sarebbe, se volessi intrattenere il lettore sopra un argomento altrettanto curioso quanto interessante, sia per la storia del giuoco, sia per gli incunabuli della xilografia e dell'arte della stampa. Sull'argomento è stato di già tanto scritto e da dotti e da profani, com'è facile dedurlo dalla bibliografia di giuochi di carte (1), pubblicata da Alfredo Lenzi bibliotecario della Braidense, tolto nel fiore della vita all'affetto degli amici e alla scienza bibliografica, che egli coltivava con sapere e con amore.

# 20 - I TAROCCHI.

Il giuoco dei tarocchi, secondo l'opinione dei più, è d'invenzione degli antichi Egiziani. Ma se anche i più sbagliano, certo non errano, affermando che viene dall'Oriente. Presso gli Egiziani antichi, come

<sup>(1)</sup> Memorie spettanti alla storia della Calcografia. Prato 1831.

<sup>(1)</sup> Firenze, Landi, 1892,

presso i moderni zingari, i tarocchi avevano un significato simbolico, sul quale molto congetturarono, e molto congetturano ancora i cultori della cartomanzia, i quali si servono di tarocchi speciali per leggere nel futuro e per altre pratiche superstiziose, inventate per gabbare i credenzoni.

In tutta Italia, ma più specialmente in Piemonte e in Lombardia, si giuoca ai tarocchi.

Ogni provincia ha il suo codice di giuoco; ma quello qui riassunto è il piemontese, accettato dalla maggioranza.

### Dei tarocchi.

Per fare una partita in regola ci vogliono settantotto tarocchi, tra i quali si distinguono:

22 Trionfi, compreso il Folle,

14 Danari, 14 Coppe,

14 Spade e 14 Bastoni.

I Trionfi sono:

nº XI. nº 0. Forza Folle Appiccato » XII. Bagatto » I. » XIII. Morte Papessa » II. Temperanza » XIV. Imperatrice » III. Diavolo » XV. Imperatore » IV. » XVI. Papa » V. Casa » XVII. » VI. Stelle Amore » XVIII Carro » VII. Luna » XIX. » VIII. Sole Giustizia » XX. Eremita » IX. Angelo » XXI. » X. Mondo Fortuna

I Danari sono 14 e cioè: l'uno (asso) l'otto il due il nove il tre il dieci il quattro il fante il cavallo il sei la donna il sette il re.

Così è delle Coppe, dei Bastoni e delle Spade. Quindi, prescindendo dai Trionfi, si hanno quattro Pallii o Sequenze.

Nei Danari e nelle Coppe l'asso prende il due, il tre, il quattro, ecc., fino al dieci; ma non il fante, nè il cavallo, nè la donna, nè il re.

Il re prende invece il fante, il cavallo e la donna, il dieci, il nove, ecc., eccettuato l'asso.

La donna prende tutte le carte eccettuato il re

Il cavallo prende tutte le carte della stessa sequenza

ad eccezione dell'asso, del re, e della donna.

Ma, nelle Spade e nei Bastoni, le cose cambiano. La carta maggiore prende sempre la carta minore, purchè sia sempre del pallio o sequenza che si giuoca. Esempio: Tizio giuoca il tre di Bastoni; Cajo giuoca il quattro, e prende il tre. Cajo giuoca il sei di Spade, Tizio giuoca il sette o l'otto o il nove, ecc., o il fante, ecc. fino al re, e prende il sei e le altre carte inferiori, compreso l'asso.

Ciò premesso, resta inteso che nelle Coppe e nei Danari la carta di numero inferiore prende quella di numero maggiore, ad eccezione delle figure del medesimo pallio o sequenza, e che nelle Spade e nei Bastoni succede proprio il contrario; cioè, il più prende il meno.

I trionfi o tarocchi sono 22. Il trionfo maggiore prende sempre il minore, eccettuato l'Angelo, segnato col nº XX, che da noi prende il Mondo segnato col nº XXI.

Conosciute le carte e i trionfi col numero loro, non resta che a esperimentare il giuoco per imparare a contare i punti, cosa essenziale per chi giuoca.

3 - J. GELLI, Piccola Enciclopedia di giuochi.

# Ecco il valore delle carte:

| Ogni re      | conta | 5 | punt |
|--------------|-------|---|------|
| Ogni donna   | ))    | 4 | »    |
| Ogni cavallo | ))    | 3 | ),   |
| Ogni fante   | ))    | 2 | ))   |
| L'Angelo     | ))    | 5 | ))   |
| Il Bagatto   | ))    | 5 | ))   |
| Il Folle     | ))    | 4 | ))   |

Ma non al giuoco del Trentuno, nè al Sedici; perchè in questi due giuochi si conta solamente uno, e in talune provincie vien preso dal Bagatto.

# Della maniera di giuocare ai tarocchi.

1. Prima di giuocare a qualsiasi giuoco, la sorte decide chi debba per primo tenere il mazzo. A questo scopo uno dei giuocatori mischia le carte, e sarà primo a fare il mazzo quegli a cui sarà toccato il primo trionfo, o quell'altra carta che d'accordo avranno indicata i giuocatori.

2. Permetterai, dice il Codice piemontese, prima che tu dia le carte, che io le coppi (alzi) a mio senno. Una sola carta non si può coppare; ma voglio coppar basso, perchè dice il proverbio: Chi coppa basso, guadagna. Quelle che sono coppate le metterai sotto le altre, e le altre che erano sotto, debbono trovarsi al disopra del mazzo. Ricordati sempre, quando giuocherai, di dar a coppare a chi ti siede a sinistra; se questi non vuole copperà l'altro; quando tutti ricusino, darai tu allora le carte, come sono state mischiate.

3. Se coppando si volterà una qualche carta inavvertentemente, sicchè essa si veda dai giuocatori, tu chiederai subito se devi di nuovo mischiare, e quando ti si risponda di sì, tu subito mischierai e darai a coppare nuovamente, purchè il giuoco non siasi ancor visto da alcuno.

4. Prima che si coppi abbi avvertenza di dir sempre

in quante carte vuoi dare; e qualora tu voglia in progresso cambiar data, devi sempre chiederne permesso agli altri giuocatori, altrimenti ti faranno pagare la partita semplice.

5. Nel distribuirne le carte bada bene di non dar giuoco fallo, cioè una carta di più o di meno di quella che dar dovevi, perchè in tal caso ti farò pagare la partita, come la pagherò io, quando, coppando, andrò a vedere la carta che resta in fondo del mazzo coppato, se pur questo vizio non mi carà passato per buono da tutta l'assemblea con cui giuoco, la quale ami praticare il simile. È però inciviltà.

Esi 6. Prima di dare le carte dirai ancora ai compagni tuoi se giuocasi la rola, il marcio, quanti punti richiedonsi per essere di smarcio; se avendo o il Folle o lo Searto; o lo Scarto ed il Folle, si perde la partita rola, ecc., secondo si vuol giuocare a questo o a quell'altro giuoco. Tutto questo si deve conchiudere chiaramente prima di dar le carte, come pure di quanto si giuochi la partita semplice, qualunque sia il giuoco che facciasi.

7. Se darai o t'accorgerai d'aver dato giuoco fallo prima che abbi scartato, sarà bene che tu lo dica subito, perchè così non perderai che la mano.

8. Debbo pur avvisarti che quando ti si porgono le carte a coppare, tu puoi, se ti piace, tralasciar di coppare; anzi per trattare civilmente, qualora vedessi che il tuo compagno sotto la tua coppa non avesse mai un giuoco di vaglia, farai bene una qualche volta a tralasciar di coppare, o far coppare da un altro.

9. Date le carte, non si deve nè parlare, nè guardare il giuoco d'altri, nè far segno nè cenno di sorta, massime se si giuoca tra più persone. Così si eviteranno parecchi litigi, e non si correrà rischio di soggiacere ad alcuna penale. Chi parla o fa segni, pregiudica qualche volta sè stesso come gli altri.

10. Baderai pur bene di non dare le carte quando

non ti spetti, e succedendoti, cesserai di dare al primo avviso che ti venga fatto, e rimetterai il mazzo a chi di ragione: così non soggiacerai ad alcuna penale, salvo che tu sia solito farlo per abuso o malizia. Se poi le carte fossero già date, e lo scarto fatto, saranno le medesime carte ben date, e tu che le desti pagherai a tutti la partita semplice e seguirà il giro a suo turno come se non vi fosse stato sbaglio. Chi è stato saltato abbiasi il danno in pena della sua disattenzione.

Piccola Enciclopedia di giuochi

11. Nel giuoco la parola vale tutto, così bisogna andar guardingo nel dire a monte, come usasi comunemente, e quando si è detto, bisogna adattarsi al danno

che ne consegue.

12. Sta pur attento a non giuocare la carta, quando non ti tocca; e succedendoti, ritirerai subito la tua carta, se giocasi in due persone; se in più, avrai pazienza e pagherai ciò che l'uso o l'accordo avrà stabilito. Studia pur bene prima di giocare la tua carta, perchè, giocata, non potrai più ritirarla.

13. Tu sarai sempre padrone di contare i tuoi punti, ma non quelli degli altri, cosicchè devi stare sempre attento alle carte non giocate; da quest'attenzione dipende molte volte il buon esito del giuoco.

14. Se dirai: ho scartato, e poi volessi cambiare lo scarto, non potrai più, ancorchè t'accorgessi d'aver fatto errore; ed a questo proposito ritieni bene in mente che non si possono scartare gli onori, cioè nè il Re, në l'Angelo, në il Folle, në il Bagatto, salvo che Bagatto sia solo, senza il Folle. Il Folle ancora si potrà scartare, ma in un sol caso, cioè quando si sia certo di far rola. In molti giuochi però, come a permesso, si potrà il Folle dar via quando torni in acconcio, cambiandolo in un'altra carta.

15. Se a bella posta o per inavvertenza rinnegherai, cioè non risponderai di quella sequenzia o pallio che giocasi, avendone, sarai obbligato a pagare ai compagni la partita semplice, eccettochè le carte siano ancora in tavola da coprire; ed in tal caso chi ha giocato il primo lascierà la sua carta, chi ha rinnegato la cambierà, e tutti gli altri appresso saranno ancora padroni di ricambiarla.

16. Ti guarderai pur sempre dal prendere punti al tuo compagno, perchè se sarai colto sul fatto, pagherai, ancorchè avessi guadagnato. Farai dunque benissimo ad osservare che ciò non si faccia da altri con tuo danno.

Elenco dei giuochi dei tarocchi detti di commercio.

- 1. L'undici e mezzo.
- 2. Il quindici.
- 3. Il sedici.
- 4. Il trent'uno al più.
- 5. Il trent'uno al meno.
- 6. In tre a venticinque.
- 7. In quattro, ossia in partita.
- 8. Al sessantatre.
- 9. A chiamare il re.
- 10. Al Permesso semplice in tre, quattro o cinque.
- 11. Al Permesso castrato in tre, quattro o cinque.
- 12. Al Permesso castrato con Bagatto dichiarato ultimo.
- 13. Al Dottore.
- 14. Al Mittigati in due col morto.
- 15. Al Mittigati in due collo scarto compito.
- 16. Al Mittigati in tre.
- 17. Al Consiglio coll'intiero mazzo dei tarocchi.
- 18. Al Consiglio castrato.

La maggior parte di questi giuochi sono caduti in disuso ad eccezione della partita in quattro e del venticinque in tre, dei quali seguono succintamente le norme.

# 30 - I TAROCCHI IN QUATTRO.

È sempre il Codice piemontese pel giuoco dei tarocchi, che consiglia.

Il giuoco fallo consumato farà perdere la distribuzione, ossia la mano. Se poi succede nell'ultimo scarto, allora si perde la partita semplice, quando quegli che lo commette non ecceda in vincita trentasei punti.

Non eccedendosi questo numero, e rimanendo a soli trentasei, la partita non sarà nè vinta nè perduta; poichè, perdendo trentasei, col giuoco fallo consumato, rimane in pace, e pagando l'onoranza di dieci punti segue lo scarto a chi succede.

Il rifiuto, o rinnegamento, quand'è fatto ad arte e con malizia, paga la partita, come si disse nel giuoco precedente.

Lo scarto dei tarocchi, quando non ve ne siano altri, è permesso: quello degli onori è vietato rigorosa-

Ogni onore vale per cinque punti.

In questo giuoco è proibito ogni qualunque parola. o segno particolare, tendente a scoprire il giuoco del compagno a danno degli avversari; sono però permessi i segni di convenzione fatti sulla tavola secondo l'uso.

# . 40 — I TAROCCHI IN TRE A VENTICINQUE.

Sembrerà alquanto duro e malagevole il sottomettersi alle regole prescritte dalla giustizia e dal comune reciproco vantaggio in questo giuoco; eppure, se si vuole eguale l'interesse dei tre giuocatori, si dee soggiacere a quanto segue.

1. Il giuoco fallo consumato precedendo nella prima o seconda distribuzione dei tarocchi, farà perdere la cosidetta mano, ossia scarto a chi la fece fallosa, e con essa l'onoranza di cinque punti a caduno dei due avversari.

2. Se in terza mano, ossia ultima distribuzione, perderà la partita, sempre quando chi l'ha commesso non oltrepassi in guadagno il numero di ventisei punti: nel qual caso ritenendo unicamente il soprappiù, pagherà l'onoranza semplice a quello che lo segue, il quale distribuirà di bel nuovo i tarocchi e l'onoranza doppia, cioè di dieci punti al secondo, il quale è privo del vantaggio del secondo scarto.

3. Quando uno dei giuocatori sarà giunto a quel termine di vincita che non può più perdere la partita, cioè avrà nell'ultima distribuzione più di ventisei punti di guadagno, sarà obbligato a giuocare, come si dice, da fuori; cioè tutte le sue carte firme senza più tirarne alcun partito sulle inferiori; quindi, dovendo perderle. le darà a quello dei giuocatori che imparzialmente occorrerà. Contravvenendo a tale obbligo, pagherà l'onoranza di cinque punti per volta a caduno dei due avversarî.

4. Il rifiuto o rinnegamento pagherà l'onoranza di cinque punti pure a caduno degli avversarî, restituendo la carta ingiustamente presa: a meno che non risulti chiaro averlo fatto maliziosamente, chè in tal caso, chi rifiuta paga.

5. Chi scartasse alcuno degli onori, paga la partita: per onori s'intende i Re, l'Angelo, il Bagatto e il

Matto.

#### 50 — TAROCCHI ALLA SVIZZERA.

Con le nostre carte dei tarocchi gli svizzeri giuocano in tre persone; ma dànno 75 carte (25 a ciascuno) su 78. Quegli che fa carte prende le tre supplementari e scarta quella che meno gli avvantaggia il giuoco.

Il vincitore guadagna quanto fu convenuto, e come quegli che per primo raggiunge i punti stabiliti.

Il valore delle carte è.

| 5 | punti | pel | mondo       | 4 | punti | per | la | regina    |
|---|-------|-----|-------------|---|-------|-----|----|-----------|
| 5 | ))    | ))  | re          | 3 | ))    |     |    | cavalieri |
| 5 | ))    | ))  | saltimbanco | 3 | ))    | ))  | il | matto.    |

#### Le carte di trionfo sono 21 e cioè:

| 1.  | Il saltimbanco | . 11. | La forza.       |
|-----|----------------|-------|-----------------|
|     | La papessa     | 12.   | L'appiccato.    |
|     | L'imperatore.  |       | La morte.       |
|     | L'imperatrice. | 14.   | La temperanza.  |
|     | Il papa.       | 15.   | Il diavolo.     |
| 6.  | L'innamorato   | 16.   | La casa di Dio. |
| 7.  | Il carro.      |       | La stella.      |
| 8.  | La giustizia.  |       | La luna.        |
| 9.  | L'eremita.     |       | Il sole.        |
| 10. | La fortuna.    |       | Il giudizio.    |
|     |                |       |                 |

21. Il mondo.

### 60 - IL « TRESETTE » E VARIE MANIERE DI GIUOCARLO.

Non è il caso di discutere qui se il giuoco del tresette abbia avuto origine nella Spagna o a Napoli; fatto sta ed è, che in Italia il tresette si conobbe se non prima, certo contemporaneamente agli spagnuoli, ed

(1) La storia del tresette, scherzo poetico di G. G. C. di V. (Giulio Cesare Grandis) Napoli, tip. Vincenzo Moracco, 1886, in pp. 32.

in Italia il giuoco assunse forme e regole novelle e varie in ciascuna regione della penisola. E perciò, mi limiterò qui a ripetere quelle accolte e praticate dalla maggioranza.

Il tresette si giuoca con un mazzo di 40 carte italiane; benchè in talune provincie usino le carte da tarocchi, distinte con bastoni, coppe, spade e danari, piuttosto che con picche, fiori, cuori e quadri.

Il tresette si può giuocare in due o in quattro. Quando si giuoca in due, ciascuno giuoca per proprio conto; se in quattro si fa a compagni, che s'accoppiano alternandosi con gli avversarî.

Se i giuocatori sono cinque o sei, uno o due di essi fanno i signori e rimpiazzano nella partita successiva i perdenti, o uno dei perdenti.

Generalmente però, si giuoca in quattro.

L'ordine e il valore e le combinazioni delle carte.

L'ordine delle carte è il seguente:

il 3 è superiore al 2; questo all'asso: l'asso a re: il re alla dama; la dama al fante; il fante al sette: il sette al sei; il sei al cinque e questo al quattro.

La napoletana si compone del 3, del 2 e dell'asso dello stesso seme, e vale tre punti.

Valgono pure tre punti i tre assi, i tre 2 e i tre 3. E si contano quattro punti per i quattro assi, i quattro 2, i quattro 3.

# Le regole del giuoco.

Prima di cominciare la partita i giuocatori fissano i punti da raggiungere da una delle parti contrarie per vincere. Generalmente si fa ai 21 o ai 31 o ai 41. I punti di napoletana, degli assi, dei due, dei tre, devono

Indico agli amatori del tresette, questo poemetto, che è degno di essere letto. Il poeta, in nove canti in sesta rima, finge che un certo Patekiù Soma-Detung frate, di soprannome Chiappino, sia stato l'inventore del tresette e descrive le regole del giuoco. Il poemetto comineia: « Tasso cantò del bellicoso Argante ».

Il giuoco del tresette ha una bibliografia a sè, e un saggio ce ne dette nella sua Bibliografia italiana dei giuochi di carte il complanto bibliotecario Alfredo Lensi.

essere accusati a principio di partita e dopo che il giuocatore di mano ha giuocato la sua prima carta.

La sorte designa chi deve fare il mazzo. Quegli a cui spetta, mischia le carte, le presenta al compagno di sinistra perchè alzi, e quindi distribuisce cinque a cinque le carte ai quattro giuocatori.

Accusando, non si è in obbligo di scoprire le carte; sibbene si deve indicare il seme della napoletana e quello

degli assi, dei 2, dei 3, che manca.

Se nell'accusare un giuocatore sbaglia e accusa, a mo' d'es., tre 2, quando ne ha quattro, perde il punto del 2 non accusato in tempo opportuno. Se però lo sbaglio consiste nell'accusare tre assi, tre 2, tre 3, pure avendone due soli, il giuocatore o i giuocatori che hanno commesso l'errore perdono tutti i punti che possono aver fatto col mazzo durante le dieci mani di ciascuna partita.

I punti di mazzo si calcolano così: tre figure di qualsiasi seme contano un punto; tre 3, tre 2, tre re, tre donne, tre fanti si contano pure un punto. Ma le carte dal quattro al sette non hanno valore. Ogni asso vale un punto.

Chi guadagna l'ultima mano segna un punto.

Le partite si vincono, o si perdono, in varie maniere e cioè collo stramazzo, collo stramazzone, con la collada o cappotto; con il colladone o cappottone; e con il collatondrione, tutti termini particolari del giuoco del tresette, derivanti dalla lingua spagnuola.

Lo stramazzo si ha quando due compagni nelle dieci giuocate di mano non sono riesciti a guadagnare nemmeno un punto. Lo stramazzo resta anche quando i perdenti facessero l'ultima mano, che come si sa, vale un punto. Chi vince con lo stramazzo incassa tre volte la posta di giuoco pattuita.

Lo stramazzone si ha quando uno solo dei giuocatori, senza l'aiuto del compagno, fa lo stramazzo; ma in tal caso l'autore dello stramazzone incassa sei volte

la posta. Però, come per tutte le altre condizioni di giuoco, è bene essere chiari e precisi anche su questa, per evitare dissidì o dispute.

La collada o cappotto s'ha, quando i due compagni di una partita in quattro fanno tutte le levate o mani. In tal caso vincono quattro volte la posta di giuoco.

Il colladone o cappottone si ha quando uno solo dei giuocatori ha fatto tutte le levate o mani, ed in tal caso riceve otto volte la posta.

Il collatondrione si ha, quando il giuocatore di mano può scoprire una napoletana decima, e cioè quando le 10 carte di uno stesso seme sono tutte in mano sua.

Chi ha il collatondrione esige sedici volte la posta; ma gli 11 punti del mazzo si accreditano ai due giuocatori che non sono compagni con chi ha fatto l'onore.

Per onori nel giuoco s'intendono appunto gli ac-

cusi e i colpi speciali di cui ora s'è detto.

In talune provincie d'Italia quegli o coloro che guadagnano una partita col solo accusare, non possono riportare i punti fatti in più del necessario per vincere alla partita successiva; sibbene lo possono coloro che vincono con i punti fatti con le levate o mani.

È lecito domandar conto dell'accusa fino a tanto che la prima mano non è stata coperta, e prima che venga giuocata una carta della seconda mano.

La partita è vinta da quella coppia di giuocatori, che per i primi si dichiarano fuori per aver raggiunto il numero di punti stabilito. Però, coloro che si dichiarassero fuori e che effettivamente non lo fossero, perdono i punti della partita in corso, che in numero di 11 vanno a vantaggio della parte avversa.

Le carte prese durante la partita non si possono veder più, dopo che furono coperte. Nè è lecito vedere quelle del compagno, nè quelle degli avversari, giuo-

cate o non giuocate.

Eccezione è fatta per le carte gioucate di prima mano, purchè non si sia incominciata la seconda.

Il giuocatore che, per errore, invece di una, getta due carte deve lasciare sul tavolo la carta di sotto, e non quella che è completamente scoperta.

Chi marca punti che non ha fatto, perde la partita; chi trattiene carte che non gli spettano, perde i punti guadagnati nella partita.

Solamente, durante la prima mano si può domandare a chi appartengono le carte giuocate.

Durante il giuoco non è lecito parlare, far segni, o ricevere suggerimenti da chicchessia.

Dell'invito e contro invito, delle risposte e degli scarti.

Dopo avere esaminato le carté, chi è di mano ne giuoca una.

Quando s'ha una napoletana, s'incomincia sempre a giuocare l'asso, onde non resti ingannato il compagno: ma nel giuocare si fa l'accusa.

Quando si ha un 3 e un 2 insieme a una o a due carte piccole dello stesso seme, senza però avere la probabilità di prendere l'asso, perchè le carte grosse cadono sulle prime due, s'incomincia col 2. In tal guisa il compagno resta prevenuto, e se ha l'asso, in terza od in quarta, prima giuoca le piccole carte e per ultimo l'asso, qualora abbia in mano un buon giuoco da continuare; altrimenti sul 2 o sul 3 getta l'asso.

Se non ha l'asso, il compagno previene il socio che ha il 2 o il 3 giuocando la carta più alta che ha in mano.

E qui cade in acconcio di ricordare che è d'obbligo rispondere sempre e sempre giuocare le carte di seme eguale a quello della carta giuocata da chi è di mano. Chi trasgredisce a questo principio perde i punti che ha fatto nella partita.

Avere una carta in quarta, in quinta, in sesta, vuol dire avere quattro, cinque, sei carte dello stesso seme.

Quando si ha un 3 in quinta, con l'asso; o il 3 in sesta od in settima col re, s'incominci a giuocare il 3.

Ciò costituisce un invito al socio di giuocare il 2 se lo ha; altrimenti, non gli resta che di attendere il beneplacito degli avversarî, e gli servirà di buona regola per il seguito. Quando non si hanno carte da napoletana, non si fa invito.

L'invito al compagno è di molte gradazioni. La massima è costituita dal due, perchè fa supporre che vi sia il 3, o almeno l'asso con gran seguito. Il compagno invitato col due deve prendere col 3, se lo ha, o che giuochi un'altra carta dello stesso seme. Me se egli ha carte sicure in mano le fa tutte e poi torna all'invito del compagno.

Giuocare un 4, un 5, un 6, od un 7 significa invitare il compagno a giuocare un 3 o un 2 o un asso. Si risponde all'invito vincendo la mano colla più importante tra le proprie carte, e rigiuocandone un'altra minore, ma dello stesso seme.

Contro invito si dice quando un giuocatore s'impadronisce della prima carta giuocata diversa da quella che il compagno sembrava desiderasse nel fare l'invito, e quando si giuoca una carta bassa del seme in giuoco, perchè significa avere un seguito sicuro e probabilmente più grande di quello che si suppone in mano al compagno.

# Della risposta.

La risposta consiste nel giuocare la propria carta in relazione a quella giuocata da chi fu di mano; e cioè: o si giuoca a superare e a prendere; o a scartare. Lo scarto indica appunto al compagno la serie di carte di uno stesso seme, che possiede quegli che giuoca. L'invito sul 2 non si fa mai (tranne quando vi si è costretti) se non si ha detta carta in quarta o in quinta.

Rispondendo al compagno con una carta piccola e dello stesso seme di quella da lui giuocata, vale prevenirlo che s'ha in mano buone carte del seme giuocato; ma significa tutto l'opposto, quando si risponde con una figura.

Allorchè si risponde al compagno con una carta bassa appartenente a seme diverso da quello giuocato, si interpreta come avviso di chi risponde « non ho alcuna buona carta »; ma se si scarta con figure di seme diverso dal richiesto, significa: ho buone carte del seme della figura scartata.

Quando il compagno o socio accusa tre 3, l'invito col 2 di uno dei tre accusati è eccellente. Se, in tal caso, si ha un gran seguito, si giuoca il 2 perchè il socio lo sappia, e giudichi se gli conviene di prenderlo col 3, o di conservarlo per quando l'asso scenderà sulla tavola.

Qualunque sia, poi, la carta giuocata da chi ha accusato tre 3, si considera carta d'invito, e perciò il socio deve assecondare il giuoco. Così, per es., se chi ha accusato tre 3, giuoca un re, il socio dovrà ritenere che il giuocatore si tiene sicuro dell'asso; oppure che dispone di una serie importante di carte del seme a cui il re giuocato appartiene. E questo s'ha da ritenere in via assoluta, perchè è ritenuto come canone accettato dall'universale, essere errore gravissimo giuocare a principio di giuoco una figura di un seme del quale non si posseggono più di una o di due carte.

Sempre quando per le carte che si hanno in mano. è assicurata la impossibilità dello stramazzo e del cappotto, ecc.; ma non si può fare un buon invito, disponendo solo di un re o di una donna in quarta, di un dato seme. Allora si giuoca la carta più bassa di questo seme, a fine di far perdere una buona carta agli avversarî e metterli nella condizione o di perdere l'asso, o di sacrificare un 2 o un 3 per un giuoco nullo. Questa maniera di giuocare si dice: fare un falso invito.

Quando s'ha un asso in terza è bene giuocarlo sempre sull'invito del compagno. Ma se anche l'asso vi venisse sorpreso da un avversario, voi avrete sempre assicurato al compagno la riuscita della serie che si è prefisso di fare.

Il ricordarsi di tutte le accuse, di tutti gli inviti e di tutte le carte passate è di massima, anzi di assoluta necessità, in questo giuoco, quando s'abbia desiderio di vincere.

Queste sono le principali e non tutte, chè ci vorrebbe altrimenti un volume, le regole del giuoco di tresette, il quale difficilmente si potrà apprendere sul libro, sibbene e presto vedendolo giuocare o giuocandolo dopo avere apprese le regole generali qui enunciate. E, giuocare una partita a tresette, non vuol dire giuocare a caso, alla carlona; ma con riflessione e accortezza; conservando il massimo silenzio, affinchè la mente non sia distratta dall'esame degli inviti che vengono fatti, dalle risposte date, e dalle carte che volta a volta passano.

# 70 - LE REGOLE DI « CHITARRELLA ».

Le poche cose che ho scritto fin qui, sul giuoco del tresette, sarebbero ben misera cosa, se in mio aiuto non fosse venuto l'ottimo amico, l'illustre professore comm. Fumagalli, offrendomi le regole che, su questo giuoco di carte, ha tramandato ai posteri Chitarrella.

Chi è Chitarrella?

Sul Chitarrella non si hanno precise notizie; ma si ha motivo di credere ch'egli fosse un sacerdote del secolo XVIII, autore delle regole del mediatore e del tresette (scritte in latino maccheronico) (1). Questo codice di don Chitarrella è rimasto celebre e raro, quanto comuni e proverbiali si sono fatti i suoi aforismi, come:

> Quarto rege saginato, cum astutia tu buxato. Ubi buxatur ibi tornatur.

<sup>(1)</sup> De regulis ludendi ac solvendi in mediatore et tresseptem.

Ed ecco le regole di don Chitarrella per vincere a tresette.

- 1. Il giuoco del tresette prende nome da tre sette, perchè in esso comunemente tre sette valgono tre punti.
- 2. Questo giuoco si fa da quattro giuocatori, che giuocano in società, due contro due.
- 3. In qualche luogo uno dei giuocatori chiama di prima mano un tre, un due, o un asso, ed è suo compagno colui che l'ha tra le sue carte. Questa società in ciascuna partita si rinnova.

4. Altri usano cambiare compagno dopo un determinato numero di partite.

5. Il numero, i semi e il valore delle carte procedono al modo stesso del mediatore, e cioè il mazzo è di quattro semi o colori, spade, coppe, denari e bastoni, ognuno dei quali si compone di 10 carte, cioè dall'asso al 7, e di tre figure: donna (vale 8), cavallo (vale 9), re (vale 10), che nelle carte francesi sono: fante (vale 8), donna o regina (vale 9), re (vale 10).

Hanno maggior valore i 3, seguono i 2, l'asso. Quindi le altre carte in ordine discendente. Il 2 e il 3 dello stesso seme si addimanda venticinque; il 3 e l'asso ventinove; il 2 e l'asso ventotto; le tre carte insieme, sempre dello stesso seme, formano la napoletana.

6. Uno mischia le carte; quello a sinistra alza le carte (le divide in due) e il terzo di destra giuoca di prima mano.

7. Avendo tre assi in mano, si fanno tre punti; e così dei due e dei tre. L'asso col 2 e col 3 dello stesso ordine vale pure tre punti, e la loro unione si chiama napoletana, perchè soltanto in Napoli si fa questo.

8. Altri hanno (recentemente) introdotto l'uso d'accusare la napoletana col re, cavallo, donna, sette, ecc., sia delle carte proprie, sia del compagno, e si dice allora con la coda.

In questo caso ciascuna di tali carte accresce un punto.

9. È vietato di usare molte parole, come pure di fare strepito. Solo è permesso di dire:

- Busso (se desidero che il compagno giuochi la carta migliore).

- Striscio lungo, si dice quando si ha molte carte di un seme ma senza ammatiatore.

- Striscio, semplicemente se si ha due carte dello stesso seme.

- Piombo, se si ha la sola carta che si giuoca; ma col ventotto o col ventinove terzo si può dire tanto liscio, quanto busso.

10. Di prima mano contro il tre non devi mai bussare.

11. Se rientri in giuoco, puoi bussare forte e con franchezza.

12. Si usa bussare con tre carte di un ammattatore.

13. Col re quarto accompagnato, ben guardato. col cavallo o colla donna, astutamente si bussa.

14. Contro il re o l'asso terzo, non si bussa, nè si scarta.

15. Conoscendo che il compagno abbia il tre del tuo ventotto, giuoca il due.

16. Col ventotto o il ventinove e il re, bussa nel primo caso col due, nel secondo col 3.

17. Se hai il venticinque col re, è di regola bussare col tre.

18. Cel venticinque spesso è bene di giuocare il re solo.

19. Giuoca spesso a quel seme che gli avversari scartano.

20. Il primo scarto del compagno ti serva di norma a non giuocare a quel seme.

21. Contro lo scarto del compagno non si deve giuocare, nè vale dire dopo d'essere stato distratto.

22. L'avarizia è sempre disdicevole; ma nelle carte è dannes 1.

<sup>4 -</sup> J. GELLI, Piccola Enciclopedia di giuochi.

23. Se mai sei privo di carte a qualche seme, fa allora un solo scarto.

24. Laddove tu lisci, ed io do la figura, devi essere accorto a cambiar giuoco, perchè quella figura indica che a quel seme, ove tu lisci, io non ci ho giuoco.

25. Se vuoi avere il vanto di giuocatore sublime,

abbi cura di fare il punto.

26. Dolersi delle carte è cosa viziosa, mostrarle poi è dannosissimo.

27. Se le carte ti sono contrarie, cerca di valerti almeno della varietà loro.

28. Quando bussa il socio, dai la tua carta migliore; quando bussa l'avversario, dai la peggiore.

29. Mostra valore colui che fa l'ultimo punto.

30. È permesso bussare, ma non piombare in falso.

31. Il due secondo non si dà mai via, però la regola non è assoluta.

32. Al compagno che bussa negare l'asso, è un volersi recar danno.

33. È permesso vedere la prima giuocata degli avversari.

34. Si annunzia solamente l'accuso appena date le carte, e dopo la prima mano si dice in che consiste.

35. Se vuoi vincere, non dimenticare che vince colui che fa più punti.

36. Il giuocatore astuto è calmo e ilare.

37. Procura di vedere le carte degli altri e tieni ben chiuse le tue.

38. Non dare in iscandescenza quando giuochi. 39. Colui che scarta a caso, merita di esser con dannato tutti i giorni e in ogni momento.

#### 80 - « TRESETTE » A NON PIGLIARE.

A non pigliare, questa è la base, per così dire, del giuoco a tresette modificato, oh! molto modificato dai Lombardi.

Il tresette a non pigliare si giuoca con le solite quaranta carte, in tre, in quattro e più persone, ma non oltre dieci. Però, quando i giuocatori sono sei, si sopprimono i 4 e si distribuiscono sei carte per ogni giuocatore; se sono sette si tolgono i quattro quattro e un 5, del quale si dà notizia ai partecipanti alla partita.

In questa partita riesce vittorioso il più fortunato e il meno abile, prendendo il meno che può, per fare il minor numero possibile di punti. Ma non può rifiutarsi di prendere, quando il giuoco ve lo costringe. Il vincitore riscote dai compagni la quota stabilita per ogni partita.

Quando i giuocatori sono otto, è facile che numerosi sieno gli scarti o rifiuti, cioè che i giuocatori non possano gettare una carta dello stesso seme di quella giuocata per la prima.

In tal caso chi può fare lo scarto si ricordi di sbarazzarsi innanzi tutto degli assi, e poi dei 3, dei 2, dei re, e così di seguito, di tutte le carte che facilmente prendono.

Tutti coloro che fanno tre o quattro punti pagano la posta pattuita; se però un giuocatore prende tutte le mani, pagano tutti la posta convenuta, della quale metà va a quegli che è riescito a prendere tutte le carte. L'altra metà va al piattello e forma il premio da aggiungersi alle poste da pagarsi nella partita successiva.

Paga quegli che, avendo carte del seme richiesto dalla mano, per errore o volontariamente fa uno scarto.

# 90 — IL TRESETTE COLLA GUERCIA.

Il tresette con la guercia, o col morto, è il tresette usuale in quattro; ma giuocato da tre persone. Quegli che ha la guercia distribuisce per primo le carte e ne dà cinque al vicino di destra; cinque ne scopre al posto in cui dovrebbe trovarsi il suo compagno, e cinque al giuocatore di sinistra; per ultimo, cinque ne prende per sè, prima di distribuire similmente le altre venti carte.

Il giuocatore, che è a destra di chi fece le carte, giuoca per primo, e colui che ha la guercia giuoca con le carte scoperte di questa, e con le sue scoperte.

Il tresette con la guercia è difficile, per quanto

interessante.

#### 10° - TERSILIO.

Il tersilio è senza dubbio uno dei più interessanti giuochi di carte. Si giuoca in tre con le carte del tresette, ed è infatti un tresette giuocato in tre, senza morto nè quercia.

Si distribuiscono dodici carte ad ogni giuocatore, ma quattro per volta. Le quattro che rimangono si mettono da parte, nè è permesso ad aleuno di guardarle.

Chi è di mano esamina il proprio giuoco, e se gli sembra discreto chiede di prendere una carta che possi-

bilmente possa renderlo buono o migliore.

Se il giuocatore di mano non ha un buon giuoco, o non crede di averlo, dice passo, ed allora spetta al suo compagno di destra di chiedere, o di non chiedere le carte; e se questi a sua volta esclama passo, il diritto perviene al terzo giuocatore. Ma se anche il terzo non ha buon giuoco, tutti depongono le carte, con le quali si rifà il mazzo, e chi era secondo, se il primo non si oppone, ha la mano; scopre e distribuisce di bel nuovo le carte.

Ammesso che nessuno dei tre giuocatori abbia un buon giuoco, chi ha la mano, può, dopo che i compagni hanno dichiarato di passare, oltre alla carta richiesta. prendere le quattro carte avanzate (che deve far vedere agli altri giuocatori) e le unisce alle sue e prepara il suo giuoco nell'intento di vincere.

Ma prima di cominciare il giuoco, quegli che domandò una carta deve renderne un'altra, a suo talento, a chi la carta domandata gli passò, e quattro altre, pure a suo piacere, le pone da parte in luogo di quelle prese. Queste, però, non saranno mostrate ai compagni di giuoco.

Può darsi che la carta richiesta ai giuocatori si trovi nelle quattro di mazzo. Allora non succede lo scambio con i colleghi, nè è lecito, a chi è di mano,

di chiederne un'altra.

Quando tra la carta domandata e le quattro del mazzo si ha la fortuna di trovarne tre buone, la partita è quasi assicurata, facendo i sei punti d'obbligo.

Cominciato il giuoco, chi ha chiesto la carta rimane solo; gli altri due giuocano in sociale, facendosi gli inviti come nel tresette, e tentando di sopraffare l'avversario.

Se chi giuoca solo fa sei punti, gli altri due pagano la posta pattuita; in caso diverso egli paga la posta ad ambedue i contrari.

Allorquando il giuocatore solo riesce a fare i dodici punti del mazzo, si dice che ha fatto cappotto agli avversari, i quali pagano doppia posta: ed il cappotto è inverso, se questi lo fanno a quello.

Se chi domanda la carta, dimentica di restituirne un'altra a chi glie l'ha data, paga la posta come se

avesse perduto.

Le quattro carte messe da parte spettano a chi fa l'ultima mano.

Se quegli ch'è di mano, non domanda carte, le quattro rimaste passano ai due avversari soci, due a testa, che le scambiano con altre due. Ma, in tal caso, se vince chi giuoca solo, gli vien pagata doppia posta, anche se non fa cappotto; egualmente paga doppio, se perde. Chi giuoca da solo, ha la mano, anche se fosse terzo.

# 11. - LA « BELLORA » E « BELLORONE ».

La Bellora, detta anche Bellorone, è pure una variante del giuoco di tresette e con le carte di questo si giuoca. Partecipano alla partita quattro o cinque giuocatori e ricevono o dieci o otto carte ciascuno.

Chi è a destra di chi fa le carte, esamina il giuoco e, se lo crede, chiede una carta, ch'egli opina potergli essere vantaggicsa.

Il giuocatore che la possiede, non la dichiara nè la dà, sibbene resta compagno tacito di giuoco di chi la domandò.

Se il primo non ha giuoco, passa; il secondo, a sua volta, fa come il primo; e il terzo come il secondo e cesì di seguito, se pure dichiarano di passare.

Se nessuno ha giuoco si mescolano di bel nuovo le carte. Incominciato il giuoco ciascuno avverte il compagno o i compagni del giuoco che egli ha, co' segnali accettati per il tresette.

Vince quel partito che fa primo sei punti; chi fa tutte le mani dà cappotto agli avversari e riceve posta doppia; paga doppio, se invece prende cappotto.

Se riesce vittorioso chi ha domandato la carta, gli spettano due terzi delle poste vinte, il resto al compagno suo.

#### 120 - LA « BRISCOLA ».

La briscola, passatempo assolutamente italiano, si giuoca con un mazzo di quaranta carte delle quali: dieci di fiori, dieci di picche, dieci di quadri, dieci di cuori. Ogni seme va dall'asso al sette e a questo seguono il fante, o gobbo, la donna, e il re o regio.

Per valore, l'asso mangia tutte le altre carte dello stesso pallio, e se è di briscola di qualunque pallio.

Segue il tre, quindi il re, la donna, il fante, il sette, il sei, il cinque, il quattro e il due. Le carte di briscola tra di loro seguono la sorte e il valore che tutte le carte di uno stesso pallio hanno reciprocamente; però, prendono le carte delle altre sequenze.

Così, se la briscola sorte in fiori, tutte le carte di fiori sono di briscola e il due, per es., prende qualsiasi carta di altro pallio, compresovi l'asso, il tre, il re, ecc.

Il valore a punti delle carte è il seguente:

| l'asso |       | conta | 11 | punti           | 3.44: |         |
|--------|-------|-------|----|-----------------|-------|---------|
| il     | tre   | ))    | 10 | »               | detti | carichi |
| il     | re    | ))    | 4  | <b>&gt;&gt;</b> | ,     |         |
| la     | donna | ))    | 3  | ))              |       |         |
| il     | fante | ))    | 2  | "               |       |         |

le altre carte non hanno valore.

Ogni partita si compone di tre serie di partite di 61 punti ciascuna.

La briscola si giuoca in due, in tre o in quattro.

Quando si giuoca in tre si sopprime il due.

Prima di cominciare il giuoco si fa la mano e cioè ciascuno leva una carta e, chi ha alzato la minore, fa il mazzo e distribuisce, dopo averlo coppato (fatto alzare), tre carte ad ogni giuocatore. Ne mette una scoperta in tavola, e questa si addimanda briscola. Sopra la briscola posa il mazzo in modo che lasci scoperta la metà della carta. Tutte le carte della stessa sequenza della briscola sono briscole e vincono, come è stato detto, qualsiasi carta di qualsiasi valore degli altri palli.

Durante la prima mano, o scarto, non è lecito di parlare, nè di far segni di convenzione; nelle successive sì; e all'ultima, cioè: quando non ci sono più carte in tavola, i compagni si passano le carte per vederle e regolarsi nel giuoco. Se nello scozzare, alzare, o distribuire le carte, una se ne scoprisse, si comincia da capo.

Dovendosi prendere le carte dal mazzo dopo ogni scarto, primo a prendere è sempre chi ha guadagnato lo searto; secondo chi gli sta a destra, ecc. Ma se nel prender carta un giuocatore invece di una ne prende due, la seconda dev'essere nascosta verso la metà del mazzo.

Tutte le discrepanze che potessero sorgere durante il giuoco, si decidono a giro terminato.

#### 13º - Il « BRISCOLONE ».

Il giuoco della briscola prende il nome di briscolone. quando non si mette briscola in tavola.

Nel briscolone la carta maggiore prende la minore, e cioè: l'asso prende il 3, questo il re, il re la donna, che a sua volta prende il fante, e così di seguito.

Si va ai cento e ventuno punti, o ai cento cinquantuno.

Si giuoca bene e facilmente se si ha buona memoria, perchè bisogna tener presente alla mente le carte giuocate, specialmente i carichi (assi e tre) e le figure.

Si giuoca in due e si dànno cinque carte a ciascuno; le altre si pescano.

# Norme per condurre il giuoco.

Queste norme non sono assolute; sibbene trovate buone dalla pratica e raccomandate da tutti i trattatisti (anche la briscola e il briscolone hanno avuto i loro trattatisti), come vantaggiose.

1. Chi ha un 3 a principio di partita, lo giuoca: raramente l'avversario avrà l'asso dello stesso pallio.

2. Non si scarta mai — o il meno che si può nel pallio di cui si possiede l'asso, per non dare agio all'avversario di fare il 3, se lo ha.

3. Si giuoca il re della sequenza di cui s'ha il 3. In caso contrario si conserva per prendere la donna o il fante.

4. In talune regioni e permesso il rifiuto (cioè: giuocare carte diverse dal seme richiesto dallo scarto di chi, per primo, mette carta in tavola), in tal'altre no. Però, il diritto al rifiuto è riconosciuto dalla generalità e rispettato.

5. Il primo che raggiunge il numero di punti sta-

bilito guadagna.

6. Impattando i punti, si comincia da capo la partita; ma non quando si impatta durante la serie delle partite per raggiungere la vittoria; sibbene nella partita che decide di questa.

7. I punti si contano come a briscola.

#### 14º - L'UOMO D'AUVERGNE.

È un giuoco che deriva dal trionfo. Si giuoca in due, in tre, sino a 6 persone, con un mazzo di 32 carte. Se, però, i giuocatori sono due o tre, le carte saranno 28 e dalle 32 si leveranno i sette.

Le carte hanno il valore solito: re, donna, fante, asso, dieci, nove, otto e sette, se i sette sono nel giuoco.

Determinato chi deve essere di mano, chi mescola le carte, le fa alzare al giuocatore di sinistra e dà a ciascuno prima due e poi, nel secondo giro, tre carte. Tante ne tiene per sè.

Allora scopre la carta del trionfo; i giuocatori esaminano le proprie carte e giuocano come si giuoca alla bestia.

Colui che non ha un buon giuoco esclama: passo! Se tutti passano, il banco scopre un'altra carta di trionfo (se ne possono voltare in tutto tre).

Per vincere, s'ha da fare almeno tre mani, o al-

meno le due prime, se sono divise.

## Regole generali.

1. Quando una mano è sbagliata, si rifà il giuoco; - ma i colpi precedenti sono buoni.

- 2. Chi fa male le carte perde un giuoco e mescola di bel nuovo.
- 3. Quando quegli che mischia le carte ne trova una o più a rovescio, le dispone pel loro verso, e torna a mischiare.

4. Quegli che nello scoprire la carta di trionfo scopre il re, guadagna un giuoco per ogni re voltato.

5. Quegli che ha in mano il re del seme del trionfo, guadagna un giuoco, e ne guadagna tanti altri quanti saranno i re che possiede.

6. Quegli che giuoca senza aspettare il suo turno, perde un giuoco che va a profitto della massa.

7. Quegli che rinuncia, perde la partita.

8. Quegli che fa giuocare e perde il giuoco, paga

una multa al compagno che guadagna.

9. Quegli che ha in mano il re del seme scoperto di sotto al mazzo e che fa il trionfo, gode degli stessi diritti di colui che aveva il re della prima carta scoperta, e cioè guadagna un giuoco pel suo re ed uno per ciascun re che avrà ancora, purchè non abbia di già guadagnato un giuoco col trionfo precedente.

10. Se capita che uno dei giuocatori, dopo essersi rimesso in buon giuoco, perde il re del trionfo o dei trionfi precedenti, paga una mano a chi gli prese il re, e così per gli altri re.

A scopa, giuoco eminentemente italiano, si fa con un mazzo di quaranta carte. E prima si alza, e chi scopre la carta minore fa le carte, e cioè, dopo averle mischiate e fatte alzare dal vicino di sinistra, ne dà tre a ciascun giuocatore, ed in tavola ne mette quattro scoperte

150 - LA SCOPA.

Il giuoco consiste nell'accompagnare le carte e così, se in tavola ei fosse un sei e quegli cui spetta di giuocare

ne ha in mano un altro, con questo prende quello. Come, però, è necessario fare anche un maggior numero di carte e di quadri o ori; così, quando capita il destro, si cerca di prendere ori o quadri a preferenza di altre semenze, e due e più carte invece di una. Le carte hanno un valore intrinseco, perchè concorrono a formare la primiera; quindi le carte di primiera si preferiranno a quelle che non lo sono.

Le carte valgono i punti che rappresentano, da uno (asso) al sette; il fante conta 8 punti, la donna 9 e il re 10. Questi punti contano solo per la presa e non per la partita.

Le carte di primiera sono i quattro 7, poi i quattro 6, gli assi, i 5, i 4, ecc., le figure valgono meno del 2.

Il 7 di quadri (o quello di ori) è detto sette bello. La partita si vince ordinariamente con 11, o 16 o 21 punti.

E i punti si contano così nella partita a due: 1. più di venti carte valgono un punto;

2. più di 5 quadri (od ori) valgono un punto;

3. il sette bello vale un punto;

4. la primiera vale un punto.

La primiera migliore è quella di quattro sette; ma non è facile farla: e perciò alle carte per la primiera viene attribuito un valore speciale, che è di:

| punti | 21 | pel | 7    | punti | 13 | pel | 3     |
|-------|----|-----|------|-------|----|-----|-------|
| ))    | 18 | ))  | 6    | ))    |    | ))  |       |
| ))    | 16 | ))  | asso | ))    | 10 | ))  | re    |
| ))    | 15 | ))  | 5    | ))    | 9  | ))  | donn  |
| ))    | 14 | ))  | 4    | 33    | 8  | ,,, | fanta |

Quando le carte, le quadri, e la primiera dei due avversari si eguagliano, diventano nulle.

Segna un punto chi fa scopa, e, per ogni scopa fatta, si segna un punto, qualunque sia il numero delle scope.

Scopa vuol dire: con una carta di mano levare tutte quelle (scopare) del tavolino, che rimane vuoto.

Chi fa l'ultima mano, prende le carte che resterebbero sulla tavola se il giuoco continuasse; ma se nell'ultima mano si fa scopa, questa è nulla.

Quando la scopa si giuoca in tre (ciascuno per proprio conto), fa il punto del mazzo (cioè delle carte, dei quadri e della primiera) quegli che n'ha di più o di meglio.

Si giuoca anche in quattro, a' compagni, la scopa; ma in tal caso valgono le regole per la scopa in due.

#### 160 - LO SCOPONE.

Non differisce in nulla dalla scopa, se ne eccettui la distribuzione delle carte, delle quali se ne dà, non tre, ma nove in una sola velta a ciascun giuocatore, e quattro si scoprono sul tavoliere.

## 17º - LA BAZZICA E SUE VARIE FORME.

Tra i giuochi con le carte che ci sono venuti da fuori, evvi quello della bazzica, detto alla francese besi o bésique, che pare originario dal Limusino. Le regole sono semplici, ma lunghe, benchè due sieno le maniere di giuocarlo. Somiglia, sibbene sia più complesso, alla briscola; ma è meno difficile e meno complicato del picchetto. Vuole, però, molta memoria, perchè è necessario, per non perdere sempre, di ricordarsi delle carte che man mano vengono giuocate e passano.

## a) Bazzica semplice.

La bazzica semplice si giuoca tra due persone, che vanno ai 500 punti, con un mazzo di 32 carte. Chi alza la carta migliore fa le carte, dandone sei all'avversario e sei prendendone per sè. Quindi, scopre la 13ª carta, che indica il colore dominante, cioè la bri-

scola, o atout alla francese. Quegli che fa carte, può darle due a due o tre a tre; ma il modo di distribuire non può essere modificato durante la partita.

Quando la carta dominante è un sette, chi fa le carte guadagna 10 punti. Se la carta dominante (la 13ª) non è un sette, il giuocatore che durante il giuoco prende dal mazzo un sette di briscola (seme dominante) ha il diritto, dopo una mano, di cambiarlo con la carta di briscola scoperta (13a) e nello stesso tempo di segnare 10 punti a proprio vantaggio.

Distribuite le 12 carte e voltata la 13ª, le altre, come nella briscola, si posano coperte su questa, e formano il mazzo. I giuocatori fanno le carte a turno.

Del mazzo. — Il mazzo o tallone è costituito dalle 19 carte rimaste dopo la distribuzione e serve a sostituire volta a volta le carte che i due avversari giuocano.

Dopo ciascuna mano, quegli che l'ha vinta prende la prima carta del mazzo, l'avversario quella che segue, e così di seguito fino ad esaurimento del mazzo.

Valore delle carte. - La carta più alta è l'asso; seguono: il dieci, il re, la donna, il fante, il nove, l'otto e il sette.

Le carte di briscola (del seme della 13ª) vincono tutte le altre, come nella briscola.

Tra due carte dello stesso valore è la prima giuocata che vince.

## b) Combinazioni varie che può avere in mano un giuocatore.

Se un giuocatore ha in mano il re e la donna dello stesso seme, si addimanda matrimonio, e vale 20 punti, che si è obbligati di denunciare dopo una mano, e che si segna subito. Il matrimonio di briscola vale 40 punti.

Il possesso simultaneo della donna di picche e del fante di quadri forma bazzica e vale 40 punti. I quattro assi insieme contano 100 punti; i quattro re 80 punti; le quattro donne 60 punti; i quattro fanti 40 punti; i quattro dieci 20 punti.

Le cinque carte di briscola più alte, e cioè: asso, dieci, re, donna e fante, valgono 250 punti; ma in Francia, per es., ne valgono 500 e fanno vincere la partita.

La quinta maggiore delle altre semenze vale solamente 250 o 150 punti (secondo il convenuto). Volta volta che prendono una carta dal mazzo, i giuocatori annunciano e segnano i punti che fanno, tenendo per fermo che i punti non si possono accusare se non quando si prende una mano, e che non si possono accusare due volte i medesimi punti. Quando le carte del mazzo sono esaurite, non si accusano più i punti, salvo 10 punti a favore di quegli che fa l'ultima mano.

Fatta l'ultima mano, i giuocatori contano i punti di briscola fatti nelle varie levate o accusati durante il giuoco. Si addimandano punti di briscola gli assi e i tre; 8 briscole in tutto. E quando un giuocatore ne ha prese 5, l'avversario non può averne che 3.

Ogni briscola vale 10 punti, ed il totale dei punti dati dalle briscole si addizionano con quelli accusati.

Talvolta si contano alcuni punti anche per le mani prese, quando vi sono talune carte; e così: si contano 4 punti quando si prende un re; 3 punti quando si prende una donna; 2 per un fante; ma non è d'uso generale, sibbene proprio di alcune provincie solamente.

Dopo aver guadagnato una mano, si possono accusare i punti di tutte le combinazioni; ma una combinazione sola per ogni levata o mano guadagnata.

Le carte che sono state contate in una combinazione, possono egualmente contarsi in altra combinazione; così, per esempio, la donna di picche può contare prima del matrimonio, poi per la bazzica.

I punti accusati e accettati non si discutono più. Fino a quando il mazzo ha carte non e'è obbligo di

rispondere con carte dello stesso seme di quella giuocata dall'avversario di mano; quando il mazzo è finito. allora s'ha da rispondere col seme della carta giuocata dal contrario, e se non lo si può, bisogna tagliare. Il diritto di forzare esiste nella bazzica, e consiste nel costringere l'avversario a giuocare, se possiede carte dello stesso seme della giuocata, la carta superiore a quella messa in tavola.

## c) Degli errori.

1. Chi fa male le carte perde il turno: l'avversario le rifà.

2. Se un giuocatore, avendo dimenticato di prendere la carta dal mazzo quando gli spettava, si trova ad avere in mano 5 invece di 6 carte, l'avversario può concedere ch'egli ne prenda due invece di una; ma può anche esigere che i punti fatti in seguito all'errore sieno annullati.

3. Se un giuocatore giuoca, per errore, con 7 carte invece che con 6, l'avversario può pretendere che si rifacciano le carte, annullando la partita.

4. Se un giuocatore accusa e segna punti che non ha, riconosciuto l'errore deve tosto cancellarli, ed è obbligato a giuocare subito una delle briscole calcolate erroneamente.

# d) Condotta del giuoco.

Ogni giuocatore ha in mano 6 carte; le dispone per seme, le esamina in rapporto alle combinazioni e decide se deve condurre il giuoco in maniera da accusare la quinta maggiore, o il cento degli assi, o i quattro re, o le quattro donne, ecc.

Quegli che non ha fatto le carte giuoca per primo, gettando una carta sul tavolo. L'avversario getta un'altra carta. La più forte dello stesso seme guadagna. L'atout, o briscola, vince qualunque altra carta.

Colui che ha vinto la mano, accusa la combinazione che gli dà il maggior numero di punti. Se ha la fortuna di guadagnare anche la seconda mano accusa una nuova combinazione (se l'ha), che gli fa segnare una maggiore quantità di punti, e così di seguito, in maniera da accusare una combinazione, e sempre la migliore ad ogni mano guadagnata. Quegli che guadagna la mano, prende per primo la carta dal mazzo.

Chi dimentica di segnare i punti, non lo può fare più dopo di aver preso la carta dal mazzo; però, se guadagna una nuova mano, lo accusa di bel nuovo e

lo segna.

Quando le carte del mazzo sono finite, non si accusano più i punti. Quindi è necessario guadagnare le ultime mani per avere il diritto di accusa, e per impedire all'avversario di accusare i punti che potrebbe avere.

Finito il mazzo, è importante pei giuocatori di avere in mano carte di briscola, e pochi carichi o carte di valore, per impedire all'avversario di farle; perchè, finito il mazzo, s'ha non solo da rispondere con lo stesso seme: ma forzare, o tagliare se non si hanno le carte del seme richiesto.

## e) Della vincita della partita.

La partita può essere vinta di prima mano con una quinta maggiore di briscola, o con due quinte di altri semi, o con altre combinazioni; ma è difficilissimo.

Però, spesso capita che i due giuocatori raggiungono i 500 punti, o li passano contemporaneamente. În tal caso la partita è vinta da chi ha raggiunto il numero maggiore.

Se i punti, e ciò è raro, dei due avversari fossero eguali, la partita è vinta da chi fece l'ultima mano.

Quando un giuocatore alla prima mano, o nelle successive, ha raggiunto 400 punti; o quando avendone

390, fa le carte e scopre per 13ª il sette, conta a suo vantaggio, durante la partita, tutti i carichi e le figure che man mano fa, e se riesce a contare 500 punti prima di terminare il giro, si dichiara fuori, e vince la partita.

## f) Bazzica doppia.

La bazziea doppia si giuoca in due con due mazzi di 32 carte riuniti e mescolati e si va a 1000 o a 1500 punti. Chi fa carte ne dà 8 o 9 all'avversario e altrettante ne prende per sè. Le carte si distribuiscono due a due o tre a tre, o a tre e due, purchè non si muti mai la maniera di darle.

Le regole della bazzica semplice valgono per quella doppia. Però ve ne ha altre, che sono:

Accusando punti, le carte che li rappresentano si mettono scoperte sul tavolo, e vi si lasciano in evidenza.

Le carte e i matrimoni valgono come nella bazzica semplice; però, siccome la doppia si giuoca con un doppio mazzo di carte, si possono fare due matrimoni dello stesso seme, e ciascuno di essi si conta da sè.

La bazzica conta 40; la bazzica doppia (le due donne di picche e i due fanti di quadri) nella stessa mano vale 500 punti, ed è la combinazione più forte del giuoco.

Per accusare la bazzica doppia bisogna sceprirla, e così il doppio matrimonio. I 4 assi, i 4 re, le 4 donne, i 4 fanti contano come nella bazzica semplice; ma i 4 dieci non hanno alcun valore, quando si trovano riuniti nello stesso giuoco.

La quinta maggiore vale 250 punti; le altre quinte 150. I sette di briscola valgono 10 punti ciascuno, e si contano: tanto quando si prende una mano, quanto allorchè si mette nel proprio mazzo dopo averlo giuocato.

Dopo l'ultima mano, i giuocatori, ai punti accusati 5 - J. GELLI, Piccola Enciclopedia di giuochi.

aggiungono i punti rappresentati dalle carte di briscola o carichi del mazzo proprio. Le figure non contano.

La stessa carta non può contribuire due volte a comporre la combinazione di un gruppo, simile a quella di cui ha già fatto parte.

## g) Bazzica in tre.

La bazzica in 3 si giuoca con 3 mazzi di 32 carte ciascuno riuniti e mescolati e si va ai 1500 punti. Chi fa le carte dà ad alzare il mazzo al vicino di sinistra e distribuisce le carte da sinistra a destra, per 2 o per 3, fino a 12 carte.

Il primo giuocatore di destra comincia la partita; quegli che fa la mano gli succede e, sempre così di seguito, da sinistra a destra.

La bazzica vale 500 punti; la bazzica tripla (3 donne di picche e 3 fanti di quadri) 1500 punti e fa vincere la partita di prima mano.

Le regole della bazzica semplice o doppia valgono anche per questa.

# h) Bazzica in quattro.

Si giuoca ordinariamente a 1500 punti, con quattro giuocatori, due contro due, con quattro mazzi di 32 carte ciascuno mescolati.

La carta indica i compagni; ciascun giuocatore riceve 12 o 16 carte.

Dopo una mano, fatta da un giuocatore, quegli che la vince, scopre i gruppi delle carte che danno punti e il compagno lo imita.

I punti di due compagni si sommano. Dopo l'ultima mano si contano i punti di mazzo.

Le altre regole restano invariate.

# i) Bazzica cieca o col morto.

Quando i giuocatori sono tre e due fanno al compagno, non si scopre la carta di briscola; ma questa vien determinata dal primo matrimonio accusato, che vale 40 punti. Gli altri matrimoni valgono 20 punti.

Il sette di briscola non ha valore particolare; le altre combinazioni si contano come nella bazzica semplice.

#### 180 - IL BRACCO.

È la bazzica doppia modificata. Si giuoca in tre; ma due fanno la partita e il terzo rimpiazza quegli che, durante la prima passata (cioè la prima partita), fa meno punti.

Nel bracco la quinta maggiore vale 150 punti, e due fanti di quadri con due donne di picche valgono 80 punti.

Si giuoca il bracco a 60 o a 80 marche, alle quali s'è dato un valore convenzionale; 10 o 15 punti, per cs. Si regola con le stesse norme della bazzica.

Ma ecco come si calcola ciascun giro o partita.

A ha fatto 390 punti B ne ha fatti 220

ad A si accreditano 170 punti.

A incassa tanti gettoni corrispondenti ai punti accreditati.

#### 19º - IL « WHIST »,

L'origine di questo giuoco, assolutamente inglese, tutto calcolo e osservazione, è antica quanto le carte con le quali si fa.

In Francia fece la sua apparizione ai tempi di

Luigi XV, e fu ed è, anche da noi, un passatempo aristocratico e... noioso. Whist vuol dire silenzio; e forse per questo non è riuscito a popolarizzarsi.

A questo giuoco è proibito qualunque segno, qualsiasi parola che possa, anche lontanamente, far comprendere al compagno di giuoco le carte che si hanno in mano.

Complicato quant'altro mai, dà luogo ad una infinità di combinazioni; giuocato con una rapidità vertiginosa, non è facile dare, contare, esaminare, giuocare le carte, senza inciampare in errori fenomenali, a meno di essere provetti giuocatori.

Il giuoco del Whist in Inghilterra ebbe varî nomi; ed il primo a descriverlo sotto la denominazione attuale fu Edmondo Hoyle, che nel 1743 fece stampare un piccolo trattato sul giuoco del Whist (1). Questo trattatello nel 1766 fu vôlto in francese, e rimodernato nel 1806.

Queste le note storiche principali sul giuoco del Whist. Chi ne volesse sapere di più, sfogli l'Académie universelle des jeux (1806) o l'Encyclopédie méthodique (2) o la Bibliografia italiana del giuoco delle carte del compianto Alfredo Lensi (3).

Il giuoco del Whist ha termini tecnici particolari, inglesi o francesi, difficilmente traducibili in italiano, e però qui non sono riportati. Nella descrizione del giuoco, pertanto, il lettore troverà esposti abbastanza chiaramente quelli che per l'intelligenza del whist sono necessari.

# Regole generali.

Il whist si giuoca in quattro persone, due contro due, con due mazzi di 52 carte, de' quali i giuocatori

(1) Short Treatise on the game of whist.

(a) Firenze, Landi, 1892.

si servono alternativamente, e perciò si scelgono di colore differente.

Si fa ai compagni nel modo seguente:

Si stende a semicerchio sul tappeto un mazzo di carte coperte; ogni giuocatore prende le sue e le scopre.

Quelli che hanno scoperte le carte più basse, giuocano in società contro gli altri due.

I posti devono, a meno di convenzione diversa, essere destinati dopo ogni robre (1).

Quando la partita fosse fissata fra sei giuocatori, le quattro più basse incominciano; le alte sono più le rientranti. Per far posto alle rientranti, i quattro giuocatori che finiscono un robre. alzano una carta, e le due più forti sono le sortenti. Però, può pattuirsi che i vincenti ed i perdenti debbano cedere i loro posti; oppure, che ognuno faccia di seguito due robres.

Nell'estrazione, l'asso è la carta più bassa, mentre

nel corso del giuoco, domina tutte le altre.

Il valore delle marche sarà determinato prima d'incominciare la partita, e così il numero di quella pari o di consolazione, da pagarsi indipendentemente da quelle delle partite di robre.

I giuocatori che, associati dalla sorte, seggono di fronte l'uno all'altro, vengono chiamati partners (2).

Quando i giuocatori hanno preso i loro posti, il primo che distribuisce le carte deve mischiarle e farle alzare alla sua destra. Non si deve prendere tre o quattro carte alzando il mazzo, o lasciarne altrettante; si deve, per quanto è possibile, dividere il mazzo in parti eguali. L'alzate delle carte è nulla, se chi alza ne lasciò vedere qualcuna.

È vietato di cambiare posto e carte durante una robre a meno che vi consentano gli altri giuocatori.

(2) Cioè: compagni di giuoco.

<sup>(3)</sup> Però le regole che do qui, sono riassunte dal libro di Deschapelles - Traité du Whist (1839) - che anche oggi fa testo in Francia.

<sup>(1)</sup> Robre o Rob si addimanda il guadagno di due partite su tre partite legate. Tre partite legate formano una partita completa.

Chi è di mano, deve dare le carte ad una ad una, incominciando da sinistra e volgendo l'ultima, che è l'atout (1).

Se le carte vengono date male, si ricomincia; e

chi ha le distribuite, perde la mano.

Distribuite le carte, il primo a giuocare, che è la persona situata a sinistra del distributore, mette una carta sul tappeto; poi ciascuno getta la sua, proseguendo sempre da sinistra.

Il valore delle carte si segue in quest'ordine: asso,

re, dama, fante, dieci, nove, ecc., fino a due.

La partita è vinta da chi fa dicci punti. Dopo sci levées (2) o basi, ogni altra mano fatta conta per un punto. Pereiò, sei levées sono chiamate il dovere; la settima conta e viene detta trik; occorrono dunque 16 levées per vincere.

Oltre i punti con le levées, se ne fanno ancora con gli onori. Gli onori sono: l'asso, il re, la dama ed il fante d'atout, o carta di voltata. Gli onori contano per due punti, quando sono in numero di tre; e quattro onori contano per quattro punti; i due partners li devono annotare così, quando li raccolgono dal tappeto di giuoco.

Gli onori non si contano più quando sono giunti a nove; oppure, quando resta una levée sola da fare, per vincere la partita.

Se un giuocatore ha otto punti e il suo partner tre onori in mano, egli può mostrarli prima di giuocare e vince la partita. Lo stesso avverrebbe se, avendo otto punti e due onori. il partner avesse uno degli altri onori.

Tra i partners v'è solidarietà per gli errori, come per le vincite e le perdite.

Per marcare i punti, si danno quattro gettoni ad ogni giuocatore. Uno, due, tre, quattro punti sono marcati col numero corrispondente di gettoni che stanno innanzi ai giuocatori.

Il punto cinque, con due gettoni allineati ed uno sopra; il punto sei, con tre gettoni allineati ed uno sopra; il punto sette con due gettoni allineati ed uno sotto; l'otto con tre gettoni l'uno sovrapposto all'altro. Da questo sistema di marcare risulta che: un gettone collocato sopra gli altri, conta per tre punti, mentre conta per cinque quando è messo disotto.

Le partite sono segnate con alcune marche. La partita semplice si paga una marca, la partita doppia due marche, e tre marche la partita tripla.

Si chiama partita semplice quella nella quale gli avversari hanno cinque punti o più; partita doppia quando essi hanno quattro punti o meno; tripla quando essi hanno tre punti o meno.

È in uso il pagare, oltre le marche vinte dalla partita legata, detta robre, alcune marche di pari o di consolazione; queste marche sono in numero di due; a meno di convenzione contraria, esse non possono essere più di quattro.

Due partners che abbiano vinta una partita tripla ed una partita doppia, guadagnano sette marche; ma essi ne riceverebbero nove se, prima d'incominciare, fosse stato convenuto di fissare la consolazione a quattro marche.

Se le due partite non sono vinte subito, si deve dedurre il numero delle marche che procurò agli avversarî la vincita della terza partita. Perciò, un robre, composto di una partita doppia, deve essere ridotto a sei marche, quando gli avversari abbiano vinto la terza partita semplice.

Quando due partners fanno il vole (1), ciò che vien

<sup>(1)</sup> Tutte le carte dello stesso seme di quella voltata (come nella briscola).

<sup>(\*)</sup> Le quattro carte giuocate volta a volta formano la levée.

<sup>(1)</sup> Vuol dire fare le mani o rolées.

detto chelem (1), essi vincono otto o dieci marche, secondo ciò che fu convenuto per la consolazione, s'essa fosse di due o di quattro marche.

Nel caso suesposto, non si usa contare i punti in ragione delle *levées* o degli *onori*; ma si lascia la partita come si trova.

Si può stabilire che il chelem non valga che pel numero delle  $lev\acute{e}es$ .

Primo a giuocare è la persona situata alla sinistra del distributore.

Se uno dei giuocatori giuoca fuori del suo turno, gli avversarì potranno fargli giuocare la carta gettata; se questa carta causasse un errore ad un altro giuocatore, questi potrebbe alzare la sua carta; ma se, trovandosi le quattro carte sul tappeto, non vi fossero stati reclami, l'errore della carta giuocata fuori di turno non potrebbe più essere rettificato.

Quando il terzo giuocatore getta la sua carta prima del secondo, il quarto può giuocare prima del suo partner; ma, se il quarto giuocatore giuocasse prima del secondo (che è il suo partner), si potrebbe esigere che questi mettesse sulla base la sua più alta, o la sua più bassa carta del colore giuocato, e non possedendo quel colore, si potrebbe impedirgli ed obbligarlo a couper (°).

Non si può togliere dal proprio giueco una carta, prima che il turno non sia venuto; diversamente gli avversari sarebbero in diritto di esigere che la carta, così alzata precedentemente, rimanesse scoperta.

Non si può alzare il seme, quando nel proprio giuoco si ha quello richiesto; ma non v'è rinuncia se non quando la base, sulla quale essa ha avuto luogo, è messa a posto; oppure se il giuocatore rinunciante giuocò una carta del giuoco seguente.

Il partner del giuocatore che rinunzia, può impedire agli avversari di raccogliere la base e domandare al partner s'egli rinuncia positivamente.

Ogni rinuncia deve essere reclamata dalla persona cui appartiene nel momento stesso nel quale se ne avvegga; ma, se la base fosse fatta e messa a posto, la verifica sarebbe sospesa fino alla fine della giuocata, ed il giuoco proseguirebbe senza nulla mutare; perchè il giuocatore rinunciante potrebbe acquistare punti per sortire dal doppio o dal triplo.

Nessuna rinuncia può essere reclamata, se le carte sono state alzate per la distribuzione che segue.

La rinuncia è punita colla perdita di tre punti, che si contano e si marcano prima di tutti gli altri. Gli avversari possono: o cancellare tre punti da quelli del giuocatore che rinunciò; oppure aggiungere tre punti ai loro.

Se la parte rinunciante si trovasse ad avere, alla fine della giuocata, un numero di punti, per vincere la partita, alquanto rilevante, essa dovrebbe restare sul nove; e se la parte facesse *chelem*, questo non le verrebbe calcolato che pel numero delle basi.

Conosciuto l'atout, non si può, durante il giuoco, chiedere quale sia la carta voltata; ma chi ne avesse dimenticato il colore, può domandarlo.

Prima che una base sia messa a posto, il giuocatore, quando lo creda necessario, può domandare sia fatto quadro; vale a dire: ciascuno rimetta dinanzi a sè la carta che ha giuocata.

Se un giuocatore fornisce due carte sopra una levée, gli avversari possono sceglierne una e far esporre le altre.

Quando dopo una prima base o levée, messa a posto, un giuocatore annuncia che gli manca una carta, avendo gli altri il numero voluto, la giuocata dev'essere proseguita, ed il giuocatore che ha solo dodici carte, non può nè fare chelem, nè l'ultima levée. Deve

<sup>(1)</sup> Cappotto.

<sup>(2)</sup> Couper, giuocare una carta di atout su una carta qualunque d'altro seme.

inoltre essere punito per ogni rinuncia. Da ciò risulta la necessità di verificare prima di giuocare, se le carte sono tredici.

Nel caso in cui la carta che mancasse ad uno, si trovasse in mano ad un altro giuocatore, la giuocata sarebbe annullata. Se fosse stata giuocata inavvertentemente, e ch'essa si trovasse tra le levées, il giuocatore, a cui quella carta mancasse, sarebbe punito con una rinuncia.

Se un giuocatore, credendosi certo della vincita della partita, o di fare le ultime levées, esponesse tutte le sue carte, gli avversari potrebbero continuare la giuocata, facendo esporre il giuoco, ed essi potrebbero esigere a loro piacere quella carta che loro convenisse tra quelle vedute, senza, però, far rinunciare.

Se un giuocatore, credendo di aver perduto, esponesse il suo giuoco, i diritti sarebbero gli stessi pei suoi avversari.

Un giuocatore deve astenersi dall'indicare se ha buono o cattivo giuoco; se può fare alcune levées; nè deve lodare o biasimare il modo di giuocare del partner. Lo stesso sia detto per gli spettatori, obbligati al silenzio, quando non sieno consultati; ma in una questione nella quale sia domandata la loro opinione, questa è decisiva.

# Consigli sul modo di giuocare.

Dopo di aver contato le proprie carte e di averle messe in ordine, il giuocatore deve scandagliare il valore del suo giuoco, e cioè: vedere se è in caso d'invitare o di accettare; e di studiare come gli sarebbe possibile di rendersi padrone con le sue carte della fine della giuocata, nel caso potesse divenire padrone in atout; se il suo giuoco sia abbastanza forte per l'offensiva, o se non sia preferibile sendagliare il giuoco del partner con carte senza valore, al fine di preparare

un piano e tenersi pronto a mutar sistema, secondo che ogni base gliene avrà dimostrata la utilità.

La vincita della partita dipende principalmente dal modo di entrare nel giuoco. Si deve adunque porvi la più grande attenzione, e non agire che dopo aver calcolato le risorse degli avversari. Occorre, perciò. un colpo d'occhio pronto, per giuocare senza esitazione e per prevedere il risultato di una partita.

È molto importante di far comprendere al proprio partner quale sia il valore del giuoco che si ha in mano. e nello stesso tempo giudicare, dal modo col quale egli giuoca, il valore delle carte suc. Così, giunto alla quarta o quinta levée, il giuocatore deve poter giudicare in quali carte ciascuno sia forte, o debole: e dirigere il suo giuoco relativamente. Dunque, non basta saper giuocare le proprie carte; ma anche quelle del proprio partner, del quale occorre indovinare le tredici carte, affine di lasciargli fare le levées, s'egli è forte in carte; o farle sè stessi quando si abbia giudicato debole il suo giuoco.

Si fa conoscere al proprio partner in che si è forti con uno invito; s'invita, giuocando una carta bassa; l'invito annuncia che si ha in mano: asso, re, dama, ed altre carte basse.

Quando queste carte sono in atout, bisogna giuocare l'asso in prima, per evitare che uno degli avversari faccia la presa (levée); ma, all'opposto, possedendo una serie o sequenza (séquence), composte di re, dama, fante ed altre più basse carte, è indispensabile giuocare il fante, per far cadere l'asso; con questo mezzo, ci si rende padroni delle carte secondarie.

È importante di fare gli inviti con criterio giusto e di saper comprendere quelli degli avversari.

Quando il partner invita in un colore, del quale ha una séquence, si risponde con la carta più bassa per indicargli che si è forti in quel seme. Invece, se l'invito venisse dagli avversari è opportuno gettare la

Ottantuno giuochi di carte non proibiti e proibiti 77

più alta carta per mascherare il giuoco che s'ha in mano.

Quando si rinuncia bisogna disfarsi della più bassa carta del seme nel quale si è deboli.

Si deve rispondere all'invito del partner colla carta più bassa, avendone quattro; e colla più alta, avendone tre.

Se l'avversario di sinistra, avendo fatto l'invito, non può essere sostenuto dal suo partner, e che a voi tocchi di giuocare; a voi spetta pure di ritornare sul seme, e fare il contro invito.

Non si muta seme che dopo essersi garantiti dalle scaltrezze degli avversari.

Quando si hanno in mano carte senza seguito, come: asso e dama; re e fante, si deve aspettare di veder venire; cioè: aspettare che un avversario giuochi, affinchè si possano fare due mani (levées) in tal seme; altrimenti ci si espone, ad avvantaggiare uno degli avversari. È necessaria, adunque attenzione nel gettare.

Si giuoca il fante, se si ha asso, fante e dieci, affine di mettere il proprio partner in caso di giuocare il re e di conservare la dama; quindi si giuoca asso, e al terzo colpo il dieci.

Avendo il re, fante e dieci, si giuoca il dieci.

Avendo re, dama e dieci, si giuoca il re.

Con re, fante e due piccole carte, si giuoca la più bassa.

È talvolta prudente di giuocare una carta insignisicante per non dare agli avversari il veder venir (voir venir). Se dietro invito dei partner, si facesse la mano (levée) colla dama, non si dovrebbe ritornare al colore, per non arrischiare di far prendere il proprio re dall'avversario di destra.

Ma, se dietro l'invito dell'avversario di sinistra, la levée fosse stata fatta da quello di destra colla dama, sarebbe buon giuoco ritornare nel seme nel fine di far prender coll'asso del proprio partner il re dell'avversario di sinistra.

È imprudente fare impasse, vale a dire di mettere sulla carta giuocata una carta inferiore, quando se ne ha in mano di superiori; la situazione del giuoco deve soltanto decidere del caso in cui si deve giuocare così; vale a dire, se si deve prendere la mano o lasciarla passare.

L'impasse (1) è molto favorevole quando si è forti in atout; perchè accade allora che si facciano le ultime mani (levées) colle carte rimaste in mano, dopo aver fatto quelle con gli atouts.

Il più grande vantaggio è quello di fare il trick ad ogni distribuzione. Ma non si deve arrischiare un impasse, che lo farebbe perdere; ma sarebbe bene di tentare l'impasse, se dasse la probabilità di far di seguito due levées, che farebbero vincere il trick,

Si deve, quando il proprio partner giuoca una dama, far l'impasse dell'asso, e quello del re s'egli giuoca il fante.

Non si prende un autot, nè il dieci giuocato del proprio partner, se non quando si ha di mira di restare padrone del giuoco. Questa regola si applica a tutti i semi.

Quando si rinuncia a un colore, al quale invita l'avversario di destra, s'ha da couper. Si deve pure couper la seconda sconosciuta, quando si abbia coupée la prima. Se avviene che si ritorni tre volte sullo stesso colore, e che non si abbia potuto indovinare chi ha il re, non si deve più couper per la terza volta; perchè il compagno o partner potrebbe averlo, e quindi venir costretto a rinunciare, o couper. Nel caso in cui il re fosse del vostro avversario di sinistra, lo vedreste venire.

<sup>(1)</sup> Impasse vuol dire non giuocare la carta dominante del seme giuocato; ma una carta bassa, per non rendere libera la carta superiore che può essere in mano dell'avversario di destra.

Però, conviene couper se si tratta di assicurarsi il trick; oppure, quando non si hanno che deboli atouts, dei quali sarebbe impossibile fare uso migliore.

Così, per couper, è necessario farlo a seconda del numero degli atouts. Deboli in atout si deve couper per secondare quelli del partner; invece, avendo quattro atouts tra i quali un onore, ed un colore numeroso, si deve evitare di couper una carta incerta, e sopratutto di surcouper l'avversario di destra, per rimanere in seguito padrone in atout ad utilizzare il buon colore.

Al principio del giuoco, spesso è bene di gettare

una rinuncia, invece di couper.

È pure opportune, quando non si abbiano più atouts, di forzare gli avversari a couper, affine di esaurire i loro, e condurli a giuocare nei colori nuovi; e maggiormente si deve cereare di costringere a couper l'avversario, che si sa più forte in atout.

Essendo secondi nel giuoco, e forti in atout, non si deve couper una tredicesima carta, ma couper la propria più alta; se si ha un giuoco debole, si cerchi di risparmiare con ciò gli atouts del proprio partner. aiutandolo nel suo giuoco.

Spesso è vantaggioso di non surcouper l'avversario di destra; si deve rederlo venire, e si conservi il re

d'atout per rimanere padroni del giuoco.

Se dopo aver rifiutato di couper un colore, il vostro partner vi ritorna con una carta perdente, dovete couper, perchè dovrebbe essere forte di atout.

Come è importante di far conoscere il proprio giuoco al partner, e di saper indovinare il suo; così è indispensabile di conoscere quello degli avversari, e se condo il loro modo di giuocare, dirigere il giuoco proprio. Ciò si otterrà ponendo molta attenzione ai loro inviti e alle risposte loro.

Quando l'avversario di destra non può forzare quello di sinistra, bisogna concludere ch'egli è debole in colore e quindi s'ha da ritornare sotto la mano

del proprio partner.

È necessario, per punire una rinuncia, di calcolare a qual punto saranno le marche di ognuno dopo la punizione; allora, non si deve dimenticare che si devono togliere agli avversari le combinazioni favorevoli.

Quando si vince col proprio giuoco, senza aver bisogno di far uso di rinuncie, si deve approfittarne per far cancellare alcuni punti agli avversari; con tal mezzo si ha la probabilità di vincere la partita doppia o tripla.

Il modo di usare degli atouts varia all'infinito; ma vi sono delle regole che non si devono dimenticare: così, al principio di una partita, un giuocatore debole non oserà dare atout, mentre ciò potrebbe fargli fare chelem (1) se avesse in mano un numero sufficiente e di qualità per poter fare colle altre sue carte le levées seguenti.

Non si deve mancare di fare atout: quando gli avversari non hanno che una sola mano (levée) da fare: quando, avendo il più forte, si suppone che gli avversari non ne abbiano che uno per ciascuno; quando si hanno cinque atouts tra i quali un onore, o cinque piccoli, e che si posseggano delle carte principali: quando, verso la fine del giuoco, si vuole evitare, o di rientrare negli inviti, o di dare il voir venir agli avversari.

Quando non rimangono più atouts che in mano vostra od in quella del vostro partner, voi, avendo delle carte deboli, dovrete giuocare un piccolo atout, affine di rimetterlo in mano e di fargli fare le sue carte vincenti.

Se avete asso, re e due piccoli atouts, e che il vostro partner inviti, incominciando: voi dovete prendere; ciò vi assicurerà tre colpi di atout. S'egli giuocasse il nove od il dieci, si dovrebbe lasciar passare, affine di

<sup>(1)</sup> Chelcm, dall'inglese Slam, è la tredicesima mano levata vinta dai due partner. E conta per 8 o 10 marche, a seconda se fu combinato di pagarne 2 o 4 di consolazione.

assicurarvi egualmente tre colpi d'atout quando voi avreste la mano.

Nel giuoco del Whist si deve, come nella maggior parte degli altri giuochi, evitare di perdere la partita, e quando non si può vincerla, si deve cercare di fare più levées possibili; farsi padroni del colore che si tiene più numeroso; conservare in mano il migliore atout, e prevenire ciò che di simile potessero fare gli avversari.

Se, essendo al punto di cinque, non prevedete di poter far il colpo, dovete cercare di farne tre per giungere ad otto.

Conservate per quanto sia possibile la carta voltata, quando il vostro partner giuoca atout, allo scopo di fargli intendere che voi ne avete ancora; gettatela se invece si tratta di un avversario, per metterlo in dubbio.

Voi dovete prendere sul vostro partner, s'egli giuoca la tredicesima carta, perchè la sua intenzione è di condurvi a farlo per migliorare il suo giuoco.

# 200 - L'OMBRE (1).

Qui non si tratta delle ombre chinesi, delle quali terrò parola in altra parte di questo libro; ma del giuoco del ombre con le carte, nel quale la luce, come dirò, non c'entra affatto, essendo questo un giuoco

(1) Le note per questo capitoletto le ho desunte da due pubblicazioni curiose e abbastanza rare, che sono:

spagnuolo per eccellenza, un giuoco, quasi direi, nazionale, come il picchetto o piquet per i francesi e il whist per gli inglesi.

La tradizione vorrebbe che il giuoco del Ombre, per errore detto delle Ombre, fosse stato inventato nel secolo XVI; ma alla tradizione fa ostacolo la complicanza del giuoco, tanto complicato da escludere a priori che possa essere sorto tutto ad un tratto complesso e così perfetto. Non è escluso, però, che l'Ombre nel XVI secolo sorgesse sulle rovine di uno o di più giuochi.

#### Il giuoco del Ombre.

Si fa in tre persone con 40 carte, composte dei quattro palii (come nei Tarocchi) di spade, bastoni, danari e coppe, dei quali ecco il valore:

SPADIGLIA — asso di spade

è la 1ª carta del giuoco. Trionfa sempre.

Maniglia — 2 di spade, o 2 di bastoni, o 7 di danari, o 7 di coppe

la maniglia trionfa nel proprio palio ed è considerata la migliore carta dopo l'asso.

Basto - asso di bastoni

3ª carta del giuoco, che sempre trionfa.

Spade e bastoni si dicono palii corti, perchè hanno un trionfo di meno di quelli di danari e di coppe.

La Spadiglia, la Maniglia e il Basto si dicono insieme: Stuccio e Mattatori.

Punto — sono: asso di denari, oppure asso di coppe quando il loro palio trionfa, sono la 4ª carta dello Stuccio e pigliano tutte le figure.

Quando non sono trionfi, esse carte sono le migliori dopo la figura del loro palio.

<sup>-</sup> Borromeo Antonio Maria - Il giuoco delle ombre. Cantata in dialetto padovano ad istanza di Francesco Orologio e da questo posto

Stampata a pag. 341, del 35° tomo del Giornale dell'Italiana letteratura compilato da N. e G. Da Rio.

<sup>-</sup> Brunetti Francesco Saverio - Giuochi delle minchiale, ombre, scacchi ed altri d'ingegno, dedicati alla Ill.ma Ecc.ma signora la Signora Principessa Donna Giulia Albani Chigi da D. Francesco Saverio Brunetti da Corinaldo, Roma, Bernabo Lazzarini 1747, pp. 144.

<sup>6 -</sup> J. Gelli, Piccola Enciclopedia di ginochi.

. Nella Cartiglia di coppe e di denari le migliori sono sempre le più piccole. Gli Stucci sono tanti quante le carte che si hanno consecutivamente dopo la Spadiglia. Per la gravità sua, degna proprio di un Grande di Spagna, questo giuoco riflette meravigliosamente il carattere della cavalleresca nazione del Cid.

Il giuoco del Ombre esige ponderazione, e calcolo; silenzio assoluto in chi giuoca e in chi sta a vedere a

giuocare.

In Francia apparve sotto il regno di Enrico IV; e fu ritenuto per molti anni come il giuoco di carte più bello ed intellettuale anche in Italia, dove fu conosciuto, per le invasioni spagnuole, prima che in Francia. Triste privilegio!

Oggi il giuoco del Ombre è in ribasso dovunque; il picchetto e il whist l'hanno battuto dovunque, anche in patria, nella Spagna, dove ben altri giuochi d'azzardo vuotano le tasche dei bravi Castigliani, degli Spagnuoli, i quali nell'arte di passare allegramente il tempo e di giuocare furono in ogni tempo maestri eccellenti.

Il giuoco del Ombre colle carte non ha nulla di comune con l'oscurità cagionata dai corpi opachi intercettanti il corso diretto della luce. La parola Ombre è, in questa circostanza, la corruzione di quella spagnuola Hombre, che significa uomo, ed errano ed hanno errato adunque coloro che in italiano hanno stampato « delle ombre » (plurale di ombra) a scambio di del Ombre cioè dell'uomo.

E l'uomo in questo passatempo è l'avversario, contro il quale si collegano gli altri giuocatori per impedirgli o per contrastargli la vittoria. Il giuoco del Ombre non è giuoco da prendersi, così, a gabbo.

La Maniglia e il Basto sono Stucci e cioè: altret-

tanti onori in mano del Ombre.

Terrazza si dice quando un giuocatore ha in mano Spadiglia e Basto, e due altre carte equivalenti ed è l'ultimo in giuoco.

## Generalità del giuoco.

A ciascun giuocatore si dànno 100 marche, delle quali viene stabilito il valore prima di cominciare il giuoco. La sorte determina chi fa le carte, e il prescelto mette quattro marche in un piattello, mischia il mazzo, lo dà ad alzare e distribuisce 9 carte, tre a tre, ad ogni giuocatore.

Il primo a destra esamina le proprie carte e dichiara che vuol essere Ombre, e se spera di prendere più mani a ciascuno dei compagni, dice « la giuoco ». In tal caso non scarta. Gli altri invece scartano e prendono a turno dal mazzo quante carte convengono loro, dopo, però, che l'Ombre ha dichiarato quale palo deve trionfare. Se gli altri due giuocatori non vogliono che giuochi l'Ombre, dicono: mas di mas; ma se l'Ombre dichiara di voler fare il palo, è costretto a prendere tutte le mani. Chi fece dire mas di mas, è egli pure Ombre e deve fare nove levate.

Se invece vuol giuocare scartando, deve dichiarate « entro ». Ciò significa: se altri non vuol giuocare senza scartare, giuoco io. E dichiara prima il palio che deve trionfare, e poi scarta. Gli altri a turno prendono le carte e scartano.

Se l'Ombre non vuole nemmeno entrare, può far dire: o Cascarone portando due carte; o Cascariglio portandone una sola; oppure Novena, non portandone alcuna. In tal caso dichiara il trionfo e se fa cinque mani, oppure quattro, ed i compagni tre, uno, due l'altro, ritira quanto è nel piatto assieme agli onori che riceve da' suoi compagni.

Se, però, uno fa tre o quattro mani o levate, raddoppia le marche del piatto e paga gli onori.

Quando un avversario dà Codiglio, fa cioè più mani degli altri, l'Ombre gli paga quanto è nel piatto.

Quegli che non vuole essere Ombre dice « passo » e pone una marca sul piatto.

Ottantuno giuochi di carte non proibiti e proibiti 85

Se tutti passano, si rinnova il giro e, o si ripassa, o si fa Novena, o Cascariglio, o Cascarone.

Gli onori si calcolano così:

1 marca per ogni Stuccio; 2 per la Giuocata; 2 pel Cascarone; 1 pel Cascariglio; 1 per la Novena; 4 per il Totos, che si pagano a l'Ombre se vince.

Quando l'Ombre non ha speranza di vincere, dice: « Mi dò »; perchè, se qualcuno lo prende coll'aiuto dell'altro, potranno essere in due o in tre a riporla; o fanno tre levate per ciascuno, quando nessuno lo prende.

## Regole del giuoco.

1. È uso generale che chi ha Spadiglia faccia giuoco, e non può passare che con due marche; cioè: una per il passo, l'altra per la Spadiglia. Questo modo di giuocare si chiama Spadiglia a forza, e Basto a vista.

2. Chi ha il Basto può passare la prima volta; ma poi alla seconda bisogna che faccia giuoco, o che passi con la marca. Se giuoca, e che gli venga la Spadiglia, la deve subito mostrare; altrimenti tripla il piatto, se perde due volte, e se vince non lo tira.

3. Chi sbaglia le carte, non subisce pena; ma si

rifanno di nuovo.

4. Chi ha le carte di più o di meno di nove, ripone la marca, se non lo dice prima di far giuoco.

5. Se nel dare le carte si scopre un Mattatore, cioè una carta di Stuccio, si rifanno le carte.

6. Se l'Ombre non nomina il trionfo, questo

s'intende di spade.

- 7. Se l'Ombre si è dimenticato di nominare il Palo, e se non ha confuso colle altre carte lo scarto, può rifarlo di nuovo; mentre ha tempo di nominare il Palo, sinchè non si sono voltate le carte che prende, e viste.
  - 8. Se l'ultimo a scartare lascia qualche carta,

la può veder subito; e, dopo giuocata la prima carta, possono vederla tutti gli altri. Se alcuno la vede prima che venga giuocata, ripone il piotto. Se restano più carte non si vedono, se non per comune assenso.

9. Chi, scartando, prende più o meno carte. e se ne accorge prima di giuocare, può correggersi, e prendere dal monte quella che gli manca, o rimettere quella che ha preso in più.

10. Chi mostra una o più carte sue in pregiu-

dizio dell'Ombre, ripone la marca.

11. Chi rifiuta ripone il piatto tante volte, quante ne rifiuta. Si può emendare sinchè non è giuocata un'altra carta, ancorchè la bazza, o mano, sia coperta.

12. Se uno prende una bazza, o mano, non sua e la copre, e quindi rigiuoca, ripone il piatto, e resti-

tuisce la bazza a cui spetta.

- 13. I tre Mattatori non sono obbligati dai trionfi inferiori; la Spadiglia obbliga la Maniglia, e il Basto, se prima giuocata; ma s'ella è la seconda, non la obbliga.
- 14. Gli Stucci sono onori solo quando li ha in mano l'Ombre.
- 15. Gli onori si possono domandare sinchè non è incominciato un altro giuoco.
- 16. Chi fa sei bazze, o mani, deve farle tutte, altrimenti paga quattro gettoni a testa ai compagni. Basta giuocare la sesta carta per obbligare a fare Totos.
- 17. Qualunque parola che si dica durante il giuoco, è irrevocabile. Chi dice « passo » non può far giuoco, e se ha la Spadiglia la ripone. Chi dice « entro » deve entrare.
- 18. Al contr'Ombre si può chiedere Gano (cioè il cavallo d'un re), si può dire: vada con la maggiore: o mia, cioè non copra, e questo o quello a piacimento.
- 19. Chi ha una carta di più o di meno, e se n'accorge dopo che ha detto di far giuoco, ripone la marca,

e sta a suo arbitrio di far giuoco o di non farlo. Se fa giuoco ripone la marca, due volte se la perde, e se la vince, ritira niente.

Ammesso che si sappiano tutte le regole di questo complicatissimo giuoco, ecco le combinazioni di carte colle quali, quantunque minime, si può entrare, e si può sperare di vincere.

DEI GIUOCHI MINORI COI QUALI SI ENTRA A PALO CORTO; DI QUELLI COI QUALI SI ENTRA A PALO LUNGO, E DEGLI ALTRI A SOLO PALO CORTO.

Giuochi minori con i quali si entra a Palo corto con

Maniglia, Basto, Re, 5.
Spadiglia, Basto, Re, 5.
Spadiglia, Maniglia, Re, 4.
Spadiglia, Maniglia, 6, 7.
Spadiglia, Basto, Dama, 7.
Spadiglia, Re, Dama, Fante, 7.
Maniglia, Basto, Dama, 6, 5.
Maniglia, Re, Dama, Fante, 7.
Basto, Re, Dama, Fante.
Maniglia, Basto, 7, 6, 5.
Re, Dama, Fante, 7, 6, 5.
Spadiglia, Re, Dama, 1, 3.

## A Palo corto si entra con

Spadiglia, Maniglia, Punto, 4.
Basto, Maniglia, Punto, 2.
Spadiglia, Basto, Punto, 3.
Spadiglia, Maniglia, Re, Dama.
Spadiglia, Maniglia, Fante, 3, un Re.
Spadiglia, Basto, Re, Dama, Frante.
Basto, Punto, Re, Dama, Fante.
Maniglia, Punto, Re, Dama, Fante.

Maniglia, Basto, Dama, 3. Maniglia, Basto, Fante, 2, 3, 5. Spadiglia, Basto, Re, un Re.

NB. Quando si ha Spadiglia, è meglio fare Cascariglio o Cascarone, piuttosto che entrare con giuochi minori.

## Si giuoca solo a Palo corto con

Quattro Mattatori, un'altra, ed un faglio. Spadiglia, Maniglia, Re, Fante 2, Re, ed un faglio. Spadiglia, Maniglia, Basto e due Re. Stuccio, 6, 3, 4, un Re ed un faglio. Maniglia, Basto, Dama, Fante, 4, 3, un Re. Maniglia, Basto, 6, 5, 4, un Re ed un faglio. Basto, Re, Dama, Fante, 7, 6, 5, 4, un Re. Re, Dama, Fante, 7, 6, 5, 4, un Re. Spade, Re, Dama, 7, 6, 4, un Re ed un faglio. Maniglia, Re, Dama, Fante, 7, 4, Re e due faglio.

# Si giuoca a Palo lungo con

Stuccio, 3, 4, 5, un Re.
Spadiglia, Basto, Re, 7, 3, un Re e due fagli.
Spadiglia, Maniglia, Punto, 6, 3, un Re e due
Dame guardate.

Maniglia, Basto, Dama, Fante, 2, 6, un Re e
due Dame guardate.

Basto, Punto, Re, 6, 3, 2, Re e due Dame
guardate.
Punto, Re, Dama, Fante, 2, 3, 6, un Re.
Maniglia, Basto, Punto, 3, 4, 5, un Re e due fagli.
Spadiglia, Punto, Re, Dama, 2, 6, un Re e
Fante guardato.

Queste sono le regole generali, che ho riassunto, per comprendere il giuoco del *Ombre*, il quale non si può apprendere che praticandolo con chi lo sa giuo-

care, tanto è complesso e vario. Allora si impareranno anche i casi nei quali si perde per giuocare bene in apparenza, perellè non si conosce - nè le parole bastano a spiegarlo - come hanno da essere giuocate.

#### 210 - IL « POKER ».

È un giuoco di carte che viene dall'America del Nord, sul quale i miliardari americani scommettono milioni di franchi, e n'abbiamo avuto recentemente un esempio nel Re del Grano, che in un colpo solo vinse la bellezza di 2 milioni di dollari, pari a 10 milioni delle nostre lire (senza cambio).

Per ben comprendere l'organismo di questo giuoco americano, è necessario conoscere i termini speciali (tutt'altro che italiani) che qui riepilogo, di ciascuna combinazione delle carte, in mano degli avversari, o sul tavoliere.

Bluffer. - Fare un pari alto, affine di decidere gli altri giuocatori a passare.

Brelano. — Tre carte dello stesso seme.

Flusso. — Giuoco di cinque carte dello stesso seme. Full. — Giuoco composto di un brelano e di due

carte di identico valore.

Outsider. — Nome dato ad una carta sola della sua specie.

Pajo (paire). — Due carte dello stesso valore fanno

Passar-parola. — Si passa parola quando si rinuncia a fare una giuocata.

Poker. — Si addimanda così la riunione di 4 carte dello stesso valore, come 4 assi, o 4 re, o 4 donne, ecc.

Sequenza. — Dicesi di 5 carte il valore delle quali si segue. Non è necessario per avere una sequenza che sia formata di carte dello stesso seme.

Sequenza-flux. — Quando la sequenza è tutta di

carte dello stesso seme; ma nel picchetto si addimanda quinta.

Straddler. - Vuol dire raddoppiare il pari che un altro giuocatore ha fatto.

Three. - Parola inglese che significa tre, ed è sinonimo di brelano.

# Regole per giuocare il Poker.

1. Il numero dei giuocatori è di quattro; quando è maggiore si fanno i turni per rimpiazzare i giuocatori di quarto in quarto d'ora.

2. Si fa uso di un mazzo di 32 carte.

3. Il valore delle carte è così regolato. L'asso è la più forte, poi viene il re, la dama, ecc., fino al sette.

4. I posti e la distribuzione vengono estratti a sorte.

5. Si stabilisce la posta cumulativa, come la gara massima, che ha un valore convincente, se viene eguagliata a 64 volte l'unità scelta.

6. Il distributore mischia le carte; e fa alzare il mazzo al vicino di sinistra. Questi alza, o si limita a toccare soltanto il mazzo, ciò che equivale all'alzata.

7. Prima che le carte sieno distribuite, ognuno mette dinanzi a sè, verso il centro del tavolo, una quota eguale all'unità scelta. Si può anche astenersene; ma allora non si può prender parte alla giuocata. Non prender quota corrisponde a passar parola prima di aver veduto il proprio giuoco, ciò che di solito non si fa.

8. Messe le quote, un giuocatore qualunque può straddler, mettendo una quota doppia; egli acquista il diritto di raccogliere le quote, se tutti i giuocatori passano parola.

9. Si può straddler sopra lo straddler, quadru-. plicando la sua quota; un altro giuocatore può ancora straddler, mettendo otto e così di seguito, fino alla concorrenza di 64 quote.

10. Fatte le quote, il distributore dà le carte; ne dà cinque ad ogni giuocatore nel modo che gli piace; ma, in seguito, non può cambiare modo. La distribuzione si fa da sinistra a destra.

11. Distribuite le carte, chi le dà, posa il rimanente del mazzo alla sua destra ed un po' innanzi.

12. I giuocatori guardano le loro carte e prendono la parola. Quando vi è uno straddler, il primo a parlare è quello che sta alla destra di lui. Quando non evvi straddler, il primo a parlare è il giuocatore a destra del distributore. Il turno di chi «tocca a parlare», segue da sinistra a destra.

13. I giuocatori possono, a loro scelta, passar parola, o andare. - Nel primo caso, essi gettano le loro carte in mezzo al tavolo senza voltarle, nel secondo, le tengono e devono fare le gare.

14. Le gare si fanno come segue: il primo che vuol giuocare deve dire: raddoppio; ed aggiungere

alla sua un'altra quota eguale.

Ma se vi è uno straddler, il giuocatore è obbligato di portare la sua quota al doppio di quella dello straddler.

Se un altro giuocatore desidera andare, egli può, o raddoppiare la quota precedente, o semplicemente tenerla. Gli altri giuocatori lo imitano; ma le quote non possono oltrepassare 64 unità.

15. I giuocatori possono rinviarsi o rilanciarsi. Quelli che non vogliono tenere la tassa dell'ultima quota abbandonano la partita, gettando le loro carte in mezzo al tavolo; ma l'ultima quota che hanno tenuta è perduta per essi e spetta a quegli che vincerà.

16. I giuocatori d'accordo sopra una quota, scartano allora un certo numero delle loro carte a loro scelta, e il distributore le rimpiazza.

Le carte di scarto debbono essere deposte coperte in mezzo al tavolo, e nessuno può guardarle.

17. Quando i giuocatori hanno ricostituite le

loro carte, s'impegnano le gare nell'egual modo fatto precedentemente; ma senza eccedere 64 volte l'unità.

In questo terzo periodo di gare i giuocatori possono ancora passar parola; ma le quote sono in questo caso perdute per essi.

18. Terminate le gare, i giuocatori che si sono sostenuti fino all'estremo, gettano sul tavolo le loro carte per decidere della vincita.

Il vincente raccoglie tutto il danaro che si trova

sul tavolo.

19. Le varie combinazioni che un giuocatore può avere, sono, per ordine di valore crescente: una carta, un paio, due paia, una « sequence », un brelan o three, un flux, un full, una sequence-full, un poker,

20. Si ha il giuoco di una carta, quando non si ha altro; le carte sono classificate secondo l'ordine precedentemente dato. Il più forte giuoco di una carta è quello che contiene la carta valutata maggiormente.

21. Si ha un pajo, quando si posseggono due carte dell'egual valore; i giuochi ad un pajo si classificano secondo la forza del paio. Trovandosi di fronte due giuocatori a pajo eguale, vince chi possiede la carta più alta; e se questa fosse eguale a quella dell'altro giuocatore, si calcola la seconda carta, e così fino alla terza se fosse necessario.

22. Si hanno due paja quando si posseggono due coppie di carte eguali. Di due combinazioni di questa specie, vince il paio più forte. Quando le due paja alte sono eguali, vengono calcolate le seconde paia, e se queste pure sono eguali, si ricorre alla quinta carta.

23. La sequence è la riunione di cinque carte di colore vario, che si seguono. Di due sequences la più forte è quella che comprende la carta più alta.

24. Di due brelans vince quello formato dalle

carte più alte.

25. Il flux è l'insieme di cinque carte dello

stesso colore. Tra due flux il più forte è quello che racchiude la carta più alta. Se le prime carte sono eguali, si calcola la seconda, e così di seguito, se fosse necessario, fino alla quinta.

26. Il full è la riunione di un brelan e di un pajo. I full si classificano secondo l'ordine dei brelans.

27. Una sequence-full è formata da cinque carte dello stesso colore che si seguono. Le sequences-fulls si classificano secondo il valore della loro prima carta.

28. Il *poker* è formato da quattro carte dello stesso valore. I giuochi di *poker* vengono classificati secondo il valore delle carte.

29. Quando due giuocatori hanno combinazioni eguali, vince quegli che ha la precedenza, vale a dire che è di mano.

30. Quando una giuocata è finita, la distribu-

zione passa al vincente.

31. Quando alla distribuzione delle carte tutti passano parola, le quote vengono raccolte dallo straddler, e se non vi è straddler, dal giuocatore che distribul le carte. Però, anche il distributore può passare, ed in tal caso ciascuno deve rimettere al giuoco una nuova quota, e la distribuzione non cambia di mano.

32. Esistono due combinazioni colle quali si è certi di vincere, e queste sono il poker d'asso ed il poker di re con un asso.

Taluni giuocatori però sostengono: che il poker d'asso perde contro il poker di sette; e che quando il poker d'asso è accompagnato da un sette, esso perde contro il poker d'otto. Quanto al poker di re con un asso, esso perde contro il poker di sette.

33. Allorquando, dopo lo scarto, il distributore non trova nel mazzo carte sufficienti per fare una nuova distribuzione, esaurisce quelle, poi prende le carte gettate sul tavolo, le mischia di nuovo, le fa alzare e completa i giuochi con esse.

Varie maniere di giuocare il « Poker ».

220 - IL « POKER » AMERICANO.

I giuochi di poker sono vari: quello americano, od originale, si giuoca con un mazzo di cinquantadue carte. Si distribuiscono le carte come al whist, da destra a sinistra. Solo il distributore mette una posta al giuoco. Le quote sono illimitate. Invece di considerare il poker come la combinazione più alta, esso viene superato dalla sequence-flux.

230 - IL « WHISKEY-POKER ».

Ncl Whiskey-Poker il distributore mette in mezzo al tavolo un giuoco, cinque carte, del quale sono scoperte e si addimanda: vedova. Ognuno può, a turno, seambiare una delle carte del suo giuoco con una di quelle della vedova, o mutare tutto il suo giuoco. Quando uno dei giuocatori si dichiara soddisfatto, gli altri non possono più fare che un solo scambio. Si scommette prima di avere veduto la vedova, dopo averla veduta, e per ultimo col giuoco finale.

24° — IL « POKER-BLUFF ».

È una variante del *Poker* nel quale non si scarta. Se tutti i giuocatori passano parola, ognuno raddoppia la sua quota e la mano passa.

25° — Lo «Stud-Poker».

Al Stud-Poker si scoprono quattro delle cinque carte di ogni giuocatore; le gare si fanno dopo che ognuno ha veduto la propria carta coperta. Talvolta si ammette che le carte sieno date coperte, e che

prima delle gare ogni giuocatore debba mostrarne tre o quattro delle cinque che ha in mano.

#### 260 - IL « REVERSIS ».

Il Reversis è un antico giuoco di carte spagnuolo. Una volta era molto in voga; poi decadde ed oggi comineia a risorgere sulle rovine del passato. Per questo ne dò le regole che lo governano.

Il nome, certo non italiano, dice chiaramente in che consiste il giuoco, e cioè, si fa al contrario, a rovescio di tutti gli altri giuochi, perchè la vittoria resta al giuocatore che ha fatto meno mani, o levate, durante la partita.

Il reversis si giuoca in quattro persone con un mazzo di 48 carte; cioè: un mazzo completo da 52 meno i quattro 10.

La paniera e i cestini. Per fare i conti i giuocatori si servono di tre marche di forme e dimensioni diverse, a ciascuna delle quali si attribuisce un valore fisso. Di queste marche si fanno 4 parti eguali in numero e in valore, e se ne dà una ad ogni giuocatore.

Ciascun giuocatore riceve le marche tutte dello stesso colore, ma diverso da quelle toccate agli altri compagni.

Le marche lunghe son dette pure: Contratti. Un contratto vale dieci marche mezzane (generalmente quadrate); e ogni marca mezzana vale dieci marche tonde, dette gettoni.

Ad ogni giuocatore si dà quasi sempre: 10 contratti; 20 marche; 10 gettoni, e quest'insieme si dice la presa.

Ciascuna categoria di marche ha la sua scatolina (o cestino, o piattello) particolare, contenuta, con altre due, in una paniera o in una scatola più grande, insieme ad un cestino nel quale si pongono volta a volta le scommesse.

Ogni cestino è listato del colore delle marche; e quando non lo è, viene contraddistinto con un nastrino del colore voluto dalle marche di ciascun giuocatore.

Il cestino, nel quale si pongono le scommesse, fa il giro dei giuocatori per raccoglierle, e deve stare a destra di chi fa carte, il quale lo posa sotto il mazzo o tallone.

Andamento del giuoco. Prima si fa a' posti, poi a chi farà le carte.

A posti si fa mescolando e distribuendo quattro carte scelte (asso, re, donna e fante) tra i giuocatori. Chi riceve l'asso ha la preferenza; segue il re, ecc.

Si tira a chi fa le carte, dividendo il mazzo in quattro parti pressochè eguali, e se ne dà uno a ciascun giuocatore. Fa le carte quegli che nel p. prio pacchetto trova il fante di cuori. In seguito si è di mano, a turno, da sinistra a destra.

Chi fa le carte ne dà 11 ad ogni avversario; ne prende 12 per sè: e tre formano il tallone.

Ogni giuocatore, eccetto il distributore, scarta a turno una delle 11 carte e ne prende una delle tre avanzate: ma non è d'obbligo e, quando non si scarta, s'ha diritto di vedere la carta che non si prende.

Il distributore scarta una delle 12 carte sue, ma non la rimpiazza. Dopo ciò, il tallone sarà di 4 carte e vien messo da parte sotto la paniera delle seommesse.

Chi ha la mano è responsabile della paniera delle scommesse, ed è incaricato di raccoglierle. Comincia, facendovi deporre 4 gettoni da chi fa le carte, e 2 ne reclama quindi dagli altri giuocatori. La paniera dunque avrà raccolto 10 gettoni.

Raccolte le poste, il distributore fa le carte, dandone 11 in tre volte agli altri così: due volte 4 e una volta 3; prendendone 12 in tre rolte per sè.

È di mano chi sta a destra del distributore.

Chi è di mano scarta e prende per primo dal tallone una carta. Gli altri, a turno, lo imitano. Cello

cate le carte di scarto sotto la paniera delle scommesse, chi ha la mano giuoca a suo talento una carta, gli altri a turno fanno lo stesso e sono costretti a giuocare carte dello stesso seme della prima ginocata. Non è di obbligo forzare.

La mano è raccolta da chi ha messo la carta più

alta del seme domandato.

Chi ha preso la mano, come nella briscola, giuoca primo, e così di seguito fino a che le undici mani, o levate, non sieno esaurite.

#### a) Valore delle carte.

L'asso batte il re; il re la donna; la donna il fante; il fante il nove e così fino al tre che batte il due. La carta superiore batte di conseguenza tutte le inferiori.

Finite le mani, si computano i punti, riuniti, di

ciascuna mano.

Gli scopi principali di questo giuoco sono due:

la partita e la rimessa alla paniera.

Nel giuoco si hanno 40 punti in tutto, e cioè: gli assi che contano 4 ciascuno; il re 3; le donne 2; i fanti 1: le altre carte non si contano.

## b) Della partita.

La partita è formata dalle quattro carte di scarto. I punti si contano come nelle mani di levate, eccetto l'asso di quadri che vale 5: del fante di cuori. o quinola, che vale 3. Ai punti della partita si aggiungono sempre altri 4 punti; sicchè la partita propriamente detta consta dei quattro punti, aggiunti a quelli che possano essere dati dalle carte di scarto.

Quegli che nelle mani fatte ha raggiunto il maggior numero di punti, è il perdente; e paga a chi n'ha fatti meno, o che non ha fatto levate, o che non ha fatto alcun punto, perchè è questi che ha vinto.

Il vincitore prende le carte di scarto; le scopre e con i compagni ne calcola il valore e riceve dal perdente tanti gettoni o marche, quanti sono i punti rappresentati dalle quattro carte, più 4 punti di mazzo.

Quando due giuocatori hanno lo stesso numero di punti, la preferenza spetta a colui che ha fatto meno mani (levate); ma se anche queste fossero eguali, la preferenza resta al giuocatore meglio collocato.

Il meglio collocato è quegli che fa carte; poi il

vicino di sinistra, ecc.

La partita può essere guadagnata per mezzo delle combinazioni e cioè con reversis, quinola e spagnoletta.

Quando un giuocatore fa tutte le mani, la partita non si conta

È il colpo che si dice reversis per eccellenza.

Del REVERSIS. Si fa reversis quando si fanno tutte le levate o mani. Questo è il colpo più brillante del giuoco; ma è di riescita difficile.

Quando le prime nove mani sono state fatte dallo stesso giuocatore, il reversis è ingaggiato (est entrepris). Allora, se non si fanno le altre due mani, il reversis è rotto alla buona (cioè alla migliore).

La buona porta seco tre varie maniere di paga-

mento, durante il giuoco.

1. La prima buona è la prima levata o mano;

2. L'ultima buona che è l'ultima mano;

3. La buona pel colpo di reversis e per la spagnoletta sono le due ultime mani.

Rompe il reversis chi fa una delle ultime due mani

contro il giuocatore che lo ha ingaggiato.

Della rimessa e della quinola. Quando comincia il giuoco, fu detto, ogni giuocatore mette nella paniera due gettoni o 10 marche, e quello che fa carte ne mette 4. Questo contributo forma il fondo delle rimesse, che si rinnova tutte le volte che è esaurito, o quando ha meno di 10 gettoni. La paniera riceve inoltre un gettone ad ogni distribuzione, da chi fa carte.

<sup>7 -</sup> J. Gelli, Piccola Enciclopedia di ginochi.

La rimessa è unita al fante di cuori o quinola, che è la carta più importante del giuoco.

Tutte le volte che si scarta la quinola, si ritira tutto quanto è contenuto nella paniera. Ciò si addimanda collocare o dare la quinola.

Al contrario, tutte le volte che la quinola è forzata (cioè: quando il giuocatore che l'ha è costretto a giuocarla sopra un'altra carta di cuori, non potendovisi rifiutare) fa pagare la rimessa raddoppiando le marche esistenti nella paniera, e si dice: far la bestia.

Tutte le volte che si è costretti a giuocare la quinola, si fa la rimessa, e si dice quinola giuocata o bcvuta. Fa eccezione il caso in cui il giuocatore che ha giuocato la quinola, faccia ancora reversis; ma è necessario che abbia giuocato la quinola prima della buona, e cioè in una delle prime nove mani o levate. Questo è il colpo più bello e fa riscotere il reversis e la rimessa.

Ma, quando un giuocatore, nella lusinga di fare il reversis, giuoca la quinola nelle prime 9 mani, paga il reversis rotto e la rimessa, se l'avversario gli rompe il reversis sperato.

Se facendo il reversis si giuoca la quinola alla 10° o all'11ª levata, non s'incassa la rimessa; ma si fa pagare solamente il reversis fatto.

Se in un reversis ingaggiato si giuocasse la quinola alla 10ª o 11ª levata, e che il reversis venisse rotto, non si pagherebbe la rimessa, sibbene il solo reversis rotto.

# c) Dei pagamenti.

- 1. Chi dà un asso in una rinuncia, riceve una marca da chi fa la mano; ma se l'asso è quello di quadri, ne riceve due. Il pagamento si fa subito a chi fa la mano.
- 2. Si paga cinque marche a quegli che scarta la quinola.

3. Il giuocatore a cui verrà forzato un asso, paga una marca a chi glie lo ha forzato: due marche se l'asso è quello di quadri.

4. Se qualcuno forza la quinola, riceve in premio 10 marche da ciascun giuocatore; 20 da chi fu forzato.

5. Uno o più assi giuocati e la quinola giuocata oppure forzata, si pagano a chi vince la partita; ma spetta a questi di ricordarsi di ripetere il pagamento.

6. Tutti questi pagamenti sono doppi quando si giuoca al vis-à-vis; o quando si fanno alla prima o all'ultima buona.

7. Invece, tutti questi pagamenti sono annullati quando c'è reversis.

8. Il reversis è pagato 16 marche da ciascun giuocatore: il doppie, se a partita con vis-à-vis.

9. Quegli che rompe il reversis alla buona, riceve 64 marche da chi l'aveva impegnato.

## d) Della Spagnoletta.

Tre assi e la quinola, quattro assi e la quinola, o quattro assi in mano dello stesso giuocatore, formano una spagnoletta, e spagnoletta si addimanda il giuocatore che l'ha.

Questa combinazione, spesso complicata, non è facile ad essere giuocata, perchè altera quasi tutte le regole fin qui esposte.

La spagnoletta ha il diritto di rinunciare a tutti i colori nelle prime 9 levate o mani. E perciò giuoca la sua quinola, benehè sola in mano, e prende quindi la rimessa, e dà i suoi assi a destra e a sinistra. La spagnoletta guadagna sempre la partita, e non si giuoca, si può dire, che per il giuocatore che l'ha. Però, come il diritto di rifiuto lo ha solamente per le prime 9 mani, alle ultime due deve giuocare il colore richiesto, e se fu poco accorto di conservare una grossa carta, la sua fortuna muta, e perde come segue:

1. Perde la partita, se anche fa una sola mano di nessun valore (bianca), e la paga a chi guadagna nell'ordine naturale.

2. Fa la rimessa, se colloca la quinola, o se avendola conservata nella lusinga di giuocarla alla buona, essendo entrato malamente, alla decima, gli vien forzata all'undicesima mano. Ma non farà la rimessa, se, essendo spagnoletta per 4 assi, un altro giuocatore colloca la quinola, o se questa vien forzata.

3. Rende al doppio gli assi o la quinola che può aver dato durante il giuoco, e che gli sono stati pagati; oppure, l'asso o la quinola che gli altri giuocatori

hanno potuto darsi reciprocamente.

La spagnoletta è libera di non usare del privilegio suo, e di giuocare il suo giuoco come d'ordinario; ma non lo può più quando abbia usufruito, o dica di usufruire del suo diritto.

La spagnoletta non può essere accusata di avere perduto il suo diritto per aver fornito il colore richiesto, e neanche per aver preso; bisognerebbe che la mano gli fosse rimasta.

La spagnoletta, se forza la quinola, tira alla conso-

lazione a qualunque momento del giuoco.

Questi momenti sono tre:

1. Se, dovendo ginocare per primo, giuoca cuori, e la quinola è sola in mano di un altro giuocatore.

2. Se, per distrazione, avendo fatto una mano

durante il giuoco, scopre cuori e forza.

3. Se, essendo entrato suo malgrado alla decima levata o mano, gli rimanesse una carta di cuori, e forzare per questa eventualità l'undicesima levata.

Entrare o fare entrare significa fare una mano o

levata.

Se un giuocatore fa il reversis, la spagnoletta sola-

mente paga per tutti.

Se un giuocatore ingaggia il reversis, e se un altro del giuoco lo rompe alla buona, la spagnoletta paga tutto il reversis a chi l'ha rotto (64 marche).

Se la *spagnoletta* rompe un *reversis* alla *buona*, riceve 64 marche; ma se fa il *reversis* è pagato come d'ordinario.

Se la spagnoletta avesse collocato la quinola, e che si avesse un reversis fatto o rotto, la spagnoletta non incasserà nulla, eccetto la quota dovutagli da chi

ha impegnato il reversis.

Se con asso, re o donna di cuori, si forzasse la quinola della spagnoletta, a qualunque punto del giuoco, la spagnoletta sarebbe obbligata di fare la rimessa e pagherebbe, come gli altri due giuocatori, ciò che sarebbe dovuto a chi ha forzato, eccetto il caso nel quale la spagnoletta abbia fatto reversis.

Se la spagnoletta non entra, usufruirà di tutti gli

altri diritti accennati precedentemente.

### e) Regolamento generale del Reversis.

1. Le 11 carte a ciascun giuocatore devono essere distribuite in tre riprese: una di 3 e due di 4 carte. Chi fa le carte ne dà però 4 a ciascuna ripresa.

2. Carta voltata fa tornare da capo, a meno che tutti i giuocatori sieno d'accordo nel continuare.

3. Chi, facendo carte, sbaglia, perde la mano; ma può conservarla pagando una marca al giuoco.

4. Chi, facendo carte, non s'accorge dell'errore rilevato dai giuocatori a distribuzione compiuta, paga 4 marche d'ammenda e rifà le carte, e perde la mano.

5. Delle tre carte del tallone, la prima è pel giuocatore di mano, la seconda pel secondo, la terza pel

terzo.

6. Chiunque vede la carta di scarto che gli spetta, e in seguito scarta, non può vincere la partita; nè collocare la quinola, qualora l'avesse, nè fare il reversis.

S'egli rompe un reversis non ritirerà alcunchè, neppure se forzerà la quinola. Però, il giuocatore, al quale verrà forzata la quinola, pagherà la quota dovuta.

7. Lo stesso si pratica verso il giuocatore che prenderà la sua carta dal tallone, e non scarterà.

8. Pagherà una marca al banco, chi giuocherà

una carta quando non gli spetta.

9. Se un giuocatore, per errore, scarta due carte invece di una, non ha più diritto a farsi pagare alcun premio; ma se rompe un reversis, o se forza la quinola, verrà pagata.

10. Tutte le carte che formano il tallone, anche

se errato, valgono per la partita.

11. La mano, o levata, è fatta da chi la raccoglie.

12. Durante il giuoco è lecito di esaminare le levate o mani fatte; ma non quelle degli altri, eccetto l'ultima fatta.

13. Chiunque rinuncia, senz'essere spagnoletta. paga due marche al giuoco, e in seguito non potrà ritirare alcun premio.

#### 270 - IL « CRIBBAGE ».

Il cribbage è un giuoco di carte inglese, considerato. da quei signori d'Inghilterra, come un mezzo utilissimo per sviluppare le facoltà del calcolo nella gioventù.

Si giuoca in due, in tre o in quattro persone con un mazzo di 52 carte; ciascun giuocatore ne riceve 5, di rado 6 o 8.

Vince colui che, per primo, riesce a contare sessanta punti, i quali si annotano sopra una tavoletta speciale. della quale la figura rappresenta la forma.

La tavoletta si colloca in lungo o in largo tra i giuocatori. Ogni giuocatore comincia a segnare i punti partendo dalla estremità sulla quale è segnato il nº 61. Ogni punto perso si segna sulla tavoletta.

In questo giuoco le figure e il dieci hanno lo stesso valore; le altre carte si seguono nell'ordine naturale dei punti e gli assi rappresentano la carta più bassa.

## a) Il giuoco del Cribbage a cinque carte.

Quegli che alza la carta più bassa fa il mazzo; l'avversario alza; e i due pacchetti non si riuniscono in un mazzo solo. Del pacchetto inferiore il distributore dà 5 carte all'avversario, 5 a sè stesso, una a una alternativamente. Le carte che restano si posano sopra all'altro pacchetto, per formarne un mazzo solo.



Fig. 12. - Tavoletta del Cribbage.

Il giuocatore di mano, e non quello che ha fatto le carte, comincia col segnare 3 punti a suo vantaggio. Ciascun giuocatore esamina le proprie carte; il distributore ne scarta due, che posa coperte sul tappeto, l'avversario fa altrettanto e posa il suo scarto su quello del distributore. Quindi, alza di nuovo il mazzo. Il numero di carte alzate deve essere sempre superiore di due a quello delle carte rimaste sul tappeto. Il distributore prende la prima carta del pacchetto inferiore; l'altro giuocatore rimette sul mezzo pacchetto inferiore quello che ha in mano il distributore e, scoprendo la carta presa, la posa sul mazzo.

Le quattro carte dello scarto e questa ultima scoperta, formano il crib, che appartiene al distributore. Se la carta scoperta è un fante, il distributore conta due punti pel suo tallone.

I punti della carta voltata si segnano cumulativamente a quelli del crib.

Il giuocatore di mano butta una carta della quale annunzia il valore ad alta voce.

Esempio: Il giuocatore di mano abbia una donna, un fante, un cinque; l'avversario un sette, un otto e una donna, e che la carta voltata sia un quattro.

Il primo giuoca la donna:

- Dieci.

Il distributore giuoca pure la donna e conta:

— Venti.

Il distributore conta due per un paio, o per due carte eguali, perchè ogni figura vale dicci.

Il primo giuocatore replica con il fante e dice:

- Trenta.

Come egli è il più vicino a 31, il distributore che non ha assi per fare il 31, gli fa:

- Passo.

E il primo segna un punto sulla tavoletta.

Quindi si calcolano i punti contenuti in ciascun giuoco.

Il primo conta 4, due per ogni 15; e il distributore conta 2 pel suo 15, ottenuto con un sette e un otto.

Se il fante di uno dei due giuochi è dello stesso seme della *voltata*, chi lo ha segna un punto. Quindi il distributore calcola, e segna a suo vantaggio i punti contenuti nel *crib* e la partita continua con un nuovo giro.

Se, tentando di avvicinarsi al 31, fino dal principio un giuocatore può fare 15, conta due punti.

Chi fa esattamente 31, segna due punti.

I giuochi si contano così:

per un fante di voltata punti 2;

per una sequenza di 3 o di 4 carte punti 3 o 4; per un flusso (3 carte dello stesso seme) punti 3; per un gran flusso (3 carte in mano e la voltata dello stesso seme) punti 4; per ogni 15, come: 6 e 9; 10, 3 e 2; 7 e 8; una figura e 5, punti 12;

per un pajo (due carte eguali: 2 tre, 2 quattro ecc.) punti 2:

per un pajo reale (tre carte eguali) punti 6; per un doppio pajo reale (4 carte eguali) punti 12; per il fante del seme della carta voltata punti 1.

Se un giuocatore ha un 6, un 7 e un 8, e se la voltata è pure un 8, egli conterà separatamente le due sequenze e segnerà 3 punti per ciascuna di esse.

Il primo a giuccare conta sempre per primo. Ciò è di molta importanza: perchè, chi prima arriva a 61, guadagna la partita.

Lo scopo di chi fa le carte, è di buttare sulla giuocata una carta dello stesso valore. Se non può fare un pajo, risponde con una carta il punto della quale, addizionato con quello della precedente, faccia 15.

Allora, lo scopo del primo giuocatore è di giuocare una carta che con le due precedenti faccia un pajo, o un pajo reale, o un flusso, e cerchi di raggiungere il nº 15, se non è stato di già raggiunto. Così, i giuocatori si alternano nel giuocare le carte che hanno in mano, fino a che formino in tutto 31 punti, o vi si avvicinino quant'è loro possibile.

Quegli che si vede *forzato* a passare i 31, dichiara: *Passo*; e non butta carte. L'avversario segna un punto, ed ha il diritto di giuocare un'altra carta. L'avversario, invece, che fa 31 esattamente, segna 2 punti, e i punti che avrà ottenuti con pajo e seguenze.

In seguito si scopre il giuoco, ed ai punti di già fatti si uniscono quelli che possono derivare dalle combinazioni varie date dalle carte di ciascuno, e cioè: pajo, pajo reale, sequenze, ecc.

Il distributore può fare le combinazioni delle proprie con le carte del *crib*.

## b) Regolamento del giuoco.

1. Se il distributore fa vedere le sue carte, peggio per lui.

2. Se il distributore fa vedere le carte di un altro giuocatore, questi può esigere altre carte, e segna due

punti a proprio vantaggio.

3. Quando il distributore si sbaglia e non s'accorge dell'errore prima di esserne stato avvertito dall'avversario, questi segna due punti a proprio vantaggio e la distribuzione si rifà da capo.

4. Se durante la distribuzione il primo giuocatore fa vedere una carta propria, il distributore ha il

diritto di ricominciare a far le carte.

5. Quando il distributore dà più o meno di cinque carte, l'avversario segna due punti e fa ricominciare.

6. Se un giuocatore, dopo la distribuzione tocca le carte, prima di alzare per la voltata, l'avversario acquista due punti.

7. Se un giuocatore segna più punti di quanti gli spettano deve cancellare i punti segnati in più e do-

narne all'avversario un egual numero.

8. Chi dimentica di segnare i punti, o sbaglia a proprio danno, non ha più diritto di correggere l'errore dopo giuocata una nuova carta.

9. Nel « cribbage » a tre, la tavoletta ha un ordine di più di fori per marcare i punti, e in quello a quattro, due di più; oppure si prendono due tavolette.

# 280 - PICCHETTO O « PIQUET ».

Dalla Encyclopédic tolgo queste notizie e regole sul piquet o picchetto, giuoco assolutamente francese, apparso fino dai tempi di Carlo VII.

## 1º Regole del « Piquet ».

1. Di solito si giuoca al Piquet in due persone; con un mazzo di 32 carte, le quali sono: asso, re, donna, fante, dieci, nove, otto e sette di ogni seme,

Le carte seguono l'ordine del loro valore; gli assi sono sempre superiori ai re, i re alle donne, le donne ai

fanti, ecc.

2. Tutte le carte valgono i punti che segnano eccettuato l'asso, che ne vale undici e che la vince sempre quando, però, sia dell'eguale valore; e le tre figure; cioè: re, dama, e fante, dieci punti ciascuna.

- 3. I giuocatori convengono su ciò che vogliono giuocare; quindi estraggono a sorte a chi deve far le carte; quello che estrae la carta più bassa deve dunque mischiare e dare per primo le carte: la parte avversaria, che può, se vuole, mischiare alla sua volta, le alza. Ciò fatto, il distributore mette le carte di sotto in su e le distribuisce due a due, o tre a tre, mai una ad una, nè più di tre.
- 4. Si deve continuare per tutta la partita a distribuire le carte nello stesso modo.
- 5. Si danno nella maniera fissata 12 carte; al tallone o mazzo ne rimangono 8: le quali debbono venir posate sul tappeto, di fronte all'avversario; queste otto carte vengono chiamate alla francese: tallone,
- 6. Se chi dà le carte, invece di dodici ne dà tredici all'avversario, o le prende per sè, dà la facoltà a chi è di mano, allora, di accettare il giuoco; oppure di far ridare le carte, annullando con ciò la prima giuocata; ma, se tiene egualmente le sue carte, avendone tredici, deve lasciare le tre carte all'ultimo, vale a dire: il tallone, non essendo, in tal caso, che di sette carte, egli non può prenderne più di quattro, e meno, se vuole, per le ragioni che spiegheremo in seguito. Se l'ultimo ha tredici carte, egli ne scarta tre,

e non ne prende che due; e se uno dei giuocatori si trovasse in mano quattordici carte, bisogna rifare la distribuzione.

7. Quando nel tallone di sette o otto carte siavi una carta voltata, purchè il colpo si giuochi, sarà buono. Se, però, la carta voltata è la prima del tallone, o la prima delle tre che deve prendere l'ultimo giuocatore, si dovranno rifare le carte.

8. La severità usata nel condannare a perdere cento settanta punti per avere voltata o veduta una o più carte del tallone dell'avversario è ingiusta, e non è, anzi, in uso tra coloro che giuocano il Piquet: il giuocatore che volge o vede una o parecchie carte, è condannato a giuocare il colore voluto dall'avversario. s'egli è primo a giuocare.

9. È bene sapere, per meglio comprendere il giuoco, che cos'è un azzardo. Vi sono in questo giuoco tre specie di azzardi addimandati: ripicco, picco, cap-

potto.

10. Il ripicco ha luogo quando, senza che l'avversario possa nulla contare, od almeno non parli, si contano fino a trenta punti. In tal caso, invece di dire trenta, si dice novanta e più, man mano che vi sono punti da contare superiori ai trenta.

11. Il picco ha luogo quando, avendo contato un certo numero di punti, senza che l'avversario abbia nulla contato, si giuoca fino a trenta. In questo caso, invece di dire trenta si conta sessanta, e si continua

a contare i punti che si fanno in più.

12. Il cappotto si ha, quando uno dei due fa tutte le levate, o mani, e chi le fa conta quaranta punti; mentre chi vince soltanto le carte, conta dieci punti per le carte. È assurda la pretesa che non si possano fare tutti gli azzardi in un sol colpo. Tutti convengono che si possa unire il cappotto al picco e al ripicco (ciò avviene di solito). E infatti, supponendo che uno dei giuocatori abbia le quattro terze maggiori, e che il

suo punto sia buono, se è primo a giuocare, entrerà per quattro del punto, e 12 di terze maggiori, totale: 16; e 14 d'asso, e 90; 90 e 28 dei due quattordici di re e di dame faranno 118. Giuocando le sue carte, egli avrà 161, che uniti ai 40 pel cappotto, faranno 200 punti in un colpo solo. Questo colpo, però, è molto raro; ma è giusto ch'esso valga, qualora si presenti.

13. Quando la terza maggiore è buona pel punto, vale quattro: e quando essa fosse contata solo per tre di punto, i tre azzardi possono entrarvi pure.

14. Per fare picco, vale a dire: per contare 60 invece di 30, si deve esser primi. Se non si è primi e il primo getta una carta che marca, egli conterà uno: mentre voi, quando avrete contato nel vostro giuoco 29, se levate la carta giuocata, non conterete che 40. Fa eccezione la circostanza, se chi giuoca per primo, butta una carta che conta (un 9, un 8, un 7), nel qual caso, dopo di aver levato quella mano, potete continuare a giuocare fino a 30, e contare 60, l'azzardo essendo ben fatto. .

15. È condannabile la severità di taluni in rapporto al picco. Un giuocatore che, invece di dire 60, dicesse 30, non può più disdirsi, e non conta assolutamente che 30; mentre altrove si può disdire. Mai i giuocatori dovrebbero crearsi cotali difficoltà, nulla essendovi che obblighi a questo rigore; la distrazione di chi conta 30 invece di 60, non può essere che a suo danno; egli può disdirsi finchè non sieno fatte le carte pel giro successivo.

16. Quando le due partite sono molto avanzate, le carte bianche, che valgono dieci punti, vengono prima contate; poi il punto, le terze, le quarte, le quinte, ecc., seguono i punti che si contano, giuocando: ed infine i dieci punti delle carte e le quaranta del cappotto.

2º Del modo di fare lo scarto.

Quali sono le carte bianche.

17. Quando ciascuno ha ricevuto le sue dodici earte, le esamina, per meglio conoscere il proprio giuoco e disporre i colori, vale a dire mettere i cuori coi cuori, le picche colle picche, e così di seguito.

18. Un giuocatore deve anzitutto osservare, se ha carte bianche; vale a dire: se non ha figure nel suo giuoco, che sono: i re, le dame e i fanti. Infine, se uno dei giuocatori si trova ad avere carte bianche, dopo che l'altro fece il suo scarto, egli distende sul tappeto le sue carte, contandole una ad una, e quelle bianche gli valgono dicci punti, i quali vengono contati prima del punto stesso, e che servono a far pieco e ripicco e a impedire il 90.

19. Esaminato così il giuoco, a fine di constatare se un giuocatore ha, o non ha, carte bianche, chi è primo a prendere, fa lo scarto, vale a dire: sceglie nel suo giuoco le cinque carte che gli sembrano meno necessarie, e le cambia con altrettante del tallone.

20. Egli non può prenderne più di cinque, ma bensì meno; e se vuole, può non prenderne che una, o tre o due, o quattro; allora egli è in diritto di vedere le carte che avrebbe potuto prendere e che non ha preso.

21. Se fossero rimaste alcune carte a chi le prende per ultimo, e se questi non volesse prenderle tutte, può, se vuole, sceglierne una sola, essendo d'obbligo di prenderne almeno una. Se ne lascia, può vedere le altre ed il primo è in diritto di vederle esso pure, accusando il colore col quale incomincierà a giuocare e pel quale è obbligato di giuocare. Se l'ultimo, avendo lasciate alcune carte, le avesse mischiate con quelle del suo scarto, il primo è in diritto di vedere lo scarto,

dicendo il colore nel quale giuocherebbe, entrando in giuoco.

22. Se per malizia o per inavvertenza, chi ha detto: incomincierò col tal colore, incominciasse con un altro, l'ultimo sarebbe libero di farlo incominciare

dal colore che a lui può convenire.

23. Facendo lo scarto, il primo scopo dei giuocatori provetti è quello di vincere le carte e di fare il punto. Ciò li obbliga a portare il colore nel quale più abbondano; oppure quello nel quale sono più forti; perchè converrebbe preferire 41 di un colore a 44 di un altro; oppure: la quinta non verrebbe fatta, pure essendovi, trovando più vantaggioso avere i suoi 41 in una sola carta. Può fare una quinta maggiore ed il punto, e servire a vincere le carte, ciò che non si potrebbe fare, invece, contando i 44, a meno che non si fosse rimpiazzato lo scarto con carte straordinarie.

24. Per giuocare un gran colpo, bisogna farlo in modo diverso di quando se ne giuoca uno piccolo. Dando un colpo maestro, si deve abbandonare assolutamente la sostituzione delle carte, che è molto incerta; invece, volendo giuocare un piccolo colpo, è utile lo scarto: perchè deve migliorare le carte sostituite a meno che si tratti non di carte le più opposte

al giuoco, o di minimo valore.

25. Scartando, si deve ancora cercar di fare i quattordici. Si chiamano 14, l'insieme dei 4 assi, 4 re, 4 dame, 4 fanti; e, favoriti dal 14 d'asso, se ne può contare uno ben più basso, come quello di dieci, quantunque l'avversario ne abbia uno di re, di dame, o di fanti; perchè il quattordici più forte annulla il minimo. In mancanza del quattordici, si contano 3 assi, 3 re, 3 dame, 3 fanti o 3 dieci. Si noti che 3 assi valgono più di 3 re e che il più piccolo quattordici impedisce 3 assi, col favore di un quattordici, si contano non soltanto altri quattordici minimi; ma anche 3 dieci, ed altri 3, purchè non siano di 9, di 8, o di 7, quantunque l'avver112

sario abbia 3 di un valore superiore. Un po' d'esercizio renderà famigliare questa regola, che sembra tra le più difficili del ginoco.

26. Lo stesso s'ha da praticare in rapporto alle ottave, settime, seste, quinte, quarte e terze, alle quali un giuocatore, che fa il suo scarto, deve pensare a fine di procurarsene colla sua rientrata di carte. Questo studio è ciò che di più bello ha il giuoco di cui si tratta. Nel capitolo seguente è indicato il valore e il numero delle carte: ciò che servirà a far conoscere ai giuocatori poco esperti quali carte sia meglio e più vantaggioso di conservare e quali da scartare.

#### 3º Dei punti, delle terze, quarte, quinte, seste, settime ed ottare.

27. Il punto è dato dal numero di carte di uno stesso seme che si trova nel proprio giuoco. Da questo numero si raccolgono i punti da accusare. Nel contare i punti, si ricordi che l'asso vale undici, le figure dieci ciascuna, e le altre carte altrettanti punti quanti ne indicano.

28. Raccolto il punto, il primo a giuocare lo accusa, valé a dire accusa il punto che ha, e chiede al suo avversario se l'accusa è buona. Se l'avversario non ha un punto maggiore, risponde: è buona; se è eguale al suo, risponde: eguale; e se ha uno maggiore, risponde: non vale. Infine, sia o no buono il punto accusato, chi lo ha più forte conta altrettanti punti, quante carte ha; a meno che, per esempio, avesse sei carte di punto, che farebbero cinquantaquattro, perchè, in tal caso, queste sei carte non devono essere contate che per cinque; se ve ne fossero cinquantacinque, invece, varrebbero sei, e così di settantaquattro, e quarantaquattro, che valgono solo in proporzione di decine. Contando ogni quinto punto per la sua decina, trentacinque punti valgono tanto pel punto che pel

quarantaquattro, essendo contati l'uno e l'altro per quattro. Spetta a chi ha il punto più alto in mano, di contarli, e se il punto è eguale, è nullo per tutti. Quando i due giuocatori hanno le stesse terze, quarte, e quinte, ecc., accade lo stesso, a meno che per una quinta, quarta o terza superiore, essi non possano rendere valevoli le terze, quarte o quinte inferiori, che potessero essere eguali a quelle dell'avversario.

#### a) Delle terze.

29. Vi sono sei specie di terze: la prima, che si chiama terza maggiore, è composta di un asso, di un re, di una dama; la seconda chiamata terza di re, è composta di un re, di una dama o di un fante; la terza, detta terza di dama, è composta di una dama, di un fante ed un dieei; la quarta, terza di fante, si compone di un fante, di un dieci e di un nove; la quinta, terza di dieci, è formata da un dieci, da un nove, da un otto: la sesta, addimandata terza bassa, è data da un nove. da un otto, da un sette. Per fare una terza, una quarta, una quinta, una sesta, ecc., tutte le carte debbono essere di uno stesso seme, cioè: in quadri, fiori, cuori e picche.

## b) Delle quarte.

30. Le quarte sono cinque: la prima si chiama quarta maggiore, è composta di: un asso, una dama, un fante; la seconda, quarta di re, si compone di: un re, di una dama, di un fante, di un dieci; la terza, quarta di dama, è data da una dama, da un fante, da un dieci, da un nove; la quarta, detta quarta di fante, è composta di un fante, di un dieci, di un nove, di un otto; e la quinta, quarta bassa, si compone di un dieci, di un nove, di un otto, di un sette.

8 - J. Gelli, Piccola Enciclopedia di giuochi.

### c) Delle quinte.

31. Le quinte sono quattro: la prima, quinta maggiore, si compone di: un asso, un re, una dama, un fante ed un dieci; la seconda, quinta di re, è composta di: un re, una dama, un fante, un dieci, un nove; la terza, quinta di dama, composta di: una dama, un fante, un dieci, un nove, un otto; la quarta, quinta bassa o di fante, è composta di: un fante, un dieci. un nove, un otto, un sette.

#### d) Delle seste.

32. Le seste sono tre: la prima, sesta maggiore, è composta di un asso, di un re, una dama, un fante, un dieci, un nove; la seconda, sesta di re, è composta di un re, una dama, un fante, un dieci, un nove, un otto; la terza, sesta di dama, è data da una dama, da un fante, da un dieci, un nove, un otto, un sette.

### e) Delle settime.

33. Le settime sono due: la prima, maggiore, è formata da: un asso, un re, una dama, un fante, un dieci, un nove, un otto; la seconda, di re, si compone di: un re, una dama, un fante, un dicci, un nove, un otto, un sette.

#### f) Delle ottare.

34. Di ottave evvene una sola, composta di otto carte di uno stesso seme, dall'asso fino al sette.

35. Il giuocatore che ha la più alta terza, quarta quinta, ecc., annulla tutte quelle inferiori. Per es.: una terza maggiore annulla una terza di re dell'avversario; e così delle quarte, quinte, seste, settime; os-

servando che la minima quarta annulla la più alta terza, la minima quinta la più alta quarta, la minima sesta la più alta quinta, e la minima settima, la più alta sesta: un'ottava annulla qualsiasi sequenza.

36. Tutte le terze, quarte, quinte, seste, settime e ottave, sono sequenze, che, col favore di una buona terza, quarta, quinta, eec., fanno passare le minime terze anche se l'avversario ne abbia di più forti, e si accumulano con ciò i punti ch'esse formano, venendo dalla sequenza superiore annullato il giuoco dell'avversario. Se vi è eguaglianza nella più alta sequenza tra i due giuocatori, quello che ne avesse parecchie altre della stessa forza o minima, non ne conterebbe alcuna, essendo eguale la migliore.

#### 4º Dell'ordine da tenersi contando il proprio giuoco e del modo di giuocare le carte.

37. Quando ogni giuocatore ha preso dal mazzo le carte dovute, deve raccogliere il suo giuoco per vedere se abbia punti da accusare. Deve incominciare col riunire il seme del quale ha il maggior numero, per comporre il suo punto ed accusarlo; e se l'ultimo ne ha dippiù, egli dice: non vale; se ne ha altrettanto, dice: è cquale; se ne ha di meno risponde: è buono. Dopo aver contato il punto, deve esaminare le carte per accertarsi se ha terze, quarte, quinte, ecc., affine di contare altrettanti punti, se in ciò che ha non è impedito dall'avversario.

38. Il punto delle terze, quarte, quinte, ecc., deve essere espesto sul tavolo, affinchè si possa contarne il valore. Se uno dei giuocatori, che avesse accusato il punto delle terze, o quarte, quinte, ecc., riconosciuto buono, dimenticasse di mostrarlo, o giuocasse senza averlo contato, non potrebbe più accusarlo; ma l'avversario conterebbe il suo punto, anche se fosse

116

minimo, e le sue terze, quarte, quinte, ecc., quantunque fossero più basse, purchè le avesse mostrate innanzi di giuocare la prima carta, senza di che, neppur lui potrebbe più contare.

Dopo di aver esaminato e contato le terze, quarte, ecc., si deve vedere se si hanno dei quattordici. I quattordici sono: quattro assi, quattro re, quattro dame, quattro fanti, o quattro dieci. Un quattordici buono è contato per quattordici punti; il superiore annulla l'inferiore, e concede di contare a proprio favore tre assi, tre re, tre dame, ecc.

- 39. Se non vi sono quattordici nel giuoco, si cerca di contare tre assi, tre dame, tre fanti; od. infine, tre dieci. Le più alte annullano sempre le inferiori.
- 40. Dunque, dopo che ciascuno ha esaminato il suo giuoco, e veduto, dalle interrogazioni fatte, ciò che ha di buono in mano, il primo comincia a contare: e prima conta le carte bianche, che valgono dieci punti; se ne ha, incomincia per dire: dieci di carte bianche valgono per dieci, e se ha il punto espone e conta; s'egli ha cinquanta in punti, dieci e cinque per il punto fanno quindici; se, in seguito, egli ha una quarta buona, espone egualmente e aggiunge quattro punti a quindici, che fanno 19; s'egli ha inoltre un quattordici e tre assi, o tre di qualsiasi altra specie che sia buona, li raccoglie ancora; e, dopo aver contato tutto il suo giuoco, getta una carta, contando un punto con essa, quando sia un asso, un re, un dama, un fante od un dieci, che sono le sole carte marcanti.
- 41. Dopo che il primo ha giuocato la sua carta, l'ultimo, avanti giuocare di, mostra il suo punto. S'egli lo ha buono, le sue terze, quarte o quinte, ecc., eonta i suoi quattordici, o tre assi, o tre re, ecc., le sue carte bianche, se ne ha, e, dopo aver addizionato tutto ciò che ha di punti, leva la carta che il primo giuocò, qualora lo possa, oppure fornisce il colore,

qualora non possa levare; e quando fa la levata, torna a giuocare col colore che meglio gli conviene.

42. Siccome non vi sono sorprese nel giuoco del Piquet, chi, giuocando le sue carte, cambia di colore, deve nominare il colore nel quale giuoca; se non lo fa, chi risponde è in diritto di riprendere la carta sua gettata, quando pure fosse del seme giuocato.

Circa il modo di giuocare le carte, ecco le norme

più usate.

43. Un buon giuocatore si distingue dal modo di giuocare le carte. Non è possibile di giuocarle bene, se non si conosce la forza delle carte: perchè, dalle carte che si hanno, si deve conoscere quelle dell'avversario, e ciò che deve avere seartato, ponendo cura a ciò ch'egli mostra ed a ciò che conta.

44. Lo scopo principale del giuocatore, giuocando le sue carte, deve essere di vincere; e di fare molti punti, impedendo all'avversario di farne: ma anzitutto si devono fare le carte, che valgono dieci, per chi le fa.

45. Chi non conosce il giuoco del Piquet, sappia che nel Piquet non vi ha trionfo, e che le mani, o levate. vengono fatte colle migliori carte del colore giuocato.

46. Se, per errore, chi risponde alla carta giuocata, pure avendone, non dà il colore giuocato dall'avversario, non gli è permesso di riprendere la carta per sostituirla con altra del seme richiesto.

47. Il giuocatore che è secondo in carte, prima di giuocare conta tutto ciò che ha da contare nel suo giuoco; e quando, giuocando, fa la levata, rigiuoca nel colore che vuole. Gli avversari giuocano l'uno e l'altro così, fino a che le dodici carte di ciascuno non sono esaurite; chi fa l'ultima mano, conta due punti, se la carta ch'egli giuoca è una carta che marca; ma ne fa uno se la carta non marca.

48. Ciascuno poi conta le proprie levate, e chi ne ha di più conta dieci per le carte; ma quando sono 49. Finita la giuocata, ognuno deve marcare i punti fatti fino a che la partita non sia terminata. Quindi ricomincia a distribuire le carte, dopo averle mischiate e fatte alzare.

50. A turno, ogni giuocatore fa le carte, se la

partita non finisce in un sol giro.

51. Quando si comineia una nuova partita, se quello che ha perduto vuol giuocare, si alzano le carte per sapere a chi tocca la mano, a meno che non siasi convenuto al principio del giuoco che la mano deve proseguire.

52. Nell'uno e nell'altro caso, si continua alternativamente a dare; ognuno dei giuocatori è libero di non più giuocare quando la partita è terminata; ma non nel corso della partita, a meno di pagare la

somma della quale si giuoca.

## 5º Regole speciali.

1. Quando un giuocatore ha più carte del convenuto, se il numero non eccede tredici, chi è di mano decide se si debbano rifare le carte o se giuocare; ma se sono quattordici carte, o più, si rifà il mazzo.

2. Se chi è primo ha tredici carte, invece di dodici, e ch'egli voglia giuocare e non rifare le carte, lo può; ma deve scartarne una, essendo obbligato di lasciare all'ultimo le sue tre carte. Invece, se il distributore ne prende tredici, sta ancora a scelta del primo di rifare o di giuocare; egli prende, in questo secondo caso, altrettante carte di quante ne prenderebbe se il tallone non fosse falso; e l'ultimo che ha tredici carte, ne scarta tre, e non ne prende che due per fare il numero di dodici ch'egli deve avere. Tutto ciò si eseguisce avvertendosi l'uno l'altro, e prima di avere veduto le carte che si prendono.

3. Chi prende più carte di quante ne abbia scartate, o si trova giuocando di averne più di quante deve averne, non conta nulla, e non può impedire al suo avversario di contare tutto ciò che ha nel suo giuoco anche se ciò che ha sia di molto inferiore al giuoco di chi ha tredici carte o più. La giustizia impone ciò, perchè, spesso, una carta basta a far valere un giuoco.

4. Chi prende, o si trova meno carte, può contare tutto ciò che ha nel suo giuoco, non essendo un errore il giuocare con meno carte; ma l'avversario conta sempre l'ultima, poichè il contrario non gli fornisce la risposta, e per conseguenza non sarebbe cappotto; mentre chi ha meno carte lo darebbe, se il suo avversario facesse le undici prime levate, non avendo di che fornire la dodicesima.

5. Chi incomincia a giuocare e dimentica di contare le carte bianche (il punto e gli assi, i re, le dame, ecc.) ch'egli può avere di buono nel suo giuoco, non gli vengono più calcolate.

Questa regola è severa; ma chi cade in tanta dimenticanza fa un errore, che ha da essere punito.

6. Quando, prima di gettare la prima carta, non si mostra il punto che si ha più forte dell'avversario, o qualche terza, quarta, ecc., non si può più tornare indictro, e si perdono i punti non accusati a tempo.

Si ammette che debba ricontare i suoi punti, il giuocatore a cui venisse detto che il suo giuoco non è buono, perchè non lo mostra sulla domanda dell'avversario. Questi, essendo in mala fede, potrebbe sempre dire: non vale, nel caso si dimenticasse di mostrarlo prima di giuocare.

7. La distribuzione delle carte deve continuare nel modo col quale incominciò, e sia per due o per tre durante tutta la partita, a meno che prima di mischiare le carte, non siasi avvertito che si danno per due o tre. Allora si può mutar sistema, senza avvertire, al cominciare di ogni partita.

8. Non è permesso di scartare due volte, vale a dire: dal momento in cui fu toccato il mazzo, dopo avere scartato il numero delle carte voluto, non si può più riprenderlo, e questa regola riguarda egualmente i due giuocatori.

9. Non è permesso ai giuocatori di guardare le carte che devono prendere, esponendole prima di scartare; gli è perciò, che quando un giuocatore, che è di mano, non prende le sue cinque carte dal mazzo, deve dire all'avversario: Non ne prendo che tante, o: ne laseio tante. Questa regola fu stabilita onde togliere al giuocatore che rimane ultimo, di dire che non sa il numero delle carte che rimangono nel mazzo; avendo il primo potuto lasciarne.

10. A chi scartò meno carte di quante ne prende, e si accorge dell'errore prima di averne voltata alcuna, o messa tra le sue, è concesso di rimettere nel mazzo quelle eccedenti, senza incorrere in nessuna pena, purchè l'avversario non abbia già preso le sue. Se questi le avesse prese o vedute, gli sarebbe permesso di fare la giuocata o di rifare le carte, e se la giuocata venissa fatta, la carta superflua verrebbe messa nell'uno degli scarti, dopo essere stata veduta dai due giuocatori.

11. Se chi dà due volte di seguito riconosce il suo errore prima di aver veduto le sue carte, l'avversario sarà obbligato di rifare le carte, anche se abbia veduto il suo giuoco.

12. Quando il primo accusa il suo punto, è che l'altro abbia risposto: è buono, si avvegga di essersi ingannato, purchè non abbia giuocato gli è concesso di contare ciò che ha di buono e di cancellare ciò che il primo ha accusato, quantunque il primo giuocatore abbia incominciato a giuocare.

13. Se avviene che il mazzo di carte sia falso, vale a dire che vi si trovassero due dieci, o due carte di uno stesso genere, o che contenesse una carta di più

o ne ayesse una di meno, la giuocata soltanto sarebbe annullata.

14. Se, dando le carte, se ne trova una voltata, bisogna rifare le carte.

15. Se nel mazzo si trova una carta voltata, la giuocata è buoca, purchè non si tratti della carta di sopra; oppure della prima delle tre che l'ultimo deve prendere; ma, se ve ne sono due di voltate, si devono rifare le carte.

16. Chi accusa falso, vale a dire: tre o quattro assi, re, dame, fanti o dieci, che potrebbe anche avere, ma che non ha, non conta nulla di tutto ciò che ha nel suo giuoco, a meno che non si corregga avanti di gettare la prima carta. S'egli ha giuocato soltanto una carta, e che il suo avversario si avvegga prima, o durante, od alla fine del giuoco, ch'egli ha contato falso, gl'impedisce non soltanto di contare le carte; ma egli conta ancora tutti i punti che si trovano nel giuoco di chi accusò falso. Lo stesso dicasi pel giuocatore che, invece di contare quattordici d'asso, o di re, ecc., o tre di altra specia, contasse ciò che non avesse, come: invece di assi, contasse dei re.

2 17. Una carta giuocata che tocca il tappeto non si riprende più. Se però si fosse secondo a giuocare, e che si avesse coperta una carta dell'avversario con una di seme diverso, pur avendo nel proprio giuoco quello domandato, è permesso di riprenderla per cambiarla con quella dovuta.

18. Chi, per vedere le carte lasciate dall'ultimo, qualora ne lasci, dice: Giuocherò tal colore, e che di poi giuocando, non getta il colore detto, può essere obbligato dall'avversario a giuocare il colore che a lui più piace.

19. Chi, per inavvertenza, volgesse o vedesse una carta del mazzo, deve giuocare nel colore che l'avversario vorrà, altrettante volte quante le carte vedute.

20. Chi, avendo lasciata una carta sola del mazzo, la unisce al suo scarto prima di averla mostrata all'avversario, può da questi essere obbligato (dopo che egli nominò il colore col quale incomincia il giuoco) a mostrargliela. Può non essere veduta, nè mostrata, quando non sia stata mischiata allo scarto.

21. Chi riprende le carte dallo scarto, od è sor-

preso a cambiarle, perde la partita.

22. Chi lascia la partita prima della fine, perde; a meno di fortissime ragioni; in tal caso si tira la rimessa, dopo mutuo consenso.

23. Chi credendo di aver perduto, getta le carte che vengono frammischiate al tallone, perde la partita, anche se si avvegga d'essersi sbagliato; ma se le carte si trovano intatte ancora, senza esserci mischiate ad altre, può riprenderle, purchè l'altro abbia ancora intatte le sue.

Se alla fine di una giuocata, un giuocatore, avendo in mano due o tre carte, e nella credenza che l'avversario le abbia più alte, le getta tutte insieme, e l'avversario lo imita, il primo non può retrocedere, e perde le carte che gli rimangono.

24. Chi, essendo ultimo, scarta e prende le carte prima che il primo abbia avuto il tempo di fare il suo scarto, e le abbia mischiate al suo giuoco, perde la partita, se giuoca ai cento; ed il gran colpo, se giuoca in partita; ma se il primo ha avuto il tempo di scartare. ed ha atteso che l'ultimo abbia preso le sue carte, credendosi essere l'ultimo, il colpo diviene buono, e chi è per diritto il primo, incomincierebbe a giuocare.

25. Quando si ha in mano un quattordici solamente, che deve valere, non si è obbligati di dire: È di asso, di re, di dama, ecc.; si dice soltanto: « quattordici»; ma potendone aver due nel proprio giuoco, e non avendone che uno, dopo scartata una carta o due che riduce ad averne uno solo, allora si è obbligati di nominare il quattordici che si ha.

#### 290 - IL NAPOLEONE.

Fu un giuoco, a' suoi tempi, molto popolare. Si fa con due mazzi da 52 carte; talvolta con uno solamente.

Ciascun giuocatore versa alla massa del banco una somma determinata; il distributore ne versa il doppio e dà cinque carte ad ogni giuocatore, che le prende, le esamina e giudica se sono buone o cattive.

Il giuocatore ch'è a sinistra del distributore prende la parola, dichiarando il numero di mani (cioè: di basi o di levate), che s'impegna di vincere; altrimenti passa.

Chi ha la parola può dichiarare dunque di fare: due, tre, quattro, ecc., mani; ma se non dichiara di fare Nap, cioè di fare tutte le mani, il giuocatore che segue parla a sua volta e così di seguito, fino a tanto che uno non dichiari di volere fare Nap. Se nessuno del giuoco dichiara di volere fare Nap, la mano spetta a quel giuocatore che dichiarò di fare il maggior numero di levate. Se vi riesce, guadagna tutte o parte (secondo lo stabilito) delle messe; se avendolo dichiarato, fa Nap, guadagna le messe; ma ne prende 1/2 o 1/4 se annunzia di fare 4, 3, 2 o 1 mano.

Quando non fa le mani annunziate versa al giuoco una somma eguale a quella che avrebbe guadagnato.

se avesse mantenuta la promessa.

Quegli che rinuncia si chiama Napoleone, e deve pagare a chi tiene il giuoco (al primo che giuoca) una somma determinata.

> 30° - L'« ÉCARTÉ ». Regole del giuoco.

1º Del giuoco dell'« Écarté ».

1. L'Écarté si giuoca tra due persone, con un mazzo di trentadue carte come al Piquet.

- 2. È consuetudine di avere due mazzi di carte, coi quali si alterna. Le carte che restano dopo la distribuzione, formano il *tallone*, il quale si colloca alla destra del distributore; l'altro mazzo di carte si colloca alla sinistra del distributore.
  - 3. Vi sono una o parecchie rientranti.
- 4. Giuocare con le rientranti, in francese si dice  $cul\ lev \acute{e}.$
- 5. La partita si giuoca a' cinque punti, a meno di convenzione contraria.

### 2º Della mano e dell'alzata delle carte.

- 6. Prima si fa la mano, alzando le carte e scoprendo l'ultima di quelle alzate.
- 7. La carta del giuocatore che non scopre la carta del mazzo da lui alzato viene considerata come la più bassa.
- 8. Se un giuocatore, alzando le carte, ne scopre due, si tien conto solo della più bassa.
- 9. Il giuocatore che ha scoperta la carta più alta fa le carte.
- 10. In partita legata, la distribuzione segue come negli altri giuochi. Una partita legata è quella che risulta composta di due o tre partite, ed è necessario guadagnarne due per vincere.

11. La mano è ben estratta anche se si adoperò un mazzo di carte falso; vale a dire: un giuoco di carte nel quale mancavano una o parecchie carte, oppure vi erano uno o parecchi doppietti.

12. L'ordine di superiorità delle carte è il seguente: il re, la dama, il fante, l'asso, il dieci, il nove, l'otto e il sette.

### 3º Della distribuzione delle carte e delle carte scoperte.

- 13. Chi è di mano mischia le carte, le fa alzare dall'avversario, e poi ne dà cinque all'uno e cinque all'altro. Egli distribuisce per tre e due, o due e tre, a piacere, incominciando dall'avversario. Scopre la undicesima, e posa alla sua destra il mazzo delle carte, che vien detto tallone.
- 14. Durante tutta la partita non si cambia il modo di dare le carte.
- 15. Se vi sono una o parecchie carte scoperte nel giuoco, e che i giuocatori se ne avvedono al primo giro e prima di avere veduto il loro giuoco, la giuocata è nulla, a meno che la carta scoperta non sia l'undicesima.
- 16. Se i giuocatori non se ne avvedono che dopo lo scarto e che la carta o le carte scoperte toccassero al distributore, la giuocata è buona, e la carta, o le carte scoperte, si danno a chi vanno di diritto. Se, invece, una sola carta scoperta va al giuocatore che riceve le carte, egli può a sua scelta tener per buona la giuocata, oppure ricominciarla.

17. Se il distributore per errore scopre una o più carte, e se queste dovessero appartenere a lui, il colpo è buono; se invece si tratta del giuoco del suo avversario, egli compie la distribuzione delle carte, e l'avversario ha la facoltà di tenerle, oppure di far ricominciare la distribuzione.

18. Quando il distributore dà le carte ad un giuocatore piuttosto che a quello che ne ha il diritto, se l'erroe fu rilevato prima di avere scoperte le carte, si ricomincia. Se lo sbaglio è rilevato dopo che le carte sono state scoperte, e prima di aver giuocato e scartato, il giuoco, tal quale è, vien posto in riserva per la giuocata seguente, e si prende l'altro mazzo per fare la giuocata. Non avvedendosene se non dopo che fu giuocato e scartato, la giuocata è buona.

19. Quando le carte sieno state mal date da principio, e che i giuocatori se n'avveggano prima che le carte date sieno state vedute dai giuocatori, si rimedia all'errore ristabilendo l'ordine della distribuzione.

20. Se, chi riceve le carte, s'avvede che ne ricevette meno di quante ne abbia domandate, e ciò prima che il distributore abbia vedute le sue, si ripara all'errore, ristabilendo l'ordine della distribuzione.

21. Se le carte sono state vedute dai due giuocatori e che il distributore abbia una o due carte di meno, il suo avversario può, a sua scelta, lasciargli prendere la prima o le due prime del tallone; oppure ricominciare il colpo rifacendo la mano. Se il distributore ne ha una di più, il suo avversario può, a sua scelta, estrarre dal giuoco suo una carta a caso, o ricominciare la giuocata, perdendo la mano.

22. Se il primo che giuoca ha una o due carte di meno, egli può a sua scelta prendere la prima, o le due prime del mazzo; oppure ricominciare il colpo, perdendo la mano; s'egli ha una o due carte di troppo, egli può, a sua scelta, scartarne una o due, oppure ricominciare il colpo, perdendo la mano.

23. Se fosse provato che l'errore non deriva dal distributore, allora il primo a giuocare perderebbe un punto e non potrebbe contare il re.

24. Chi dopo la distribuzione sopra lo scarto, giuoca con più di cinque carte, perde un punto, non-chè il diritto di marcare il re.

25. Se chi dà le carte ne scopre due o più in luogo di una, l'avversario può, o ristabilire lo scoprimento della carta come avrebbe dovuto essere, o ricomineiare il colpo.

# 4º Del re e dello scoprimento della carta.

26. Chi scopre un re vince e segna un punto; chi ha nel suo giuoco il re del seme della carta scoperta vince e segna un punto.

27. Bisogna annunciare il re prima di giuocarlo dicendo: ho il re; si può anche annunciarlo dopo averlo giuocato, ma bisogna: 1º ch'esso sia stato giuocato in prima; 2º ch'esso non sia stato coperto dalla carta dell'avversario; diversamente non si può marcare il punto.

28. Ciò non si applica che al primo a giuocare; il secondo deve sempre annunciare il re prima di giuocarlo; non è tenuto di annunciarlo prima che l'avversario abbia giuocata la sua prima carta.

29. Il colore della scoperta carta si chiama atout;

l'atout è superiore a tutti gli altri colori.

#### 5º Del modo di giuocare.

30. Chi ha ricevute le carte giuoca il primo.

31. È obbligo di giuocare nel colore della carta annunciata; perciò, chi, giuocando, dice cuori e getta fiori, o qualsiasi altro colore, è obbligato, se il suo avversario lo esige, di riprendere la carta, e di giuocare il colore annunciato.

32. Se l'avversario giudica che la carta giuocata gli è più favorevole del colore annunciato, egli copre la carta, e la carta una volta coperta non può essere ri-

presa per giuocarne un'altra.

33. Chi giuoca prima del suo turno è obbligato a riprendere la sua carta, se non è coperta; ma se lo è, il colpo è buono.

#### 6º Dello scarto.

34. Se il primo a giuocare non è contento delle carte toccategli dice: Scarto, oppure: Propongo, oppure: Se volete, o qualsiasi altra formola equivalente. Se anche il distributore non è contento delle sue carte, accetta la proposta, dicendo: Quante? E dà all'altro altrettante carte quante ne domanda, e ne prende per sè quante ne desidera, ma non più di cinque.

35. Le carte, domandate non si possono rifiutare.

36. Se, dopo lo scarto, il primo a giuocare non è contento delle sue carte, egli può chiederne altre, ed egualmente dopo la terza distribuzione, e nelle successive, fino all'esaurimento delle trentadue carte; ma l'avversario è sempre libero di accettare o di rifiutare. 37. Domandando carte, si scarta; gli scarti si mescolano insieme. Fatto lo scarto, non si possono chiedere più o meno carte di quante se ne abbia prima domandate, e neppure si può toccare quelle che furono scartate.

38. Avviene talvolta che, dopo varie distribuzioni sopra lo scarto, il primo giuocatore, avendo domandato ancora carte, ed il secondo avendo risposto inconsideratamente: Quante? non ne restino abbastanza per soddisfare le domande del primo.

In tal caso, la persona che ha domandato è tenuta a prendere carte; ma siccome ·non può esigerne più di quante ne abbia il tallone, essa sceglie nel suo scarto, se è fatto, quelle carte che ha scartate in troppo.

39. Il giuocatore che guarda il proprio scarto

è obbligato di giuocare a carte scoperte.

40. Quando, dopo la prima distribuzione, chi ha la mano propone, e l'altro rifiuta, quegli che rifiutò perde due punti, se non farà tre mani.

41. Del pari, quando il primo a giuocare giuoca senza avere proposto, egli perde due punti, se non fa tre mani.

42. Il giuocatore che, dando le carte dopo lo searto, volge come se fosse la 1ª distribuzione, non può rifiutare un secondo scarto, allorchè il suo avversario lo chiede.

# 7º Del punto e della « vole ».

43. Non si può fare più di due punti per volta, a meno che si abbia il re. Fare due punti col re, si chiama fare la vole (cioè fare tutto).

# 8º Della rinuncia o sottoforza.

Rinunciare vuol dire: non giuocare nel colore domandato, pur avendo carte da rispondere. Sotto-forzare, invece, è dare il colore domandato; ma con una carta inferiore a quella che si ha; per esempio un sei di cuori sopra un dieci di cuori, mentre si ha l'asso di questo

45. Appena si constata che uno dei giuocatori ha rinunciato o sottoforzato, ognuno riprende le sue cinque carte, e si rigiuoca; ma la persona che ha rinunciato o sottoforzato non vince nulla, se fa il punto.

## 9º Regole generali.

46. Perchè l'alzata del mazzo valga, si deve lasciare almeno due carte nel mazzo.

47. Ogni giuocatore ha il diritto di chiedere carte

nuove, quando lo vuole.

48. Quando un giuocatore prende la mano, o levata, che non gli appartiene e la conta per sè, gli spettatori hanno il diritto di farne l'osservazione.

49. Gli spettatori hanno il diritto di avvertire

di ogni errore.

50. Il giuocatore che, sotto qualsiasi pretesto, guarda la base del suo avversario, è obbligato a finire la giuocata a carte scoperte.

51. Ogni carta sfuggita ad un giuocatore e caduta sul tappeto non si ritiene giuocata finchè non viene

coperta.

52. Se un giuocatore inavvertentemente gettò via e mescolò le sue carte, l'avversario marca due punti.

58. Le scommesse si rinnovano ad ogni partita.

59. Tutti i casi non preveduti nelle presenti regole devono essere decisi sfavorevolmente al giuocatore che commise un errore.

9 - J. Gelli, Piccola enciclopedia.

#### 31º - IL CINQUECENTO.

#### 1º Regole del giuoco.

1. Il Cinque-cento (Cinq-Cent) si fa con un mazzo di trentadue carte.

2. La sorte decide chi deve fare le carte. Ogni giuocatore ne riceve otto, due a due, o tre a tre e due. Finita la distribuzione si volta una carta, che è l'onore o trionfo o briscola.

3. Il valore delle carte si segue così: asso, dieci,

re, dama, fante, nove, otto, sette.

4. La quinta maggiore si compone di: asso, dieci, re, dama, fante, e conta 250, se di briscola, e

per 120 se di un altro seme.

5. Le carte che formano punti hanno lo stesso valore come nella Bazzica e perciò: quattro assi valgono 100; quattro dieci 80; quattro re 60; quattro dame 40 e quattro fanti valgono 30; il matrimonio, riunione del fante di picche e della dama di quadri, 40; il sette di briscola, quando si giuoca e non si perde, vale 10 punti.

6. Il giuocatore di mano giuoca pel primo, e il suo avversario è libero di giuocare la carta che più

gli talenta.

7. Il giuocatore che ha fatto la mano prende una carta dal mazzo, ed il suo avversario lo imita. Si prosegue così fino ad esaurimento del mazzo.

8. Esaurito il mazzo, si è obbligati di forzare o

di tagliare.

9. Chi fa punti deve marcarli appena li ha accusati; se egli lasciasse fare la levata senza marcarli, sarebbero perduti.

10. Il giuocatore che marca od annuncia punti

che non ha, perde la partita.

11. Quando un giuocatore ha dimenticato di

prendere dal *tallone*, o mazzo, la carta che deve completare il giuoco suo, ha diritto di prenderla appena constatata la dimenticanza.

12. Il giuocatore che ha il sette di briscola può cambiarlo contro la briscola di tavola (voltata) e segna 10 punti; ciò non è permesso quando il tallone è esaurito, o quando abbia coperto la carta dell'avversario, o quando avesse giuocato la prima delle sue otto ultime carte.

13. Le carte che hanno contato in un matrimonio, non contano più in una quinta e reciprocamente.

14. Quando i giuocatori hanno esaurito le carte, contano i punti ch'essi hanno nella loro base, dando loro questo valore: l'asso 11 punti; il dieci 10; il re 4; la dama 3; il fante 2.

15. È permesso nel corso di una partita di sospendere il giuoco; ciò si fa quando un giuocatore è certo di avere raggiunta la cifra stabilita; allora egli ha vinto, anche quando l'avversario, avendo oltrepassato il punto necessario per vincere, avesse dimenticato di dichiararlo. Però, se un giuocatore sospende il giuoco, dichiarandosi vincitore, pur mancandogli uno o più punti, perderà la partita.

16. Quando alla fine di una partita ogni giuocatore si trova ad avere lo stesso punto superiore a quello occorrente per vincere, si prolunga la partita di 100 punti, seguendo le stesse regole per sospendere e per

contare.

17. In caso di errate distribuzioni si cambia di mano e si ricomincia, a scelta dell'avversario.

#### 2º Delle varianti.

### a) Del Cinque-Cento lionese.

1. Prima di cominciare si fissa il punto per vincere, che è generalmente di mille.

2. Si determina il numero delle carte da distribuirsi: sei, otto, dieci o dodici.

3. I punti hanno lo stesso valore come nella partita ordinaria e si può accusarli ad ogni momento del giuoco, fino a quando il giuocatore non abbia giuocato la prima delle sue ultime carte, vale a dire: se si giuoca con otto carte, non si può annunciare, quando se ne abbiano sette soltanto.

4. Si annuncia di un sol colpo, se si vuole, tutti i punti che si hanno in mano, un binaggio, un matri-

monio, ecc., e si marcano.

- 5. La frazione al disopra dei cinque punti ne vale 10, quella al di sotto non conta; se i due avversari hanno ciascuno una frazione di cinque punti, essi la contano egualmente per 10 punti. Ma se ciò avviene alla fine di una partita, la frazione non conta di più del suo valore.
- 6. Quando alla fine di una partita il distributore scopre un sette (che vale 10 punti), egli non può contarlo, neppure nel caso in cui questo sette dovesse farlo vincere, se il suo avversario annuncia ch'egli ha in mano dei punti sufficienti per raggiungere la cifra fissata per la vincita della partita.

### b) Del Cinque-Cento bordolese.

- 1. Questa partita si giuoca con un mazzo di trentadue carte; ogni giuocatore ne riceve sei; la trentaduesima è l'atout, e si scopre.
  - 2. Generalmente si va ai 500.
- 3. Il valore delle carte è lo stesso che nel primo Cinque-Cento, salvo la quinta che vale 250 e quella d'atout che vale 500.
- 4. Per annunciare i suoi punti, il giuocatore deve essere di mano, e non può farlo che con cinque carte, vale a dire prima di aver preso la sua sesta al tallone. Non è permesso di fare più di un'accusa alla volta.

5. L'ultima mano vale 10 punti.

6. Quando il tallone è esaurito, non si accusano più i punti; per ciò, l'ultimo annuncio deve aver luogo quando sul tavolo havvi una carta e l'atout, e non dopo che queste carte sono state prese dai giuocatori.

7. Si segnano esattamente tutti i punti accusati.

#### 330 — LA GUIMBARDA O LA SPOSA.

La Giumbarda è il nome dato anticamente ad una vecchia danza nella quale si prendevano posture ed atteggiamenti diversi.

Questo giuoco fu anche detto della sposa, perchè un matrimonio v'ha molta importanza.

I giuocatori devono essere da 5 a 9. Quando sono in 9, si fa con un mazzo di 52 carte; e quando sono 5 o 6, si tolgono le carte piccole sino al cinque o al sei, purchè resti un tallone discreto, dopo la distribuzione.

Si prendono un certo numero di gettoni di valore determinato.

Pel giuoco si hanno cinque scatole quadrate, delle quali una serve per la Guimbarda, che è la sposa e l'altra pel re, il pazzo, il matrimonio, e l'ultima pel

Sul tavoliere le scatole sono distribuite così:

| Il Punto. | Il Matrimonio. | Il Matto. | II Re. | La Guimbarda. |
|-----------|----------------|-----------|--------|---------------|

Ogni giuocatore mette un gettone dentro ciascuna scatola; poi si tira a chi fa le carte, e il distributore le scozza, le dà ad alzare a sinistra e ne conta cinque ad ognuno, per 3 o 2, o a 2 e 3 per giro.

L'ultima carta del mazzo è il trionfo o briscola.

Il punto è dato da 3, o 4, o 5 carte dello stesso seme; il più vince sul meno; a parità vince chi è di mano.

Il matrimonio è dato dal re e dalla donna di cuori,

in mano, ed è di grande vantaggio.

Il matto è rappresentato dal fante di quadri; il re dal re di cuori, sposo della Guimbarda, donna di cuori.

Quando tutti hanno ricevuto le 5 carte, ciascuno esamina il proprio giuoco per vedere se havvi qualcuna delle combinazioni ora accennate, come: Re, Guim-

barda, Matto, che possono capitare insieme.

Così, se un giuocatore avesse il Re e la donna di cuori, il fante di quadri, e una o due altre carte di cuori per fare il punto, egli prenderebbe la scatola del punto, se il suo punto di cuori non fosse battuto da uno più forte; per il fante di quadri, prenderebbe la scatola del Matto; per il re di cuori quella del Re; per la donna di cuori quella della Guimbarda e pel matrimonio tra la Guimbarda e il Re di cuori, la scatola del matrimonio.

Quando s'ha una di queste combinazioni, si scoprono le carte che la dànno e si incassa il premio assegnato.

Quando la scatola è stata vinta, si rifornisce immediatamente (1 gettone per ogni giuocatore) per formare il premio da darsi a quegli che farà più mani.

Per vincere quest'ultima scatola bisogna fare almeno due mani. Altrimenti il fondo resta pel giro successivo.

Se due giuocatori fanno lo stesso numero di levate, vince chi era di mano.

Qualunque sia il seme di trionfo o di briscola, la Guimbarda e il Re di cuori sono la prima e la seconda carta del giuoco; il fante di quadri è la terza, e questo valore, o dominio, non cambia mai.

Le altre carte seguono il loro valore naturale e gli assi vengono dopo i fanti, ma prima delle altre carte (dieci, nove, otto, ecc.).

Chi è di mano comincia a giuocare con la carta che più gli conviene e il giuoco segue come nella nostra briscola usuale; ma ciascuno fa da sè e per sè, cercando di fare almeno due mani; per guadagnare la scatola del punto.

Oltre il matrimonio della *Guimbarda* ve n'è altri, tra i re e le donne di altri semi o colore. Così, se venendo giuocato il re di quadri, o di fiori, o di pieche e che le donne dei quadri, di fiori e di pieche cadono sul re dello stesso seme s'ha matrimonio, e così quando il re e la donna dello stesso seme si trovano in mano allo stesso giuocatore.

#### Regole del giuoco.

1. Se durante il giuoco capita un matrimonio, quegli che guadagna la mano ritira un gettone da ogni giuocatore, eccettuato quegli che giuocò la donna di matrimonio. Se il matrimonio è in mano di un giuocatore nessuno è esente dal pagamento del gettone.

2. Chi guadagna un matrimonio, perchè prende con una carta di trionfo (di briscola), ritira un gettone

solamente da chi giuocò il re e la donna.

3. Non è lecito di tagliare un matrimonio col re

di cuori, nè con la quimbarda, nè col matto.

4. Chi ha in mano il matrimonio di guimbarda riceve due gettoni da tutti gli altri giuocatori (giuocando le carte), e inoltre le relative scatole.

Quando il matrimonio di guimbarda si fa sulla tavola, cioè: quando il re di cuori è preso dalla guimbarda — privilegio accordato solo alla donna di cuori — il matrimonio non vale che un gettone da pagarsi da ogni giuocatore.

5. Un gettone è pure pagato al matto; ma se il matto si ingaggia in una mano e viene preso dal re o dalla donna di cuori, non solo non guadagna, ma chi l'ha giuocato paga un gettone a chi l'ha preso.

6. Per fare un matrimonio, giuocando le carte, è necessario che la donna e il re dello stesso seme cadano uno immediatamente dopo all'altro, altrimenti il matrimonio non vale.

7. Se un giuocatore giuoca un re, e quello che lo segue ha la donna dello stesso seme, è obbligato a giuocarla per fare il matrimonio. Se non la giuoca, deve pagare un gettone a tutti i giuocatori per aver rotto un matrimonio!

8. Chi passa o rinuncia paga un gettone a ciascun giuocatore.

9. Il distributore che sbaglia paga un gettone a tutti i giuocatori e rifà le carte.

10. Quando il giuoco è falso, la mano, giuocando la quale si riconosce l'errore, non vale; ma valgono le altre mani fatte.

11. Chi giuoca quando non gli spetta, paga un gettone a tutti i compagni.

#### 33º - IL « BOSTON ».

La tradizione vuole che questo giuoco sia stato inventato a Boston (Stati Uniti), da dove lo portò in Francia Franklin, verso il principio della guerra per l'indipendenza americana.

Somiglia molto al *whist* ed anzi, da principio, fu detto *Whist-Boston*; ma del *whist* è più animato, essento tutti i giuocatori interessati a non fare *bestia*, gli altri a farla fare agli avversari propri.

Il boston si fa in quattro con un mazzo di 52 carte, delle quali il valore relativo è regolato così: asso, re, donna, fante, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due. Le maggiori vincono, salvo eccezione, le minori.

Boston è il nome dato al fante di quadri; e perciò si hanno nel giuoco 14 atout o briscole, che sono: le

13 carte di briscola, e il boston, il quale batte tutte le altre carte.

Quando la carta seoperta, detta di atout o di briscola appartiene ai quadri, è il fante di cuori che diventa boston.

Ogni giuocatore ha una scatola con gettoni pari a 120 marche. Nel mezzo della tavola evvi un'altra scatola per ricevere le scommesse.

Ogni partita si compone di dieci partite o giri, di cui otto semplici e due doppi. Dopo dieci giri, se i quattro giuocatori sono concordi, si dividono quanto si trova nella scatola delle scommesse o poste. In caso diverso s'ha da continuare fino a tanto che nelle scatole non vi rimangono marche appartenenti ai discordi.

Dopo la partita un solo giuocatore può chiedere di accumulare ciò che appartiene a quanto è dovuto alla scatola di mezzo.

Prima di cominciare il giuoco si fa al posto, e sceglie prima chi ha alzato la carta più alta; il secondo va a destra del primo. ecc. Durante la partita non si cambia di posto. Quindi si tira a chi deve essere di mano e lo è quegli che nelle 13 carte toccategli trova il fante di quadri; le carte le farà colui che gli sta a sinistra.

Chi fa le carte deve raccogliere la sua e le poste dei giuocatori, che è di 10 marche o gettoni a seconda del valore che si attribuisce loro. Le poste vengono messe nella scatola, o cestino, che sta nel mezzo del tavolo.

Scozzate e fatte alzare le carte, distribuisce a destra per tre e per quattro carte e poi una, onde a ciascun giuocatore tocchino 13 carte.

Il distributore scopre l'ultima delle 13 carte di sua spettanza. Questa indica il seme di atout (di briscola).

La carta voltata resta sul tappeto fino a che il primo a giuocare non abbia gettato la sua prima carta.

Si giuoca in due semi solamente, addimandati la bella e la piccola.

successive distribuzioni.

Per giuocare nei quattro colori, si deve domandare solo o indipendenza, denominazioni delle quali è detto più avanti; ma in generale, si deve evitare la molteplicità dei colori; il passare aumenta il cestino.

Il cestino, che il primo distributore ha posto alla sua destra, indica chi giuocherà dopo di lui. Se coloro che hanno vinto il cestino, lasciano passare il turno, o non lo prendono prima che le carte sieno alzate, tutto ciò che vi si trova rimane pel giuoco successivo. Appena il cestino è messo al suo posto e che le carte sono alzate, nessuno può reclamare alcun pagamento.

Quegli ch'è alla destra del distributore, essendo il primo in carte, ha il diritto di parlare pel primo. Egli può domandare di giuocare in un colore da lui indicato; ma non può, nè nominare, nè mostrare la carta che posa sul tavolo; oppure passa.

Chi ha detto: to passo, non può più pentirsi, nè domandare; ma detto: domando, è obbligato al giuoco.

La persona obbligata a giuocare deve dichiarare se giuoca in bello o in piccolo, e non può giuocare che nel colore da essa annunciato.

Se i quattro giuocatori passano gli uni dopo gli altri, il cestino passa tale quale al giuocatore, che segue il distributore. Si distribuiscono quindi altre carte. Se il primo in carta domanda: se il secondo giuocatore accetta, ecco la prima società volontaria stabilita fra i due giuocatori, i quali sperano di vincere il cestino o la giuocata; di modo che, le altre due persone formano una seconda società per difendere la giuocata e il cestino.

Se il giuocatore passa, la parola tocca al terzo, che accetta e fa società col primo contro gli altri due; oppure passa alla sua volta, lasciando allora lo stesso diritto al quarto.

Se i tre giuocatori passano, il quarto domanda e la parola va necessariamente al primo; ma egli non può che accettare. Se questo primo passa ancora, la parola ritorna successivamente agli altri, ma solo per accettare.

Nel caso in cui la domanda della quarta persona non venisse accettata da nessun giuocatore, egli deve giuocare solo contro tutti gli altri giuocatori riuniti per farlo perdere; ma non è obbligato a fare cinque basi o mani.

Non è lecito indicare con parole o con segni i colori, che si desidererebbero fossero giuocati dai soci.

Il falso annuncio non procura alcuna punizione. Perciò se un giuocatore dice: *cuori* e getta *fiori* sul tavolo, la carta di fiori vi resta, e si continua.

La domanda di un giuocatore può essere annullata dalla domanda più alta di un altro. Pereiò, se un giuocatore domanda in piecolo, e un altro domanda in

bello, la domanda in piccolo è nulla.

Le domande sono classificate in quest'ordine, dall'inferiore alla superiore: la domanda in piccolo, la domanda in bello, in solo, in piccola indipendenza, la domanda in grande indipendenza, la domanda di far solo nove basi nel colore che verrà indicato, la domanda di far nove basi in bello, e la domanda di miseria.

Quando i quattro giuocatori passano, nessuno tocca il cestino, il contenuto del quale si trova duplicato

colla giuocata che segue.

Se i tre giuocatori passano e il quarto domanda, la parola ritorna al primo, e successivamente ai due altri; ma questi tre ultimi non possono che accettare, o passare di nuovo.

Il giuocatore che domanda, e che non è sostenuto da nessuno, giuoca solo contro i tre altri; allora gli bastano cinque basi per vincere il cestino e per essere pagato dai perdenti, secondo la tariffa stabilita.

Quando fa meno di cinque mani, il cestino appar-

tiene agli altri tre giuocatori, ed il perdente ha da pagare loro ciò che gli sarebbe stato pagato, se avesse

fatto cinque basi.

Quando la domanda è accettata, il richiedente e l'accettante devono fare almeno otto basi, tra loro due, per vincere il cestino e per essere pagati secondo la tariffa. Il richiedente e l'accettante che non fanno il numero di basi prescritte per vincere, pagano agli altri due giuocatori ciò che avrebbero ricevuto, se avessero fatto le otto basi. Essi mettono, inoltre, nel cestino tante marche quante ne contiene, ciò che si dice fare la bestia.

Il giuocatore che domanda l'indipendenza o solo, deve fare almeno cinque basi per vincere il cestino e per essere pagato secondo la tariffa. Ma se fa meno di otto basi, perde ciò che avrebbe guadagnato avendole fatte.

La miseria consiste nel non fare nemmeno una base. Ciò è difficile, perchè tre giuocatori vi trovano collegati contro uno solo. La domanda di miseria annienta il Boston ed i suoi atouts.

Se il giuocatore che domanda miseria vince, prende il cestino e riceve da ogni giuocatore il prezzo indicato dalla tariffa per questa giuocata. Se perde, paga tanto quanto avrebbe riscosso, se avesse vinto. In caso di vincita, egli non paga nè si fa pagare Boston; però lo paga a ciascuno dei tre giuocatori.

Il giuocatore che ha Boston riceve da egni giuoca-

tore due marche. Ciò si dice: pagar d'onore.

Se un giuocatore fa più basi di quante ne ha richieste, l'eccedenza gli viene pagata in base alla tariffa: s'egli fa tutte le basi, ciò che si dice: fare il chelem, il dovere e le altre basi si pagano il doppio. Al richiedente che giuoca solo basta di fare otto basi per avere chelem.

Il richiedente e l'assistente per vincere devono fare non meno di otto basi; però, può avvenire che uno dei due associati perda. In tal caso il giuocatore che domanda deve fare almeno cinque basi; e quegli che lo assiste almeno tre. L'uno dei due, avendo fatto meno basi del numero richiesto, raddoppia le marche del cestino ed inoltre paga ai suoi avversari ciò che avrebbe vinto facendo il suo dovere, e due marche in più a ciascuno, per la consolazione.

L'altro associato, che fece il numero di basi volute

non perde nè vince.

Appena le carte sono alzate, non si tocca più il contenuto del cestino, ed i vincenti che avessero trascurato di prendere ciò che loro spetta, decadono dal loro diritto, e l'ammontare va ad ingrossare la posta della giuocata seguente.

Il giuocatore che dice: passo, non può più ritrattarsi, a meno che l'ultimo solo domandi, nel qual caso la parola ritorna al primo, ma per assistere soltanto. Il giuocatore che domanda non può ritrattarsi mai.

Le carte giuocate non si possono più vedere: ma è permesso di guardare l'ultima mano, quando la successiva non è ancora sul tappeto.

L'alzata delle carte non è obbligatoria.

Un giuocatore che non ha carte del seme richiesto può gettare una carta falsa, anche se ha l'atout.

Il giuocatore, che ha carte del colore richiesto, è costretto di darne; ma non è obbligato a forzare.

L'associato volontario che nel corso di una giuocata rinuncia, non vince nulla, e neppure il compagno suo vince, anche se avessero fatto collettivamente otto basi o più. In questo caso, il cestino rimane, e chi rinuncia fa la bestia.

Se chi rinunciò fa, col suo socio volontario, meno di otto basi, il cestino è vinto dagli avversari.

Chi ha rinunciato paga solo la giuocata a questi ultimi, e in più: due marche a ciascuno per la consolazione; poi una bestia per la perdita, ed un'altra per la rinuncia.

Alle stesse perdite sottostà l'associato volontario

che rinuncia, se fa coll'associato sei levate o più; op pure se assieme fanno ne meno di sei.

Se il giuocatore che domandò in solo, rinuncia, non prende il cestino se vince; ma fa bestia e non riceve nulla dagli altri giuocatori.

Ogni giuocatore vincente deve farsi pagare immediatamente e non può reclamare più niente, quando le carte sono alzate per la giuocata successiva.

#### TARIFFA DEI PAGAMENTI.

a) Domanda in piccola accettata e vinta.

Giro semplice. — I vincitori ricevono da ciascuno avversario:

|    |      |    | consola |   |       | 2  | marche |
|----|------|----|---------|---|-------|----|--------|
| 9  | basi | (o | levate, | 0 | mani) | 4  | >>     |
|    | basi |    | ))      |   | ))    | 6  | ))     |
| 11 | basi |    | ))      |   | ))    | 8  | ))     |
| 12 | hagi |    | **      |   | **    | 10 |        |

Alla terza base si paga doppio, a cagione del Chelem. Per conseguenza per 13 basi e

| 10 | Il dovere                   | 4  | marche |
|----|-----------------------------|----|--------|
| 20 | Cinque basi oltre il dovere |    |        |
|    | a ragione di 4 marche per   |    |        |
|    | base od il Chelem semplice  |    |        |
|    | (perchè giuocato in due)    | 20 | >>     |
|    |                             |    |        |

Totale ..... 24 marche

b) Domanda in bella accettata e vinta.

| Giro semplice. — Pel dovere | 4  | marche |
|-----------------------------|----|--------|
| 9 basi                      | 8  | ))     |
| 10 basi                     | 12 | ))     |

| 11 basi                                                          | 16<br>20<br>48 | marche<br>»<br>» |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| e cioè:  1º Il dovere                                            | 8              | marche           |
| in ragione di 8 marche per<br>base, od il <i>Chelem</i> semplice | 40             | »                |
| Totale                                                           | 48             | marche           |

e) Indipendenza, o solo, piccola vinta si paga doppio.

Giro semplice. — Chi giuocando l'indipendenza od il solo, vince, riceve, da ogni avversario:

| Pel suo dovere di 8 basi | 16 marche |
|--------------------------|-----------|
| 9 basi                   | 20 »      |
| 10 basi                  | 24 »      |
| 11 basi                  | 28 »      |
| 12 basi                  | 32 »      |
| Per il Chelen            | 72 »      |

e cioè:

| 1º<br>2º | Il dovere                          | 32 | marche   |
|----------|------------------------------------|----|----------|
|          | in ragione di 8 marche per<br>base | 40 | <b>»</b> |
|          | Totale                             | 72 | marche   |

d) Indipendenza, o solo, bella, vinta si paga il doppio della partita.

| Giro | semplice. — Pel dovere | 32 | marche |
|------|------------------------|----|--------|
|      | basi                   |    |        |
| 10   | basi                   | 48 | ))     |

| 11 basi                                            | 64  | marche<br>»<br>» |
|----------------------------------------------------|-----|------------------|
| e cioè:  1º Il dovere 2º Cinque basi eccedenti, in | 64  | marche           |
| ragione di 16 marche per<br>base                   | 80  | »                |
| Totale                                             | 144 | marche           |

## e) Domanda in piecola accettata o vinta.

Giro semplice. — Quando la domanda è accettata e perduta, i difensori ricevono ciascuno, dai richiedenti perdenti, il numero di marche come segue:

| 1º Il dovere mancato 2º Per una base perduta          | $\frac{2}{2}$ | marche |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Totale                                                | 4             | marche |
| 2 basi                                                | 6             | marche |
| 3 basi                                                | 8             | ))     |
| 4 basi                                                | 10            | ))     |
| 5 basi                                                | 12            | ))     |
| 6 basi                                                | 14            | ))     |
| 7 dovere mancato                                      | 56            | )?     |
| Per il Chelem                                         | 56            | >>     |
| cioè:                                                 |               |        |
| 1º Il dovere mancato<br>2º Il Chelem, in ragione di 4 | 4             | marche |
| marche                                                | 52            | »      |
| Totale                                                | 56            | marche |

### f) Domanda in bella, accettata e perduta.

Giro semplice. - Quando la domanda in bella, accettata, è perduta in giro semplice, i perdenti pagano il doppio di quanto è stabilito per la piccola, giro semplice G).

### g) Indipendenza o solo, in piccola perduta.

Giro semplice. — Quando l'indipendenza è perduta in piccola, giro semplice, il perdente deve pagare ad ogni giuocatore:

| 1º Pel solo mancato<br>2º Per una base perduta | 16<br>4  | marche<br>» |
|------------------------------------------------|----------|-------------|
| Totale                                         | <br>20   | marche      |
| 2 basi                                         | <br>24   | marche      |
| 3 basi                                         | <br>28   | ))          |
| 4 basi                                         | <br>32   | ))          |
| 5 basi                                         | <br>36   | ))          |
| 6 basi                                         | <br>40   | ^))         |
| 7 basi                                         | <br>44   | ))          |
| 8 basi                                         | <br>48   | ))          |
| 9 basi                                         | <br>52   | >>          |
| 10 basi                                        | <br>56   | ))          |
| 11 basi                                        | <br>60   | ))          |
| 12 basi                                        | <br>64   | ))          |
| Per il Chelem                                  | <br>136  | <b>y</b> )  |
| eioè:                                          |          |             |
| 1º Pel dovere mancato                          | <br>32   | marche      |
| 2º E per le tredici basi, od                   | -        |             |
| Chelem, in ragione di 8                        |          |             |
| marche per base                                | <br>1.04 | »           |
| Totale                                         | 136      | marche      |

10 - J. GELLI, Piccola enciclopedia.

### h) Indipendenza o solo, bella, perduta.

Giro semplice. — Quando l'indipendenza è mancata in bella, giro semplice, il perdente deve pagare ad ogni avversario il doppio di quanto è prescritto dalla tariffa G).

i) Domanda in piccola, non accettata e vinta.

Giro semplice. — Il giuocatore che fa una domanda, non accettata da alcuno, ha l'obbligo di fare solo cinque basi pel suo dovere.

Egli vince la giuocata e riceve da ognuno degli

altri giuocatori:

| Pel suo dovere                          | 2  | marche |
|-----------------------------------------|----|--------|
| 1 base                                  | 4  | ))     |
| 2 basi                                  | 6  | 78     |
| 3 basi                                  | 8  | >>     |
| 4 basi                                  | 10 | ))     |
| 5 basi                                  | 12 | Ж      |
| 6 basi                                  | 14 | ))     |
| 7 basi                                  | 16 | ))     |
| Pel Chelem                              | 36 | 30     |
| e cioè:                                 |    |        |
| Pel suo dovere                          | 4  | marche |
| dovere, in ragione di 4 marche per base | 32 | >>     |
| Totale                                  | 36 | marche |

k) Domanda in bella, non accettata e vinta.

Giro semplice. - Il pagamento è il doppio della tariffa 1).

## 1) Domanda in piccola, non accettata e vinta.

Chi domanda in piccola, e non fa il suo dovere in 5 basi, paga ad ogni avversario:

1º Pel suo dovere mancato.

2 marche

2º Per una base perduta ...

Totale ..... 4 marche

Alla quinta base perduta tutto si paga e cioè: 1º Per il dovere mancato... 4 marche

2º Per 5 basi perdute in ra-

gione di 4 marche per base 20

Totale ..... 24 marche

# m) Domanda in piccola, accettata e perduta.

Il pagamento è il doppio della tariffa l). Giri doppi. — Nei giri doppi tutti i pagamenti sono doppi. Esempio:

# n) Domanda in piccola, accettata e vinta.

Giro doppio. — Se coloro che domandano sono accettati e vincono in piccola, ricevono da ogni avversario il numero di marche sotto indicato:

Pel dovere ed 8 basi ..... 4 marche 9 basi ..... 8 11 basi compreso il dovere . 16 12 basi . . . . . . . . . . . . . 20 Per il Chelem..... 48

e ci

#### 1 tootta Broncopeum at

|   |     | 4  |
|---|-----|----|
| A | cio | A. |
| - | OIU |    |

1º Per dovere di 8 basi . . . . 8 marche
2º Per 5 basi eccedenti il dovere, ed il *Chelem*, in ragione di 8 marche per base 40 »

Totale . . . . . . . . 48 marche

o) Domanda in bella, accettata e vinta.

Giro doppio. - Pel dovere di:

| 8 basi                        | 8  | marche |
|-------------------------------|----|--------|
| 9 basi                        | 16 | >>     |
| 10 basi                       | 24 | ))     |
| 11 basi compreso il dovere    | 32 | ))     |
| 12 basi                       | 96 | ))     |
| oè:                           |    |        |
| 1º Pel dovere delle 8 basi    | 16 | marche |
| 2º Per le 5 basi eccedenti il |    |        |
| dovere, od il Chelem, in ra-  |    |        |
| gione di 16 marche per base   | 80 | ))     |
|                               |    |        |

Queste sono le regole principali pel giuoco del Boston, con le relative tariffe, le quali non sono assolute, perchè altre esistono e sono applicate in varie località.

Evvi poi il Boston di Fontainebleau, che differisce da quello ora descritto principalmente in questo:

1. Non vi è carta dominante.

2. Non vi è carta di colore privilegiato, nè di atout.

Totale ..... 96 marche

- 3. Alla fine di ciascun giro non si scopre la carta di atout.
- 4. I colori sono classificati invariabilmente per ordine d'importanza:
  - 1º cuori; 2º quadri; 3º fiori; 4º picche.
  - 5. Nella tariffa.

Il Boston russo è poi una variante a quello di Fontainebleau.

#### GIUOCHI PROIBITI DELLE CARTE.

#### 340 - IL CAVALLINO O CAMPANA A MARTELLO.

1. È un giuoco tedesco, d'azzardo e perciò proibito, che si fa con cinque cartoncini o cartelle, sopra una delle quali è disegnato un cavallo bianco, e non nero; su di un altro un albergo (o dogana); sulla terza una campana; sulla quarta un martello; sulla quinta una campana e un martello.

Inoltre occorrono:

2. Otto dadi di cui sei hanno impresso una cifra sopra un lato solo, da 1 a 6; sopra il 7º dado è disegnata una campana; sull'8º un martello.

3. Un bossolo per gettare i dadi.

4. Un piecolo martello per aggiudicare all'asta le cartelle.

5. Un sacchetto per le marche.

Un giuocatore fa da cassiere; prende il sacchetto delle marche, che distribuisce in numero eguale tra i giuocatori. Ciascun giuocatore paga le marche una somma convenuta; e prima di principiare il giuoco ne mette 12 alla massa del banco.

Quindi il cassiere mette all'incanto le 5 cartelle, che vengono deliberate a quegli che offre un maggior numero di marche.

La cartella di maggior valore è quella del cavallo; segue quella dell'albergo; tengon dietro quelle della campana e del martello, alla pari; ultima è quella con la campana e il martello, che vale la metà delle due precedenti.

I giuocatori lanciano a turno col bossolo gli otto dadi, cominciando da chi ha acquistato un maggior numero di carte. I giuocatori possono vendere il loro colpo.

Quando tutti i dadi scoprono bianco, i giuocatori pagano una marca al possessore del cavallo bianco; quando scoprono la campana o il martello, chi possiede le cartelle corrispondenti paga una marca al cavallo bianco; quando i dadi scoprono la campana, il martello, o la campana e martello, accompagnati da un numero o da più numeri, i possessori delle cartelle corrispondenti ritirano dalla massa del banco una quantità di marche pari alla somma dei numeri scoperti.

Quando i dadi scoprono uno o più numeri senza essere accompagnati da alcuna figura, chi li gettò ritira dalla massa tante marche quanto è la somma dei

numeri scoperti.

Quando un giuocatore tirando i dadi scopre una somma di punti superiore alle marche rimaste nella massa del banco, non prende nulla, ma paga la differenza a chi possiede la cartella dell'albergo.

La partita finisce quando un giuocatore, nelle condizioni volute dal giuoco, fa punti pari alle marche

esistenti presso la massa del banco.

Quando l'albergatore ha ricevuto un pagamento, il cavallo bianco non ha più diritto di farsi pagare, qualunque sia il giuoco scoperto dai dadi; ma se la campana o il martello, o la campana e martello sono accompagnati da tutti gli altri dadi scoprenti bianco, chi possiede le cartelle corrispondenti alla figura scoperta, paga una marca all'albergo.

Se i dadi, scoprendo la campana, ecc., scoprono pure una somma di punti superiore alle marche rimaste alla massa del giuoco, chi possiede le cartelle corrispondenti paga all'albergo la differenza dei punti

sortiti in più.

## 350 — IL LANZICHENECCO O ZECCHINETTA.

I lanzichenecchi eran soldati tedeschi di fanteria, armati di lunga picca, di spada a lama larga e lunga, di corsaletto e di morione.

Essi, i lanzichenecchi, accozzaglia di banditi della peggior specie, vennero in Italia con gli eserciti stranieri nel secolo xvi, e con tante altre bricconate ci portarono il giuoco che da loro prese il nome; un giuoco che risente e riflette il carattere di quelle masnade di avventurieri, capaci delle più sozze lordure brigantesche.

Nessun giuoco, infatti, più di questo si presta all'imbroglio, nè può essere causa di più vive dispute

e di peggio.

Proibito cento volte dalle leggi d'ogni paese, ha sopravvissuto a tutte le giuste repressioni legislative, ed è quasi certo che non sparirà dal mondo fino a tanto che il sole riscalderà co' suoi raggi i furbi, i birbanti, gli imbecilli e gli ingenui.

Per giuocare al lanzichenecco occorrono più mazzi (da 3 a 6) di 52 carte ognuno; poichè più mazzi si usano in questo giuoco, più animata riesce la partita.

I mazzi di carte si mescolano più volte assieme e

più volte vengono alzati.

Il numero dei giuocatori non ha limite; solamente, prima di cominciare la partita, si fa a chi deve tenere il banco (tagliatore) e a chi deve puntare (puntatori).

Quegli che è designato a tenere il banco mescola le carte, le passa al vicino di sinistra affinchè alzi, ed annunzia la somma che il banco intende arrischiare.

Il giuocatore che sta alla destra del banchiere ha facoltà di scommettere tutta la somma annunziata dal banchiere: di scommetterne una parte o di passare. Quand'egli dichiara «tengo tutto» il giuoco è fatto; ma quando non copre che una parte della scommessa, il giuoco non è fatto, se prima e successivamente gli altri giuocatori non completano la copertura della somma annunziata dal banchiere.

Però, se il secondo, o un altro puntatore qualsiasi, dichiara di tener tutto, le copertura parziali fatte da chi li precedette nella scelta non hanno più valore. Coperta la scommessa comincia il giuoco.

Il banchiere scopre una carta. È la sua; e la colloca alla propria sinistra; ne scopre una seconda. È la carta dei puntatori; e la colloca alla propria destra. Davanti a sè, una a una, scopre una, due, tre carte, ecc., fino a che non ne scopre una uguale alla sua o a quella dei puntatori. Nel primo caso guadagna; nel secondo perde, ed i puntatori si dividono le spoglie del banco in proporzione alla quota coperta.

Quando nello scoprire le prime due carte il banchiere si trova davanti a un doppione, cioè: davanti a due carte eguali, si dice ch'egli ha fatto giuoco e guadagna la posta o le poste, senza tentare più oltre la

fortuna.

Il bancbiere può tenere il banco fino a che guadagna; ed ha il diritto di porlo all'incanto fino a tanto che non perde.

Il compratore del banco acquista i diritti di quegli che gli vendette il banco; ma se lo perde, lo passa al giuocatore a cui sarebbe spettato, se il banco non fosse stato venduto.

Non s'ha l'obbligo di tenere il banco; e chi non lo

vuol tenere dichiara: passo.

Un banco venduto tre volte, non può vendersi una quarta; sibbene passa a quel giuocatore cui spetta la mano.

360 - I FIORENTINI O TOPPA.

(Un mazzo di carte qualsiasi).

Come lo dice il nome, questo è un antichissimo giuoco italiano, detto anche: toppa.

La partita si giuoca tra colui che tiene banco e un numero qualsiasi si giuocatori.

Il banchiere tira e scopre una prima carta, detta

carta del banco. Ne tira e scopre quindi delle altre. sulle quali man mano che sortono, i giuocatori fanno la puntata, mettono cioè la posta loro. Il banchiere copre a sua volta le poste, cioè: mette sulle varie carte la somma corrispondente a quella su ciascuna di esse puntata.

Quando il banchiere scopre una carta di già sortita, se è una di quelle sulle quali è stato puntato, guadagna le messe che su di essa si trovano; ma perde tutte le poste, allorquando scopre una carfa dello stesso valore della sua.

#### 370 - IL TRENTUNO AL BANCO.

Si giuoca come il ventuno ordinario, con le modificazioni che seguono: chi tiene il banco dà a ciascun giuocatore tre carte invece di due. Il ventuno d'acchito è sostituito dal trentuno d'acchito e quando si fa, si riscote o si paga tre volte la messa o posta.

Il banchiere non dà più di una carta supplementare.

380 - LA COPPIA.

(Un mazzo di 52 carte).

In questo giuoco le carte hanno lo stesso valore che al whist.

Chi tiene il giuoco pone nel piattino tante volte sei gettoni, o poste, quanti sono i giuocatori.

Quindi dà le carte al primo giuocatore di destra, tirandole, scoprendole, e, nominandole una ad una. La distribuzione ha termine quando sono sortite due carte della medesima specie e valore, due re, per es., o due fanti. Allora il giuocatore paga al banchiere tanti gettoni quante sono le carte che gli furono date.

Quanto il banchiere ha praticato col primo, lo

ripete con i successivi giuocatori.

La posta che si trova nel piattino appartiene a quel giuocatore che ha ricevuto la coppia di carte di maggior valore.

390 - LA VEDOVA DEL COLONNELLO.

(Un mazzo di carte qualsiasi).

Tra i giuochi di carte che più divertono una riunione è da annoverarsi quello della vedova del colonnello, apparso sotto il secondo Impero, allorchè era in voga l'aria nell'operetta: La Vie parisienne:

> Sono la vedova d'un colonnello Da valoroso morto alla guerra Sotto campana il suo cappello A casa serbo, ingrata terra!

Chi tiene il banco dà a ogni giuocatore il numero di carte che desidera. I giuocatori scoprono le carte e le dispongono in linea davanti a loro, e possono, a piacimento, cambiarle gli uni con gli altri.

Ciascun giuocatore pone, quindi, dinanzi a sè un numero qualsiasi di gettoni; mentre chi tiene il banco, dispone le carte rimanenti su due file orizzontali, una sotto l'altra ed eguali per numero di carte. Queste devono, è inteso, rimanere coperte.

I giuocatori scelgono una fila; restando l'altra per il banco. Allora il banchiere comincia il giuoco, alzando la prima carta di sinistra della fila, scelta da' giuocatori, e quindi la seconda, la terza, ecc.

Supponendo che il banchiere abbia voltato un re. una donna, un fante, un tre, un duc, un sette, ecc., ciascun giuocatore dovrà pagare la posta o messa:

Una volta per ogni re che possiede, quattro volte per ogni donna che possiede. due volte per ogni sette che possiede, tre volte per ogni due che possiede, due volte per ogni tre che possiede, ccc.

È obbligo del banchiere di annunciare la carta sco-

perta e quanto essa deve pagare.

Scoperta la prima fila si passa alla seconda, quella del banco; il quale paga ai giuocatori tante volte la posta, quante ne sono assegnate a ciascuna carta scoperta.

40° - LA DOTE.

(Un mazzo di 52 carte).

Il banco si mette all'asta, oppure: è tenuto per turno da ciascun giuocatore. La somma ricavata dall'incanto passa alla massa o piattello. Questa somma rappresenta la dote.

În questo giuoco le figure valgono 10 e le altre carte il numero da ciascuna di esse rappresentato.

Si tratta di «chiedere carte» quante ne occorrono per fare una somma di punti pari a 16. Quando vi si riesce, si guadagna la dote.

Il banchiere dà una carta al primo giuocatore di destra e lo richiede se ne desidera delle altre. Il giuocatore può domandare più carte. Se fa 16 vince, come fu detto, la dote; se oltrepassa i 16 punti paga al banchiere un numero di gettoni pari a punti fatti oltre i 16 voluti.

Per non sballare, il giuocatore che ha 14 o 15, esclama:

- Resto!

Quindi scopre le carte e paga tanti gettoni quanti sono i punti che gli mancano per raggiungere 16.

Quanto ha praticato col primo, il banchiere ripete con gli altri giuocatori, fino a che la dote non sia vinta.

In questo giuoco le carte migliori sono rappresentate dai sei, e perciò son dette: brillanti.

41º - IL VENTUNO.

(Un mazzo di 52 carte).

a) Il ventuno ordinario.

Nel ventuno ordinario ciascun giuocatore mette la sua posta.

Il banchiere distribuisce due carte coperte per ciascuna persona che partecipa al giuoco, e due ne dà al banco.

Ciascuno, allora, guarda e somma i punti rappresentati dalle proprie carte, ricordando che le figure valgono 10, l'asso 1 oppure 11, e le altre carte il numero rappresentato dai punti che sopra di esse sono impressi.

Coloro che hanno un giuoco di due carte, la somma del quale è 21, le scoprono immediatamente e ricevono dal banchiere il doppio della posta.

Egualmente, il banchiere che fa 21 d'emblé, cioè d'acchito, o di prima mano, ritira il doppio della posta da ciascun giuocatore, ad eccezione di quelli che avessero fatto 21 d'acchito, i quali nè pagano, nè riscotono nulla.

Se il banchiere non ha fatto 21 d'acchito dice:

— Do carte.

In tal caso i giuocatori cercano di aumentare i

punti che hanno, avvicinandosi per quanto è loro possibile al 21, chiedendo:

- Carte.

Il numero delle carte da chiedersi è illimitato e il banchiere le dà scoperte fino a tanto che le carte *in* tavola, cioè quelle richieste e date, non sommino a 21 punti. Quando il giuocatore sorpassa il 21 è obbligato a dire:

- Stallato, e paga la posta al banchiere.

Dopo aver dato a tutti i giuocatori le carte domandate, il banchiere fa il suo giuoco, tentando di raggiungere il 21. Se sballa, paga la posta a tutti i giuocatori che hanno fatto 21 o meno di 21. Se non sballa ritira la posta da chi ha meno o un egual numero di punti al banco; paga la posta a chi gli è superiore.

#### 42° - IL VENTUNO CON 10 AL GIUCCO.

Si giuoca come il ventuno ordinario. Solamente il banchiere dà una carta sola; poichè, si ritiene che ciascun giuocatore abbia già in mano 10 punti, ch'è quanto dire: si suppone che ciascun giuocatore abbia in mano una seconda carta del valore di 10 punti.

### 43º — Il Ventuno alla posta.

In questa partita il banchiere distribuisce a ciascuna persona due carte scoperte. I giuocatori conservano il giuoco quale la fortuna ha loro assegnato, e perciò non si dànno carte supplementari.

Ciò vuol dire che la vittoria e la sconfitta sono determinate dal paragone, o dalla differenza del giuoco toccato al banco, con quello sortito a ciascun partecipante alla partita.

## 440 - IL TRENTA E QUARANTA DA SALA.

(Un mazzo di 52 carte).

Il trenta e quaranta da sala è una modificazione del solito trenta e quaranta.

Le figure contano zero, non hanno valore: mentre le altre carte valgono tanto, quanti sono i punti che su di esse sono stampati.

Ogni giuocatore colloca la sua posta.

Il banchiere dispone in fila orizzontale, una di seguito e dopo l'altra, un numero di carte, delle quali conta e somma i punti, fermandosi appena ha raggiunto un numero superiore a 30. Questa prima fila è destinata ai giuocatori.

Sotto alla prima il banchiere dispone una seconda fila di carte; ma si arresta quando la somma delle carte scoperte, per questa seconda fila, raggiunge un numero superiore a 30.

Se il totale dei punti delle carte di seconda fila è maggiore di quello delle carte di prima fila, il banchiere guadagna; se è inferiore, egli perde e paga a ciascun giuocatore la posta.

Però riceve da ciascun giuocatore un gettone di consolazione, a cui si attribuisce in precedenza un valore determinato.

Inoltre si conta il numero delle carte di ciascuna fila e il banchiere guadagna o perde, a seconda che il numero di carte della fila sua è maggiore o minore di quella avversaria. In tali casi riceve da ciascun giuocatore, o paga ad ognuno di essi tanti gettoni quanti sono i punti di differenza tra una fila e l'altra.

Se le due file si compongono di un egual numero di carte, il banchiere riceve un gettone da ciascun giuocatore.

### 45° — IL PICCOLO LANZICHENECCO.

(Un mazzo di carte qualsiasi).

Quando si desidera che molte persone prendano parte al giuoco, pure escludendo il rischio di perdite importanti o tali da rappresentare un valore, il giuoco usuale del lanzichenecco si modifica nel modo che fa seguito.

Il banchiere invita ciascun giuocatore a mettere la relativa posta, e dà loro una carta scoperta; per ultimo ne scopre una pel banco, da lui rappresentato.

I giuocatori che ricevono una carta dello stesso valore di quella toccata a chi tiene il banco perdono la posta. Questa può essere rinnovata e allora ricevono una nuova carta.

Quindi il banchiere tirà e scopre, una a una, le carte del mazzo; e quando ne scopre una dello stesso valore di quelle o di quella di altri, o di altro giuocatore, paga la posta dei primi o del secondo, ma quando scopre una carta dello stesso valore di quella del banco. raccoglie e intasca tutte le poste, e la partita si rinnova.

46° — LE DOZZINE.

(Un mazzo di 52 carte).

Le figure contano 10; le altre carte il numero dei punti che rappresentano.

Il banchiere versa al piattino il numero di gettoni

o la posta convenuta in precedenza.

Quindi, a turno, da destra a sinistra, dà una carta a ciascuno dei giuocatori, continuando il turno fino

a che uno dei partecipanti al giuoco non vince, formando colle proprie carte un numero esatto di dozzine, come 12, 24, 36, ecc.

Gli altri giuocatori versano allora nel piattino tanti gettoni quante sono le carte che hanno in mano, meno una.

Il vincitore e il banchiere si dividono in parti uguali quanto il piattino contiene.

#### 470 - LA BATTAGLIA.

(Un mazzo di carte qualsiasi).

Ciascun giuocatore depone la posta (p. es. cinque gettoni) nel piattino del giuoco. Il banchiere vi mette la somma o il numero di gettoni precedentemente stabilito, a meno che si preferisca porre il mazzo all'incanto, nel qual caso la somma offerta passa al piattino.

Quindi, chi funge da banchiere, da a ciascun giuocatore una carta scoperta, e ne prende una per sè.

Se nessuno dei giuocatori riceve una carta eguale a quella del banchiere, questi ritira quanto si trova nel piattino; ma se uno o più giuocatori hanno una carta eguale a quella del banchiere, nasce la battaglia.

Allora il banchiere distribuisce di nuovo una carta scoperta a coloro che ne avevano una eguale alla sua, e una ne prende per sè.

Guadagna il piattino quegli che ha ricevuto la

carta più alta.

L'asso è ritenuto come la carta più forte o alta; e lo seguono il re, la donna, il fante, il dieci, il nove, ecc., ultimo il-due.

## 480 — LA SCALA.

I giuocatori mettono la posta. Chi tiene il banco dispone due file verticali, ciascuna di un numero eguale di carte scoperte, Invita i giuocatori a scegliere una delle due file, restando l'altra pel banco.

Fatta la scelta, il banchiere scopre una a una le carte, ricollocandole ciascuna al proprio posto.

Quindi aggiunge a ciascuna carta tanti punti, quanti ne rappresentano i semi stampati sulla linea mediana di ciascuna di esse, e così:

uno per un asso; auno per un sei;
due per un due uno per un sette;
tre per un tre; due per un otto;
zero per un quattro; uno per un nove;
uno per un cinque due per un dieci;
zero per le figure.

In seguito si addizionano i punti rappresentati da ciascuna colonna di carte; si sottrae da una somma l'altra, e il banchiere paga o riscote la differenza da ciascun giuocatore e seconda se la colonna di questi risultò superiore o inferiore alla sua.

49º - L'OROLOGIO.

(Un mazzo di 52 carte).

Ciascun giuocatore mette la posta.

Il banchiere tira e scopre e colloca sulla tavola le carte, formando con quelle un circolo simile alla mostra di un orologio e dice:

asso per la prima due per la seconda tre per la terza

e così di seguito fino al re, pronunciando: tredici.

Se il banchiere scopre una carta che rappresenta l'ora pronunciata, il giuoco ha termine ed egli ritira tutte le poste; ma se nello scoprire le 13 carte non imbrocca l'ora che annuncia, paga la posta scommessa da ciascun giuocatore.

11 - J. GELLI, Piecola Enciclopedia di ginochi.

Questo giuoco, è bene dichiararlo; è sempre di vantaggio a chi tiene il banco; poichè egli ha due probabilità di vincere sopra tre.

Questo vantaggio può essere equilibrato mettendo per patto che il banchiere debba scoprire dieci carte invece di tredici.

50° - LA BORSA.

(Un mazzo di 52 carte).

Le figure contano 10 punti; le altre carte tanti punti quanti ne rappresentano,

Prima che cominci la mano, i giuocatori dichiarano se puntano al rialzo o al ribasso. Se puntano al rialzo pongono la posta di uno o di due gettoni sulla medesima orizzontale, rispetto a chi tiene il banco.

Quindi il banchiere tira e scopre successivamente 13 carte sommando i punti che esse rappresentano.

Se la somma dei punti da esse rappresentata dà un numero pari a 85, il tenitore del banco riceve dieci gettoni, o la posta fissata da ciascun giuocatore al rialzo: se invece la somma dei punti delle 13 carte è inferiore a 85, chi tiene il banco paga ai giuocatori al ribasso un numero di gettoni pari alla differenza tra la somma dei punti e 85, e tanti ne ritira dai giuocatori al rialzo. Invece pratica all'inverso, quando la somma dei punti rappresentati dalle 13 carte è superiore a 85.

51° - L'ALTALENA.

(Un mazzo di carte qualsiasi).

Chi tiene il banco dispone verso il mezzo della tavola due file orizzontali di carte, una sotto e in corrispondenza dell'altra. Ciascuna fila contiene tante carte, quanti sono i partecipanti al giuoco,

I giuocatori puntano sulla carta di prima fila, che a loro conviene di più; e quando tutte le poste sono state collocate, chi tiene il banco volta le carte due a due, una della prima fila e la corrispondente della fila di sotto, e cioè verticalmente.

Paga la posta se la carta di sotto è inferiore alla soprastante; ritira la posta nel caso contrario.

Quando invece viene concesso a' giuocatori di puntare sopra una carta qualsiasi della prima o della seconda fila orizzontale, chi tiene il banco profitta solo delle differenze, perchè i giuocatori puntano contro i giuocatori.

52º -- LA SIMPATIA E L'ANTIPATIA.

(Un mazzo di carte qualsiasi).

Due carte dello stesso colore indicano simpatia; due carte di colore diverso antipatia.

Vince e ritira dal banco la posta pattuita chi scopre la simpatia; perde e paga la posta al banco chi ottiene l'antipatia.

Però è anche lecito scegliere l'antipatia o la simpatia. In tal caso il tenitore del banco, prima di voltare le carte domanda.

- Simpatia o antipatia?

- Simpatia.

Se esce antipatia, il banco riscote; se scopre simpatia, paga la posta.

53° — AL COLORE.

· (Un mazzo di carte qualsiasi).

Ogni giuocatore pone la posta, e il banchiere domanda a ciascuno:

- Rosso o nero?

Quando il giuocatore ha risposto, il banchiere gli dà tre carte scoperte.

Il giuoco è rosso o nero, a seconda se vi dominano

carte di colore rosso o nero.

Guadagna e ritira la posta dal banchiere il giuocatore che ha ricevuto il giuoco richiesto, e cioè: se ha scoperto due o tre carte di colore rosso, avendo optato pel rosso, due o tre carte di colore nero, se ha domandato nero.

Perdono, invece, e pagano al banco i giuocatori che hanno scoperto carte nelle quali domina il colore contrario a quello prescelto.

54° — ALLA MIGLIORE.

(Un mazzo di carte qualsiasi).

È, tra i giuochi di carte, il più semplice.

Uno dei giuocatori tiene il banco. Ciascuno mette la posta ed il banchiere distribuisce una carta scoperta a tutti i partecipanti al giuoco. Per ultimo, ne prende una per sè.

Il banchiere paga la posta a tutti i giuocatori che hanno una carta di valore superiore alla sua; riscote, invece, da quelli che hanno la carta di valore inferiore.

Il giuoco è nullo per quello tra i giuocatori che ha una carta di valore eguale a quella del banchiere.

L'asso è valutato superiore a tutte le altre carte. Dopo l'asso vengono il re, la donna, il fante, il dicci, ecc.

55° — All'ultima della primiera.

(Un mazzo di carte qualsiasi).

Chi tiene banco dispone dinanzi a sè quattro carte qualsiasi, ma di colore diverso, e cioè: una di cuore, una di quadri, una di fiori e una di picche.

I giuocatori puntano sopra qualsiasi carta.

Allora chi tiene il giuoco scopre, tirandole una ad una le carte dal mazzo, e continua a tirare fino a tanto che non ne ha tre di seme diverso, scartando quelle che sono di già nel giuoco.

La quarta carta che completa la primiera è quella

che vince.

Il banchiere paga tre volte la posta che si trova collocata sulla carta vincente e ritira quelle che furono collocate sulle tre carte perdenti.

560 - LA BAMBOLA.

(Un mazzo di carte qualsiasi).

Ciascun giuocatore avanza la posta propria. Chi tiene il banco tira una carta, la scopre e la posa innanzi e alla sua sinistra sul tavolo.

I partecipanti al giuoco allora scelgono o la serie-

o l'alternata.

Allora il banchiere tira a una a una e scopre le carte del mazzo, e le dispone in fila orizzontale e di seguito alla prima.

Si ha la serie, quando la carta che segue è dello stesso colore di quella che l'ha preceduta. Si ha l'al-

ternata quando ha colore diverso.

Chi tiene il giuoco ha il diritto di fermarsi quando gli pare e piace; però, prima di cominciare il giuoco, nell'intento di evitare centestazioni, si fissa il numero minimo di carte da tirare.

Quindi si contano le serie e le alternate sortite; si fa la differenza e il banchiere guadagna o perde tante volte ciascuna posta quante sono le unità di questa differenza. 57º - AL PUNTO.

(Un mazzo di 52 carte).

Ogni giuocatore mette la sua posta. Chi tiene il mazzo distribuisce a tutti i compartecipanti al giuoco tre carte coperte; altrettante ne prende per sè.

Ciascuno somma i punti rappresentati dalle tre earte, tenendo presente che si addizionano solamente i punti rappresentati da carte dello stesso seme.

Gli assi contano 11 e qualunque figura 10. Tutte le altre valgono i punti da esse rappresentati.

Così, se un giuocatore avesse il fante di cuori, e il 5 e l'asso di picche, conterà 16 punti, perchè solamente le picche possono essere addizionate.

Il punto formato da tre carte vince sempre su quello formato da due, anche se a questo è inferiore; quello risultante da due carte vince l'altro dato da una sola carta.

Stabilito questo, il tenitore del giuoco perde o guadagna la posta co' giuocatori, che hanno un punto superiore o inferiore al suo.

#### 58º - IL BACCARÀ.

Il Baccarà non è giuoco italiano, o se lo è, gli elementi per provarlo fanno difetto. Il nome gli viene dai punti 10, 20 e 30 detti Baccarà. Certo si è che il giuoco entra nella categoria dei più rovinosi. Fu introdotto in Francia dopo la calata di Carlo VIII in Italia.

Si giuoca tra un banchiere e un numero variabile di puntatori. Questi, metà stanno a destra, metà a sinistra del banchiere. Si fa con un mazzo di 52 carte. Ogni figura vale 10; tutte le altre carte valgono i punti che rappresentano, eccetto il 10 che non ha valore.

Tutti i puntatori pongono davanti a loro sul tavolo la somma che vogliono arrischiare. Il banchiere copre la scommessa con una somma eguale. Quindi, uno dei puntatori mischia le carte, ed il banchiere, se ciò gli aggrada, le mischia di bel nuovo, e le fa alzare da un altro puntatore, o da una persona che non prende parte al giuoco.

Prima di distribuire le carte(taluni vogliono prima di farle alzare) annunzia ai puntatori ch'egli brucierà — cioè dichiarerà nulle — un numero x di carte.

Il banchiere distribuisce le carte nel modo seguente:

una ad ogni puntatore di destra; una ad ogni puntatore di sinistra;

una al banco, e quindi inizia la distribuzione.

Ciascuno esamina le carte toccategli e ne addiziona i punti. I punti migliori sono il 9 e il 19 e quelli che al 9 e al 19 più si approssimano; così una figura e un 9; un 7 e un 2; una figura e un 8, ecc.

Se tra i puntatori evvene qualcuno le carte del quale, addizionate, dànno 9 o 19, 8 o 18, deve scoprire il suo giuoco e tutti gli altri, compreso il banchiere, devono imitarlo.

Il banchiere ritira le scommesse dei giuocatori che hanno un punto inferiore al suo; ma perde quelle di coloro che hanno fatto più di lui. Fa pari e patta con quelli che hanno fatto gli stessi punti del banco.

Quando nè il puntatore nè il banchiere fanno 9 o 19: 8 o 18 di prima mano, questi offre a quelli una terza carta, e una ne prende per sè, se gli conviene. Questa terza carta si dà sempre scoperta.

Quelli che non la vogliono, fanno: Resto.

Compiuto il giro, tutti coloro che hanno accettata la terza carta scoprono il proprio giuoco. In allora il punto migliore è 29, quindi viene il 28 e poi il 27 e il 26, ecc.

Quegli che ha più di 29 è morto e perde la posta di pien diritto, anche se a suo turno il banco muore.

Il banchiere guadagna sui puntatori che hanno il punto inferiore al suo; e perde le scommesse di coloro che lo hanno maggiore. Inoltre, perde con tutti se fa più di 29.

È importante, a questo giuoco, saper giudicare se convenga o meno chiedere la terza carta. In generale si richiede quando s'ha meno di 4 o di 14; si resta quando s'ha 6 o 16.

### 590 - IL MACAO (BACCARÀ ALL'ITALIANA).

Il giuoco del *Macao* è una partita di carte che somiglia a quella del *Ventuno*, di cui è una variante.

Nel giuoco del *Macao* il banchiere dà una sola carta a ogni giuocatore.

Le figure e i dieci non contano; l'asso vale un punto, ma per vincere ci vogliono 9 punti, o avvicinarsi più che sia possibile a questo punto.

Quando i punti che si hanno in mano sono pochini: 3, 4 o 5, si chiede: «carta»; se si ha 6, 7, 8, si dice «resto»; ma ciò non è d'obbligo, intendiamoci bene, perchè è lecito ad un giuocatore di restare con 1, 2 e 3, e di prendere con 6, 7 e 8.

Se quegli che domanda « carta » fa più di 9, muore e... di conseguenza perde.

Quando un giuocatore fa 9 di mano o secco, si dice francesemente: d'emblé; e riceve dal banchiere tre volte la somma scommessa; quegli che fa 8 di mano, la riceve due volte; ma una volta sola quegli che fa 7 di mano.

La scommessa è a talento di ciascun giuocatore; ma deve essere annunziata prima di ricevere la carta.

In alcuni luoghi, invece, la puntata si fa dopo di aver esaminato la carta ricevuta dal banco, ma non par giusto, facilitando l'inganno tra i giuocatori e la rovina di chi tiene il banco. Quando i punti del banco e quelli di uno o più puntatori si eguagliano, essi si elidono. Allorchè il banco di chiara 9, 8 o 7 di mano (d'emblé) riceve o tre volte, o due volte o una volta la scommessa da tutti i giuocatori che non hanno un punto eguale o superiore a quello dichiarato dal banco.

600 - IL CUCÙ.

(Un mazzo di 52 carte).

È un giuoco antichissimo italiano, sul quale si sono scritti anche de' libri, c... non parrebbe vero!

Gli assi rappresentano la carta di minor valore. Prima di cominciare la partita ciascun giuocatore

riceve un ugual numero di gettoni.

La sorte indica chi per primo deve fare le carte e gli altri a turno gli succedono da destra a sinistra.

Chi fa carte ne dà una coperta a ciascun giuocatore. Il primo esamina la propria carta e se non gli garba si volge al vicino di destra, dicendogli:

- Accontentatemi.

Questo è in obbligo di fare il cambio della carta, a meno che possegga un re.

Ciascun giuocatore a turno può domandare l'accontentatemi al suo vicino di destra; ma quello che possiede un re è in diritto di rifiutare il cambio esclamando:

- Cucù! e scopre la carta.

Chi ha fatto le carte è in diritto di rifiutare il cambio al vicino di sinistra che ne lo richiede; ma in tal caso deve dargli la prima carta del mazzo.

Terminato il giro dell'accontentateni, tutti coloro che hanno la carta più bassa pagano un gettone al piattello.

Quando un giuocatore ha perduto tutti i gettoni è morto ed esce dal giuoco; e quello che sopravvive a tutti i compagni guadagna quanto si trova nel piattello.

## 61º - LA COLAZIONE DI S. PIETRO.

(Un mazzo di carte qualsiasi).

Questo giuoco è d'origine francese.

Ciascun giuocatore depone nel piattello la posta fissata.

Uno dei giuocatori fa le carte, distribuendone una ad ogni compagno di giuoco.

Per ultimo ne scopre una che colloca nel mezzo della tavola.

I giuocatori, e saranno al più tre, i quali posseggono la carta dello stesso valore di quella posseduta dal banco si dividono in parti eguali quanto contiene il piattello.

Se questa somma a premio non è divisibile esattamente per tre, il di più resta al piattello per la partita successiva.

Quando nessuno tra i giuocatori possiede una carta simile a quella scoperta dal banco, il giro è nullo; e si rifà il giuoco. Però i giuocatori mettono una nuova posta nel piattello.

## 620 - LA LOTTERIA O MERCANTE IN FIERA.

Il numero dei giuocatori è illimitato. Ciascuno paga al piattello uno o più gettoni a seconda di quanto viene stabilito in precedenza. La somma così raccolta costituisce il fondo della lotteria.

Tre giuocatori sono incaricati di regolare la partita. Uno prende cura della cassa; gli altri due si muniscono ciascuno di un mazzo di 32 carte; ma perchè non sia facile di confondere un mazzo con l'altro, si scelgono col tergo di disegno e di colore diverso, per es., rosa e celeste.

Uno dei giuocatori prende un mazzo, quello rosa, e dispone un certo numero di carte coperte sopra il tavolo. Colui che ha cura della cassa, mette sopra ciascuna di queste carte un numero differente di gettoni; ma in modo da esaurire tutta la somma raccolta nel piattello.

Il terzo giuocatore prende allora l'altro mazzo, quello celeste, e distribuisce a ciascun giuocatore una, due, tre o più carte a seconda del numero dei partecipanti al giuoco.

Distribuite tutte le carte, chi tiene il mazzo rosa scopre una ad una le carte, annunciandole alla società. Chi possiede le carte annunciate dal banditore le consegna al banco. Esaurito il mazzo delle carte rosa e, di conseguenza, le corrispondenti del mazzo azzurro, quelle che restano in mano dei giuocatori sono le carte che concorrono ai premi. I privilegiati ritirano il premio assegnato alla carta simile a quella rimasta nelle loro mani.

Le carte da giuoco comuni da noi ora sono sostituite da due mazzi di 40 carte ciascuno, con disegni eguali, ma con la copertina di colore diverso.

Colui che dirige il giuoco dispone di un certo numero di carte (da 3 a 5) coperte, dinanzi a sè, sulle quali vien collocato il premio.

Dell'altro mazzo ne distribuisce un numero eguale a tutti i giuocatori, riservandone alcune (da 3 a 5) che pone all'incanto e cede al miglior offerente. Il ricavo dell'incanto va ad aumentare proporzionalmente i premi.

Il giuoco, quindi, procede come con le carte comuni, ma i giuocatori possono renderlo più animato, scommettendo sulle carte che posseggono, e perde colui le carte o la carta del quale è annunziata prima dal banditore.

(Un mazzo di 52 carte).

Con un mazzo da 52 carte si giuoca anche quella partita che, durante la *Reggenza*, fece furore e fu in grande voga, malgrado il nome poco... bello, nella più eletta società di Francia.

I francesi lo addimandavano, infatti, le cul-bas; noi lo diciamo del fallimento. Uno dei giuocatori distribuisce quattro o cinque carte a ciascuno dei compagni; quelle che restano al mazzo, le dispone scoperte sulla tavola.

Il primo giuocatore prende una carta dal primo giuoco e una dello stesso valore da quelle del mazzo, e le scarta. Gli altri giuocatori, a turno, il primo.

Allorchè, però, uno dei giuocatori non ha una carta dello stesso valore di quello del mazzo, e di conseguenza non può scartare, deve dichiarare fallimento (mettre cul-bas) e scoprire il suo giuoco, che va ad ingrossare il numero delle carte distese sulla tavola alla disposizione dei giuocatori.

Chi possiede tre carte uguali a una di quelle del mazzo può d'un sol colpo, un una volta sola, scartare le quattro carte, e quello tra i giuocatori che per il primo ha scartato tutte le sue carte, guadagna la partita e da ogni compagno ritira tanti gettoni quante sono le carte non scartate da ciascuno di essi.

Invece, quelli tra i partecipanti che fecero fallimento, devono pagare un nunero di gettoni pari alle carte distribuite a ciascun giuocatore.

### 640 - L'ASSO DI PICCHE.

Per giuocare all'asso di picche si prende un mazzo di 40 carte, dal quale si tolgono i 4 fanti e le 4 donne.

Ciaseun giuocatore, a turno, distribuisce le carte. Il primo giuocatore pone una messa. Chi fa carte glie ne dà una scoperta. Se questa carta è l'asso di picche, tutti i partecipanti al giuoco gli pagano un numero di gettoni o una somma pari alla messa; ma, se è una carta diversa dall'asso di picche, la messa passa al piattello.

La partita continua di tal guisa per tutti gli altri giuocatori. Quegli tra questi che riceve l'asso di picche riceve da tutti i colleghi il valore della propria messa e tutto quanto è stato ammassato sul piattello.

650 - L'APPELLO.

(Un mazzo di 52 carte).

La Cometa, oltre che al Nano giallo o Lindoro, somiglia pure ad un altro giuoco, che i francesi addimandano le toc e che noi italianamente possiamo addimandare: appello. Per giuocarlo, si fa uso di un mazzo di 52 carte, che ciascun giuocatore a turno distribuisce ai compagni.

Il primo giuoca la carta che più a lui piace, annunziandone il valore e il seme. Il giuocatore che ha la carta immediatamente superiore e dello stesso seme la giuoca e così di seguito. Quando una carta chiamata manca all'appello, quegli che ha scoperto l'ultima carta ricomincia il giuoco, scoprendone un'altra a suo piacimento.

Altrettanto fa chi scopre un asso, ch'è la carta più forte e che dà il diritto di ricominciare la serie a chi lo giuoca.

Come nel giuoco della *Cometa*, quegli che per primo si sbarazza delle sue carte riceve da ciascun compagno tanti gettoni quanti sono i punti rappresentati dalle carte non giuocate; ma, come questi potrebbero talvolta rappresentare una cifra rovinosa, così spesso si

addiviene al patto di ridurre la posta ad un gettone per ciascuna carta non giuocata.

660 - LA COMETA.

(Un mazzo di 52 carte).

Non si tratta qui della cometa di Biela, e tanto meno di quella inventata da quel mattacchione di Falb, che il 13 novembre del 1899 doveva mandare in bricioli la nostra povera terra; sibbene del giuoco favorito del re Sole, di Luigi XV.

Si giuoca con un mazzo di 52 carte, che vengono distribuite egualmente fra tutti i partecipanti al giuoco. Se ne restano, formano il mazzo di riserva.

Il 9 di quadri gode del privilegio particolare di poter rappresentare qualsiasi altra carta e si addimanda alla francese manille.

Distribuite le carte, ciascun giuocatore le dispone davanti a sè nel loro ordine naturale, senza, però, badare a' colori, ricordando che l'asso è la carta più bassa del giuoco.

Il primo giuocatore a suo piacimento scopre una o più carte di valore consecutivo, dicendo ad alta voce il valore di ciascuna di esse. Il giuocatore che segue deve continuare la serie iniziata dal compagno, giuocando la carta di valore immediatamente superiore all'ultima scoperta e annunziata da chi l'ha preceduto e così di seguito e a turno. Quando la serie delle carte è interrotta, cioè: quando i giuocatori non possono continuare a scoprire carte di valore sempre e immediatamente superiore, tocca al secondo giuocatore di iniziare il giro; e poi al terzo, al quarto, ecc., fino a tanto che la partita non è esaurita.

Il giuocatore che scopre un re ha diritto di ricominciare la serie con la carta che più gli conviene.

Il giuocatore che possiede il 9 di quadri, ha ciò che francesemente si addimanda la maniglia, e se ne può servire per rimpiazzare una carta qualsiasi.

Al momento in cui scopre il 9 di quadri, tutti i giuocatori devono pagargli una posta, o premio stabilito in precedenza.

Quello tra i giuocatori che per primo esaurisce le carte riscote da ciascun giuocatore tanti gettoni quanti sono i punti rappresentati dalle carte rimastegli in mano.

Il giuocatore che alla fine di un giro o partita si trova ad avere conservato, tra le carte rimastegli in mano, il 9 di quadri, la maniglia, deve inoltre pagare a ciascun giuocatore la posta o premio pattuito.

Chi scopre un re riceve un gettone dagli altri giuocatori; ma paga loro uno o più gettoni, se a termine di partita si trova con uno o più re in mano.

Questo giuoco, detto della Cometa, assomiglia al Lindoro o Nano giallo e come quello press'a poco si giuoca. Così, per es.: se il primo giuocatore comincia con un 6, ed ha nelle sue carte altri tre valori che fanno serie col 6, scoprirà le carte che fanno serie, esclamando: - sei, sette, otto, nove, dieci, senza fante.

Il giuocatore che segue, se possiede il fante, deve giuocarlo assieme alle altre carte che seguono il fante; e così di seguito, fino a tanto che ha carte formanti serie, ecc.

670 — LA TONTINA.

(Un mazzo di 52 carte).

A questo giuoco può partecipare un numero indeterminato di persone, e riesce, anzi, animatissimo, quando molti vi prendono parte.

Ciascun giuocatore riceve lo stesso numero di marche o gettoni, per dirla alla francese. Generalmente questo numero è di 15 o 30. Ogni giuocatore depone tre marche nel piattello per formare la massa o tavolino.

Dopo di ciò, chi dirige il giuoco distribuisce una carta scoperta ad ogni singolo giuocatore.

Le regole che governano la partita sono:

 il giuocatore che riceve un re ritira dalla massa tre marche;

2. il giuocatore che ottiene una donna o dama nitira due marche:

3. il giuocatore a cui capita un fante ritira una marca;

 chi riceve un asso paga una marca al vicino di sinistra;

5. chi scopre un due ne paga due al secondo vicino di sinistra;

 chi riceve un tre paga tre marche al terzo vicino di sinistra;

7. per le altre carte che rappresentano un numero dispari, e cioè: i cinque, i sctte e i nove si paga una marca alla massa; ma se ne pagano due pei numeri pari, e cioè: quattro, sei, otto;

8. il dieci è nullo, e perciò nè si pagano, nè si

ritirano marche.

Guadagna la massa quel giuocatore che per ultimo resta in possesso di marche.

Man mano che un giuocatore finisce le marche,

cioè le perde, si dice che è morto.

Il morto non prende più parte al giuoco fino a tanto che i suoi vicini di destra lo fanno risuscitare, pagandogli una o più marche.

Il giuoco della tontina, divertentissimo, occupa molte persone, chè fa morire e risuscitare ad ogni istante... e non manda in rovina i giuocatori. Come si vede, un giuoco ideale, sebbene proibito.

#### 68° — IL PRESTITO.

(Un mazzo di 52 carte).

Si dividono le carte in parti eguali tra i giuocatori; se ne avanzano formano il *mazzo*. Così, se i giuocatori sono sette, ciascuno riceve sette carte e tre resteranno al *mazzo*.

Chi è di mano giuoca la carta che più gli talenta; il secondo deve giuocare la carta immediatamente superiore e dello stesso seme di quella giuocata dal primo, il terzo di quella giuocata dal secondo e così di seguito.

Se il secondo non ha la carta richiesta, se la fa prestare da chi la possiede, sborsandogli, bene inteso, un gettone. Gli altri osservano la medesima regola.

Allorchè uno de' giuocatori giuoca un asso, chi lo segue può giuocare la carta superiore a suo piacere.

Quando viene richiesta una carta che si trova nel mazzo non si paga nulla, e si può mettere in tavola la carta che più accomoda.

Guadagna la partita quel giuocatore che per primo ha scartato tutte le carte dategli. Il vincitore riceve da ciascun giuocatore tanti gettoni quante sono le carte non potute scartare.

#### 48° - L'AIUTATEMI!

(Un mazzo di 52 carte).

Uno dei giuocatori distribuisce tre carte a ciascuno dei giuocatori che devono cercare di ottenere una delle tre combinazioni seguenti:

il punto;

la serie;

la bisca o giuoco.

Il punto consiste nella somma dei punti di tre carte dello stesso seme.

12 - J. GELLI, Piccola Enciclopedia di giuochi.

La serie è data da tre carte che si seguono come sette, otto, nove; oppure dieci, fante, donna. Ma non è necessario, ripeto, che la serie sia composta da carte dello stesso seme.

La bisca o giuoco è data da tre carte dello stesso valore.

La bisca vince la serie; la serie è superiore al punto. Quando due giuocatori fanno un giuoco pari, vince colui che è di mano, cioè più vicino alla destra di chi fece le carte.

Si rammenti che l'asso è la carta di maggior valore e conta 11 punti.

Fatta la distribuzione delle carte, chi è di mano esamina il proprio giuoco; e se desidera sbarazzarsi di una carta che non gli conviene, s'ha da rivolgere al vicino o alla vicina di destra, a cui passa la carta inutile dicendo: Comare (o Compare) ajutatemi!

La comare (o il compare) è costretta a presentare, coperte, le tre carte al richiedente, che ne sceglie una.

Il secondo di mano si governa egualmente col vicino di destra e così di seguito fino a tanto che il turno non è finito, o fino a quando il richiedente s'imbatte in una comare (o compare) che alla domanda « aiutatemi! » risponde con:

punto! o: serie! o: bisca!

In tal caso chi ha fatto punto, serie o bisca scopre le carte e guadagna la partita, se altri non ha fatto un colpo migliore.

Il vincitore col punto riceve un gettone da tutti i compagni; chi vince con la serie ne riceve due, e tre vengono pagati da ogni singolo giuocatore a chi vince con la bisca o giuoco.

Se compiuti due giri d'« ajutatemi » per ciascuna partita, nessuno riesce a vincere, chi fece carte dichiara nullo il giuoco, riceve con le carte distribuite un gettone da tutti i compagni e ricomincia la partita, distribuendo di bel nuovo tre carte a ciascun giuocatore.

Le carte sono fatte, per turno, da ogni partecipante al giuoco.

70° - L'ASSO VOLANTE.

(Un mazzo di carte qualsiasi).

È un giuoco, questo, che ebbe le sue origini in Normandia, dove anche oggi gode di molta reputazione sotto l'appellativo di as courant.

Non occorrono carte speciali; basta un mazzo da 40 o uno da 52 carte. Si dà una carta a ciascun giuocatore, che può cambiarla con quella di un compagno.

Terminati gli scambi, ciascuno scopre la propria carta, e colui che ha, o coloro che hanno quella più bassa, pagano una marca a tutti gli altri.

L'asso è la carta più bassa, e perciò si cerca di disfarsene per averne una più elevata.

71° — TRE GIUOCHI IN UNO.

La più bella — Il punto — Trentuno.

Il direttore del giuoco mette sulla tavola tre piattelli ed invita i giuocatori a deporre, a loro piacimento, in uno dei tre piattelli, una marca o gettone.

Quindi assegna un piattello alla più bella, uno al punto, il terzo al trentuno.

Poi, distribuisce prima due carte coperte a tutti i giuocatori, e poi una scoperta. Quel giuocatore che riceve la carta più bella, cioè più elevata, guadagna quanto si trova nel piattello assegnato alla più bella.

Il re è la carta migliore. Gli tien dietro la dama o donna, il fante, il dieci, ecc.

Se due o più giuocatori fanno la più bella, nessuno guadagna; e il premio resta per un altro giro.

Dopo, i giuocatori scoprono le carte coperte e som-

mano insieme i punti dello stesso seme, e colui che ha sommato il maggior totale, guadagna il contenuto nel piattello del punto.

L'asso conta 11, le figure 10, e le altre carte il va-

lore da ciascuna di esse rappresentato.

Se due o più giuocatori hanno fatto lo stesso punto. nessuno guadagna il premio, che resta pel giro successivo.

Ciascun giuocatore conserva le tre carte e può domandarne una quarta, allo scopo di avvicinarsi o di fare trentuno. Chi lo sorpassa, è morto e paga un gettone al piattello del trentuno, il contenuto del quale è assegnato a chi fa trentuno, o che più si avvicina a questo numero, quando nessuno lo ha raggiunto.

Se due o più giuocatori vincono con lo stesso punto, nessuno guadagna e il premio resta pel giro successivo.

Quando un giuocatore fa trentuno d'acchito non si dànno carte ed il premio vien dato a chi ha fatto il punto.

Ad ogni giro i giuocatori rinnovano la posta.

# 72° — Schiff, Schnoff, Schnoruum.

Le parole che dànno nome a questo giuoco evidentemente non sono italiane, e neinmeno...; ma lasciamole lì, per non suscitare invidie e rettifiche sulla paternità di questo passatempo, ahimè, troppo semplice e non eccessivamente divertente!

- E allora perchè lo indicate?

- Perchè in un libro di giuochi, come questo, ha il diritto di entrare anche lo Schiff, lo Schnoff e lo Schnoruum. Del resto, io ve lo do per quel che vale.

Ogni giuocatore riceve cinque marche o gettoni. Il distributore divide egualmente le carte tra chi giuoca; e perciò possono avanzarne alcune, che restano al mazzo.

Il giuoco consiste nello scoprire e mettere in tavola una carta tale che il vicino di destra non possa scoprirne una dello stesso valore. Se il vicino di destra di chi giuoca ha una carta dello stesso valore della carta giuocata, esclama:

- Schiff!

Se il giuocatore che segue lo Schiff, anch'egli possiede una carta dello stesso valore di quella giuocata, esclama:

- Schnoff!

E se il quarto giuocatore si trova nelle identiche condizioni del terzo e del secondo collega, dice:

- Schnoruum.

Il giuocatore schiffato paga una marca al piattello; quello schnoffato due, e tre ne paga il disgraziato schnoruummato.

Quando un giuocatore ha perduto le cinque marche o gettoni, è un uomo morto e non può più prendere parte al giuoco; ma chi resta ultimo incassa tutte le marche raccolte nel piattello.

Quando i giuocatori invece di essere sei o più fossero solamente cinque, ricevono ciascuno dieci carte; ma non possono giuocare questa partita se sono quattro o meno.

# 730 — IL QUINDICI.

In un piattello si forma la massa con una marca o gettone pagato da ogni singolo giuocatore.

Chi dirige il giuoco distribuisce le carte, una a testa, dopo di che i giuocatori possono proporre qualsiasi scommessa. Messisi d'accordo sulla cifra delle scommesse, i giuocatori ricevono, successivamente, una o più carte, a seconda della loro domanda.

Compiuta la distribuzione, tutti scoprono il proprio. giuoco ed annunciano il totale dei punti che hanno.

Nell'addizionarli, si ricordi che l'asso vale 11; le figure 10; le altre carte i punti che esse rappresentano effettivamente.

Il giuocatore che ha il punto 15, o più prossimo al 15, guadagna la partita e la massa; i punti superiori a 15 non valgono, ed in caso di eguaglianza di punti tra più vincitori, la massa spetta a chi era di mano.

#### 740 - LA SPOSA.

Nientemeno, che per giuocare alla sposa, occorrono cinque piattelli dentro ciascuno dei quali ogni giuocatore mette una marca o gettone.

I cinque piattelli, arricchiti dalle poste dei giuocatori, costituiscono la dote o premi per:

tori, costituiscono la aote o premi per

1º la sposa — donna di cuori detta anche matta;

2º il re — quello di cuori;

3º il pazzo — fante di quadri;

4º il matrimonio — che è formato da un re e una dama dello stesso seme. Però, il matrimonio meglio assortito e che ha la precedenza sugli altri è quello tra il re di cuori con la matta;

5º il punto — formato almeno da tre carte dello

stesso seme.

Costituiti i premi o doti, chi dirige il giuoco distribuisce cinque carte coperte a ciascuno dei giuocatori, i quali esaminano tosto se furono favoriti da una carta o da una delle combinazioni premiate. Nel caso affermativo si appropria il piattello corrispondente con la dote o premio, mentre scopre la carta o le carte comprovanti la vincita.

I premi non vinti restano per i giri successivi, e a ciascun giro o partita si rinnovano le poste e a turno

si muta il direttore del giuoco.

#### 75° - IL « NIGAUD ».

(Numero dei giuocatori illimitato. Ciascun giuocatore riceve da 4 a 8 carte. Occorrono perciò più mazzi da 52 carte, in proporzione del numero dei giuocatori).

Il titolo ve lo dice chiaro; il Nigaud è un giuoco straniero, una partita all'uso di Francia. Ciascun giuocatore riceve un eguale numero di carte coperte, che dispone davanti a sè in mazzo. L'ultima carta deve essere scoperta. A turno, cominciando da colui che dette le carte, ciascun giuocatore può mettere la propria carta scoperta sul mazzo del vicino di destra, sempre quando la carta scoperta di questo sia immediatamente inferiore alla carta di quello. Così, p. es., un dieci può essere collocato sopra il nove del compagno di destra; e parimenti una donna sul fante, ecc.

Chi si è sbarazzato di una carta può liberarsi di altre carte se fanno seguito; e cioè: se permettono di

collocarle sulla carta del vicino di destra.

Vince la partita il giuocatore che per primo finisce le carte che gli vengono date.

#### 76° — L'OMO NERO!

(Un mazzo di 40 o di 52 carte. Si tolgono tre fanti,

lasciando quello di picche).

I francesi addimandano questo giuoco «le vieux garçon» e fanno bene a chiamarlo così, perchè tolgono a questa partita semplice, sebbene animata, quanto havvi di spiacente per le fanciulle nel nostro Omo nero, con relativa dipintura della punta del naso.

Chi dirige il giuoco distribuisce le carte a' giuoca-

tori, dandone una a una, fino a esaurimento.

Ogni giuocatore, a turno, scarta, mostrandole ai compagni, le carte accoppiate dello stesso valore, cioè

due sei, due donne, due quattro, ecc. Quindi mescola le carte che gli sono rimaste in mano e, coperte, ne dà a scegliere una al compagno di destra. Questo scarta, se ha potuto accoppiare qualche carta, e passa come il precedente al vicino.

Il giuocatore che, dopo scartate tutte le carte accoppiate, rimane in possesso del fante di picche, si addimanda omo nero, ed è condannato a scontare una penitenza, o a pagare una posta ai compagni di giuoco.

Questo giuoco è proibito perchè è origine di dispute e risse; perchè si presta a trucchi disonesti e a perdite rilevanti, quando vi si fanno scommesse, o si condanna il perdente a pagare somme vistose.

#### 77º - Il Bog.

(Occorre un mazzo di 32 o di 52 carte a seconda del numero dei giuocatori).

Prima di cominciare la partita ciascun giuocatore riceve un egual numero di gettoni o marche.

Sulla tavola si trovano dei bogs, cioè piattini o scatoline racchiuse in un rettangolo, o collocate in un vassoio che le contiene tutte. Sul fondo di ciascuna delle cinque scatoline, o piattini, si mette una delle carte seguenti: un asso, un regio, una dama, un fante e un dieci.

Nella sesta scatola, che rappresenta il bog, veramente detto, ciascun giuocatore colloca la posta convenuta, che viene poi distribuita tra le varie scatole.

Chi dirige il giuoco distribuisce le carte, cinque per ogni giuocatore e scopre la sesta. Se questa rappresenta una delle carte che sono nelle scatoline, il giuocatore. a cui la carta scoperta appartiene, guadagna quanto nella scatolina relativa è contenuto.

Distribuite le carte a seconda di quelle che si posseggono, si può fare un giuoco più o meno forte.

I bogs più belli e difficili sono quelli di quattro carte d'un medesimo valore (quattro fanti, quattro dieci. quattro assi, ecc.); seguono poi quelli di tre carte dello stesso valore e per ultimo quelli di due.

I bogs di due carte valgono più di una sola carta;

ma sono inferiori ai bogs di tre carte.

Il giuocatore che ha il bog più forte, guadagna la scatolina o il piattino più... ricco, cioè la sesta: mentre le scatoline segnate con l'asso, con il re o con la dama, col fante e col dieci vanno rispettivamente a quei giuocatori che hanno in mano l'asso, il regio, la dama, il fante e il dieci, corrispondenti.

Per ultimo i giuocatori si sbarazzano delle carte cominciando a gettare quelle più basse di uno stesso seme, ecc., come si usa nel Nano giallo o Lindoro.

#### 78° - IL NANO GIALLO.

Il Nano giallo si addimanda anche Lindoro.

Si giuoca con l'aiuto di una scatola apposita, e che si trova per pochi soldi già pronta in commercio, divisa in cinque scompartimenti occupati ciascuno da apposite scatoline. Sul fondo di ogni scatolina c'è stampato: in quella del centro il sette di quadri; nelle altre degli angoli rispettivamente: la donna di picche, il re di cuori, il fante di fiori e il dieci di quadri.

I giuocatori non possono essere meno di quattro, nè più di dieci. Ciascuno riceve, oltre un egual numero proporzionato di carte, una determinata quantità di marche o gettoni, che si pagano all'atto della consegna una somma precedentemente stabilita.

Prima di ricevere le carte, ciascun giuocatore pone una marca o gettone nella scatola del dieci di quadri: due in quella del fante di fiori; tre in quella della donna di picche; quattro in quella del re di cuori e cinque in quella del nano giallo (sette di quadri). La carta di

maggior valore è quella del re; la più piccola è quella dell'asso.

Chi è di mano getta, dicendola ad alta voce, la carta che più gli conviene, e continua a scoprirne e

a gettarne sul tavolo fino a tanto che può continuare la serie. Così, ad esempio: Sei, sette, otto, nove, dieci. fante: senza badare però al seme. Quando non può

continuare la serie esclama: senza (nomina la carta che gli manca per continuare la serie).

Il vicino di destra, se ha la carta che manca a chi lo precede nel giuoco, continua la serie, e così di seguito.

Quando un giuocatore si disfà di una carta premiata, e cioè: dieci di quadri, fante di fiori, donna



Fig. 13.

di picche, re di cuori e sette di quadri, raccoglie quanto è contenuto nella rispettiva scatola.

Quando un giuocatore ha esaurito le carte dategli, ha vinto e riscote da ogni singolo giuocatore tanti gettoni o marche quanti sono i punti rappresentati dalle carte che gli sono rimaste in mano. Le figure, in questo caso, si valutano dieci.

Se tra le carte non giuocate havvene una di quelle premiate, chi la possiede deve raddoppiare le marche o gettoni che si trovano nella scatola assegnata alla carta non giuocata.

Finita una partita, tutti i giuocatori rimettono la posta e il giuoco continua; ma quando uno dei giuccatori si disfà di tutte le carte al primo giro, si dice che ha fatto operone, o grande opéra (alla francese) e raccoglie tutti i premi non ancora guadagnati e riscote dai singoli giuocatori le marche corrispondenti al numero dei punti rappresentati dalle carte non giuocate.

Tavola di distribuzione delle carte.

| Numero<br>lei gluocatori | Numero<br>dello carte<br>da darsi | Numero<br>delle carte<br>che restano<br>al mazzo |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| 3                        | 15                                | 7                                                |  |  |
| 4                        | 12                                | 4                                                |  |  |
| 5                        | 9                                 | 7                                                |  |  |
| 6                        | 8                                 | 4                                                |  |  |
| 7                        | 7                                 | 3                                                |  |  |
| 8                        | 6                                 | 4                                                |  |  |

79º — LA BESTIA.

Alla bestia si giuoca in vari: da tre a sette persone. con un mazzo di 36 carte. Quegli che scozza le carte volta la penultima che fa parte del suo giuoco, lasciando l'ultima del mazzo per la Curiosa. Però, la più bella maniera di giuocare la bestia è di farlo da cinque o da tre.

Quando si fa in sette o in sei persone, il mazzo è di 36 carte dal re al 6; ma quando si giuoca in cinque, il mazzo dev'essere di 32 carte, come pel giuoco del picchetto; e se si giuoca in quattro o in tre, il mazzo ha 24 carte, perchè si levano i 7.

Il re prende la donna, questa il fante, il fante l'asso, questo il 10 e così di seguito.

Prima di cominciare il giuoco si fa al posto, e quegli ch'ebbe il re fa le carte, dopo essersi assicurato che tutti i giuocatori hanno ritirato dal banco un numero di marche o di gettoni determinato (1 marca vale 10 gettoni) pagandone il prezzo convenuto.

Prima di distribuire le carte si stabilisce il numero delle partite o giri. Quindi, il distributore mischia e fa alzare le carte e ne dà cinque a ciascun giuocatore, due a due e una a una, o due e tre, o tre e due, purchè il metodo non cambi durante la partita. Distribuite le carte, chi le fece volta la carta di sotto dal tallone (mazzo) e la colloca accanto a questo, in mezzo alla tavola alla vista di tutti. Questa carta è il trionfo.

Nel mezzo della tavola evvi un piatto qualsiasi capovolto, e ciascuno mette una marca: metà sotto e metà fuori di esso; e due gettoni sul piatto, uno pel giuoco, l'altro pel giuocatore che ha il re di trionfo; il quale li guadagna, anche se non lo giuoca, purchè si giuochi il colpo.

Il distributore mette poi un altro gettone davanti a sè per indicare chi fece le carte.

Quando uno vince ritira questi gettoni, ed una solamente delle marche nascoste a metà, e così di seguito fino a che sotto il piatto restano marche. Ad ogni partita o giro si rinnova la posta sopra il piatto. Questi gettoni e marche possono essere, ben inteso, vinte parzialmente o totalmente in varie maniere, delle quali ecco le principali. Quegli che facendo giuocare può fare tutte le basi o mani o levate, che dir si vogliono, guadagna non solo i gettoni del giuoco, ma anche tutto il resto, comprese le marche e le bestie che vengono fatte. In più, ritira un gettone da ciascun giuocatore. Nè rischia alcun che a tentare di fare tutte le mani, perchè se non le fa, nulla perde.

E quando quegli che tiene il giuoco non guadagna, fa la bestia di altrettanti gettoni quanti ne avrebbe potuto guadagnare, per es., se il colpo era semplice,

colui che farà la bestia, essendo i giuocatori cinque, la farà di 11 gettoni; perchè la marca e i gettoni che ciascuno mette davanti a sè e sul piatto pel giuoco sono dieci e con quella che mette davanti a sè il distributore, undici.

Qui non si tratta della marca che ciascuno nasconde per metà sotto il piatto; quegli a cui tocca il re di trionfo, ritira i gettoni destinatigli, a meno che non faccia giuocare il colpo e lo perda, nel qual caso la marca resta al suo posto.

Allorchè uno dei giuocatori fa il re di trionfo, gli altri devono mettere sul piatto un gettone, per rinno-

vare il premio del re del giro successivo.

Ogni bestia semplice deve andare sul colpo sul quale è stata fatta; e così se ne venissero fatte due, o più, nello stesso giro, come capita sovente, devono andare insieme, e le bestie doppie, o quelle fatte di seguito ad altre bestie, devono contarsi sui colpi successivi, cominciando sempre dalle più grosse. Allorchè si ha una bestia che va sul giuoco, i giuocatori non mettono i gettoni per il giuoco, se ne eccettui chi fa carte, che mette sempre innanzi un gettone, e quegli che guadagna il giuoco, allorchè evvi sopra una bestia doppia, guadagna oltre la bestia che va, una marca che incassa, e i gettoni dei distributori o d'altrui.

Quegli che giuoca, per guadagnare deve fare almeno tre levate o mani, o basi; o le prime due, e cioè: essere primo a fare due levate, altrimenti farà bestia.

Quando si dice le due prime, s'intende che nessun

altro giuocatore ne ha fatte tre.

Talvolta capita che un giuocatore, facendo giuocare nella credenza di avere un buon giuoco, non impedisce che un altro giuocatore, che lo segue, possa giuocare, se ha un giuoco abbastanza buono, per garantirsi la vittoria contro tutti. Ho detto contro tutti, perchè è necessario ch'egli faccia contro; ed è nell'interesse di tutti far perdere il contro, perchè se perde, paga la bestia doppia.

Per fare contro bisogna avere un giuoco molto bello e non lo può fare più quegli che ha giuocata una carta senza avvertire di voler far contro.

L'abilità dei giuocatori consiste nel far perdere coloro che tengono il giuoco. È d'obbligo di rispondere sempre nel seme della prima carta giuocata in ciascuna mano, a meno che non s'abbia; altrimenti, bisogna tagliare con un trionfo molto forte, perchè altri non lo sopraffaccia. Inoltre, se la carta a cui si rinuncia di rispondere è stata di già tagliata da un trionfo più forte di quello che si possiede, allora non esiste più l'obbligo di rispondere nel seme richiesto.

Quando colui che ha la mano ha visto il proprio giuoco, se lo trova buono dice: qiuoco o, senza dir nulla, giuoca la carta che gli sembra migliore. Quegli che fa la base o levata, giuoca a sua volta e così di seguito fino a che il giro sia terminato. Dalle levate di ciascuno si vedrà se chi ha fatto giuocare ha visto o ha fatto bestia.

Se chi ha la mano non ha buon giuoco e non vuol rischiare dice passo. Il secondo se vuol giuocare dice: giuoco; altrimenti anch'egli passa e così gli altri.

Se qualcuno facesse giuocare, chi è di mano comineia il giuoco con la carta che più gli aggrada.

Detto: giuoco, oppure: passo, non si torna indietro. Se tutti i giuocatori passano, ciascuno può domandare la curiosa, ponendo un gettone in giuoco, per far voltare la carta disotto al tallone e diventa trionfo.

Quegli o coloro che hanno domandata la curiosa. hanno il diritto di far giuocare nel seme di questa.

Chi ha il re di trionfo, ritira i gettoni che sono nel piatto; colui che scopre un re, prende le marche che sono nel piatto, purchè, ben inteso, si faccia il giuoco.

Il giuocatore che fa tutte le mani, dai francesi detto vole, ritira tutto quanto è nel piatto; le bestie che non vanno sul colpo, e un gettone da ogni giuocatore. E quegli tra i giuocatori che, facendo giuocare,

non fa alcuna mano, raddoppia quanto si trova sul piatto e fa altrettante bestie quanto ne avrebbe potuto guadagnare, e paga un gettone a ciascun giuocatore.

Per far giuocare, bisogna avere un giuoco che garantisca almeno tre levate, o per lo meno le prime due.

# Regole del giuoco.

Donna, fante e nove di trionfo e un re. Fante, asso e dieci di trionfo; una donna e un fante dello stesso seme.

Re e asso, un re e rinuncia.

Re e donna di trionfo, con o senza rinuncia.

Donna, dieci, nove e un re.

Re, asso e nove, ed altre simili che si possono perdere, ma che si guadagnano quasi sempre, quando si giuoca in tre o in quattro.

Quegli che rinuncia fa la bestia; quegli che fa le carte male paga un gettone a ciascuno e rifà il mazzo; quando il mazzo delle carte è fatto, il colpo nel quale è stato constatato il falso non vale. I precedenti sì.

# 80° — Il Piattello o Pitocchetto.

Anche questo è un giuoco d'azzardo che si fa in quattro persone con un mazzo di quaranta carte. Le figure contano dieci punti e le altre il punto rappresentato da ciascuna.

Nel mezzo della tavola da giuoco evvi un piattino, nel quale i giuocatori depongono la posta fissata e le somme pagate durante la partita.

Fa le carte colui al quale tocca per primo un re nella distribuzione che un giuocatore qualunque fa, dando successivamente una carta da destra a sinistra ai compagni dopo aver scozzato il mazzo e scartato la prima carta.

Il giuocatore a cui tocca di fare le carte scozza di nuovo il mazzo, fa alzare dal vicino di sinistra e distribuisce da destra successivamente tre carte a ciascun giuocatore per tre volte di seguito, in modo che ciascuno riceve nove carte. Le quattro carte che rimangono si pongono sotto al piattino, e queste chiamansi fola.

Chi nel fare le carte sbaglia raddoppia la posta e passa il mazzo al giuocatore di destra, il quale a sua volta paga il mazzo versando anch'esso la posta.

Vince chi fa piattello, ossia 35 punti o più con 9

certe dello stesso seme.

Ricevute le carte ciascun giuocatore le esamina, e se nessuno dichiara di avere 35 (per fare poi l'imboscata) si mette all'incanto la fola.

Il giuocatore di mano (a destra di chi fece le carte) dirà il dovere e cioè una somma eguale alla posta per - poter prendere la fola. Il dovere è di obbligo.

Gli altri giuocatori o aumentano l'offerta del devere ovvero dicono: passo.

Il giuocatore al quale è rimasta aggiudicata la

fola, la ritira dopo aver scartato 4 carte.

Quegli a cui la sorte dette in mano tre figure dello stesso seme fa terza reale, e ritira da ciascun giuocatore una somma eguale alla posta. Lo stesso fa chi ha pitocchetto e cioè 9 carte dello stesso seme, senza alcuna figura.

L'imboscata consiste nel tacere che s'ha più di 35 punti, per lasciare ai compagni l'acquisto della fola e quindi l'aumento del piattello, ch'egli guadagna se ha un numero di punti superiore a quelli detenuti da ogni singolo giuocatore. Ma perchè l'imboscata sia valida il giuocatore deve concorrere una volta almeno all'incanto della fola.

#### 81º — LA PRIMIERA.

Occorre un mazzo di 40 carte; ciascun giuocatore (da 4 a 8) fa da sè. Il 7 conta ventuno, il 6 diciotto, l'asso sedici, il 5 quindici, il 4 quattordici, il 3 tredici il 2 dodici, tutte le figure dieci.

Prima d'iniziare il giuoco ciascuno versa una posta

stabilita precedentemente.

Si tira prima a chi fa carte e il designato ne distribuisce quattro da destra a sinistra a ciascun giuocatore.

Ciascuno esamina le proprie carte e se ne ha quattro di seme diverso accusa primiera e ritira le poste versate se altri non fece primiera con un numero maggiore di punti.

Il giuocatore che possiede 4 carte dello stesso seme fa flussi, il quale vince il 55 e questo vince la primiera.

Il 55 è dato da tre carte superiori dello stesso seme e cioè: di un 7 che vale ventuno; di un 6 che vale diciotto e di un asso che vale sedici.

Se nel primo giro nessun giuocatore fa primiera, o flussi, semprechè esista un tallone (resto di carte) non distribuite, si addiviene allo scarto e il distributore dà tante carte quante ne furono scartate.

Quando due o più giuocatori vincendo fanno punti pari, si rinnova il giuoco.

#### CAPITOLO III

# VENTIQUATTRO GIUOCHI PROIBITI (O QUASI).

A). GIUOCHI CO' DADI.

1º - I GIUOCHI DI SORTE COI DADI.

Il dado è un piccolo cubo di osso, d'avorio o di legno a sei facce, ciascuna delle quali porta segnata

uno o più punti, dall'uno al sei.

Ho letto che gli abitatori delle Indie si servirono dei dadi alcune diecine di secoli prima dei Greci e dei Romani, e se il diluvio universale, assieme all'umanità, non avesse distrutto tutti i monumenti storici del tempo compreso tra Adamo e Noè, probabilmente troveremmo qualche prova o qualche indizio sufficienti ad avvalorare la credenza, che i primi abitatori della terra giuocavano coi dadi da mattina a sera. Ma, senza rimontare al di là del diluvio universale, s'hanno prove provate che i dadi formavano uno dei passatempi più apprezzati da Roma repubblicana decadente, e specialmente da Roma imperiale.

Nerone, quella buona lana di Nerone, era appassionato pazzo del giuoco dei dadi; ne portava sempre seco e giunse a scommettere sino a 4000 sesterzi sopra

un colpo solo!

Leggi e pene severe non tardarono a colpire nel

Medio Evo questo giuoco d'azzardo o di ventura, come addimandossi nei Bandi Fiorentini; malgrado ciò, malgrado i tratti di fune e i colpi di verga, la confisca dei beni ed altre simili chiappolerie, l'uso e il giuoco dei dadi prese tale sviluppo, che in alcune regioni si ebbero corporazioni speciali di fabbricatori di dadi, ed a Parigi s'ebbe financo una «scholae deciorum», dove si apprendeva a giuocare e a imbrogliare il prossimo coi dadi.

Ai dadi un colpo mortale venne dato dalle carte da giuoco, sulla invenzione delle quali tengo parola al capitolo apposito.

La ragione di tanta accanita opposizione ai giuochi di dadi da parte delle leggi, ha il fondamento sulle bricconate, che facilmente si possono consumare con

quei minuscoli strumenti da passatempo.

Come le carte da giuoco, i dadi possono fornire mille mezzi ai disonesti e ai giuocatori senza scrupoli, di trasgredire ai precetti del giusto e dell'onesto. Le carte si segnano, si raddoppiano, si cambiano; i dadi facilmente si cambiano e si caricano per rendere una delle loro facce più pesanti, affinchè l'avversario faccia sempre un punto debole, o per fare a danno di lui punti sempre elevati.

Io non insegnerò qui come si caricano i dadi; dirò, invece, che se per vostra mala ventura dovreste un giorno trovarvi nella circostanza di arrischiare i vostri danari nel giuoco co' dadi, insieme a persone che non conoscete, o che sospettate capaci d'ingannarvi, diffidate; e se dopo uno o due colpi la fortuna v'è contraria, smettete il giuoco, perchè novantanove volte

su cento i dadi sono caricati.

Nei tempi andati, per diminuire gli inganni nel giuoco co' dadi — anche allora i gentiluomini barattavano al giuoco — si gettavano i dadi, non direttamente con la mano, sibbene facendoli passare a traverso un corno a tronco di cono, aperto alle due estremità, e a collo stretto. Nell'interno del cono, detto torre, eranvi alcune sporgenze, dette gradini, che obbligavano i dadi a ruzzolare in fondo in maniera indipendente dalla volontà dei giuocatori.

Oggi pure, per giuocare co' dadi, si fa uso di un vasetto di legno o di cuoio di forma troncoconica, più stretto alla base che in alto, addimandato propriamente bossolo. Nel bossolo si mettono i dadi; vi si agitano e con quello si lanciano in maniera che abbiano o no a ruzzolare sulla tavola.

Anticamente si giuocava con tre dadi, i quali davano luogo alla bellezza di trecendo sedici combinazioni diverse; ma oggi si giuoca sempre con due dadi, con trentasei combinazioni differenti.

Le partite che si giuocano co' dadi sono molte e differenti. Molte, troppe anzi, furono inventate sul finire del secolo XVII e sul principio del XVIII, epoca nella quale i giuochi de' dadi furoreggiarono, mi si perdoni l'espressione, in tutta Italia, ma specialmente nella Centrale. Fu appunto a Bologna che lo spirito bizzarro del Mitelli disegnò e incise ventiquattro tavole, oggi preziose e rare, per altrettanti giuochi diversi co' dadi.

Delle tavole del Mitelli in questo capitolo ne riproduco qualcuna tra le meno bizzarre.

E dopo questa tiritera, passiamo a' vari giuochi co' dadi.

# 2º - LA « SPEME » CON I DADI.

Partita che si giuoca assieme da più persone.

Si forma un banco con una o due marche pagate da ciascun giuocatore, e la sorte designa chi deve giuocare per primo.

Se questi nel tirare i dadi scopre un asso, paga una marca al compagno di sinistra; la paga al banco, se

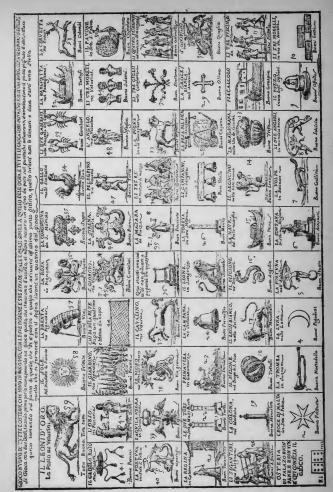

a collo stretto. Nell'interno del cono, detto torre, eranvi alcune sporgenze, dette gradini, che obbligavano i dadi a ruzzolare in fondo in maniera indipendente dalla volontà dei giuocatori.

Oggi pure, per giuocare co' dadi, si fa uso di un vasetto di legno o di cuoio di forma troncoconica, più stretto alla base che in alto, addimandato propriamente bossolo. Nel bossolo si mettono i dadi; vi si agitano e con quello si lanciano in maniera che abbiano o no a ruzzolare sulla tavola.

Anticamente si giuocava con tre dadi, i quali davano luogo alla bellezza di trecendo sedici combinazioni diverse; ma oggi si giuoca sempre con due dadi, con trentasei combinazioni differenti.

Le partite che si giuocano co' dadi sono molte e differenti. Molte, troppe anzi, furono inventate sul finire del secolo XVII e sul principio del XVIII, epoca nella quale i giuochi de' dadi furoreggiarono, mi si perdoni l'espressione, in tutta Italia, ma specialmente nella Centrale. Fu appunto a Bologna che lo spirito bizzarro del Mitelli disegnò e incise ventiquattro tavole, oggi preziose e rare, per altrettanti giuochi diversi co' dadi.

Delle tavole del Mitelli in questo capitolo ne riproduco qualcuna tra le meno bizzarre.

E dopo questa tiritera, passiamo a' vari giuochi co' dadi.

#### 2º - LA « SPEME » CON I DADI. -

Partita che si giuoca assieme da più persone.

Si forma un banco con una o due marche pagate da ciascun giuocatore, e la sorte designa chi deve giuocare per primo.

Se questi nel tirare i dadi scopre un asso, paga una marca al compagno di sinistra; la paga al banco, se



scopre un sei; se scopre un asso e un sei, paga una marca al compagno di sinistra e una al banco. Se fa un doppione, ripete il giuoco; e se fa di bel nuovo un doppione, guadagna la gara, e ritira quanto possiede il banco. Gli altri punti non contano nulla, e ciascun giuocatore tira a turno un colpo, fino a che la gara non è stata vinta.

Allorchè un giuocatore ha perduto il numero di marche fissate e pagate in precedenza, si dice ch'è morto, e non ha più diritto di gettare i dadi; ma fino a tanto che la speme di essere risuscitato esiste, resta in giuoco, poichè il vicino di destra potrebbe essere costretto a pagargli una marca, scoprendo un asso e farlo, così, risuscitare.

Quegli tra i giuocatori, che rimane con una o con più marche, quando tutti i compagni sono morti, s'impossessa del banco, se non è stata ancora guadagnata la gara.

# 30 - IL « KRABS ».

Ecco un giuoco che, venuto dalla pudica Albione, ha trovato sul continente proibizioni d'ogni sorta in tempi remoti e presenti.

Le regole del krabs sono molte e complicate e non facili a rendere nel nostro idioma. Però ecco quelle

di base, le più comuni e le più importanti.

Si fa a chi deve giuocare per primo, fino a tanto che i due giuocatori non riescono ad avere uno, un numero pari; l'altro, un numero dispari. Chi ha fatto un numero pari giuoca per primo. Ad alta voce egli dice i punti che intende di prendere per punto di giuoco, che ha da essere scelto tra 5, 6, 7, 8 o 9.

Se al primo colpo i dadi danno il numero scelto, ha guadagnato la partita; ma se fa un krabs, egli ha

perso.

Il krabs non è costante, ma muta col cangiar del punto di giuoco, nella maniera seguente:

Se al primo colpo non si fa il *punto di giuoco*, ne *krabs*, si passano i dadi all'avversario, e a partire da questo istante i *krabs* non hanno più valore.

| Numero scelto |   |     | 1 | Krabs |   |           |    |  |
|---------------|---|-----|---|-------|---|-----------|----|--|
| 5<br>6        | 0 | 9 8 |   |       | , | 11<br>11, | 12 |  |

Il secondo giuocatore, a suo turno, getta i dadi e se fa il punto di giuoco, guadagna; altrimenti passa i dadi al primo, e così, alternandosi, la partita continua fino a tanto che uno dei due non fa il punto di giuoco.

#### 4º - L'AZZARDO O VENTURA.

Anche l'azzardo, come la speme, può essere giuocato da più persone. Però, una sola tiene il banco, mentre gli altri giuocatori tengono collettivamente le scommesse.

Quegli che tiene il banco giuoca per conto proprio, mentre gli altri rappresentano una persona collettiva, della quale condividono rischi e vantaggi. Però ciascun giuocatore, a turno, da destra a sinistra, funge da banchiere.

Fissata la posta o scommessa, il banchiere getta i dadi per fissare i punti da tenersi dalle parti contrarie e ripete il giuoco finchè non abbia ottenuto uno dei seguenti punti: cinque, sei, sette, otto o nove.

Il primo dei punti, ora accennati, che sorte per primo, è quello sul quale giuocano gli avversari del banco. Quindi si giuoca per avere il punto da tenersi e che determinera la vittoria del banchiere, e che ha da essere o quattro, o cinque, o sei, o otto, o nove o dieci. Se, adunque, nella prova sorte primo un sei, vincono i giuocatori se il sei torna; ma se nella seconda sortisse prima un cinque, è con questo punto che vince il banchiere.

Quindi il banchiere, ad alta voce, avverte:

— Signori, comincia il giuoco. — E getta i dadi. Se il punto assegnato agli avversari è sei o otto, il banchiere guadagna quando i dadi dànno sei o otto o il dodici (doppio sei); ma perde qualora i dadi dieno due assi, o tre, o undici.

Se il punto assegnato agli avversari è cinque o nove, il banchiere vince se i dadi dànno cinque o nove; perde se dànno, invece, due assi, tre o undici.

Se il punto dato agli avversari è sette, il banchiere incassa quando i dadi dànno sette o undici; perde quando dànno due assi, tre o dodici.

La vittoria spetta pure al banchiere, quando, avendo un punto diverso da quello dell'avversario, i dadi danno il punto del banco, scoperto prima di quello dell'avversario.

In tutti gli altri casi il banchiere perde.

#### 50 — PARTITA SEMPLICE.

La partita semplice si giuoca in due. La sorte indica colui che deve giuocare per primo. Questi imbussola i dadi, li agita vivamente nel bossolo e, dopo di aver pronunciato chiaramente il punto che sceglie, li getta sulla tavola.

Quando i dadi non dànno il punto scelto, alla posta già messa in egual misura da tutti i giuocatori, chi li ha tirati versa una quota precedentemente stabilita; se invece la fortuna lo favorisce ritira dalla posta una quota stabilita pure in precedenza.

Ciascuno dei giuocatori, a turno, getta i dadi, e la partita continua fino a che la posta versata non è esaurita.

# 60 - PARI E DISPARI.

Questa partita si giuoca con tre dadi; illimitato è il numero delle persone che prendono parte al giuoco.

Da una parte della tavola, attorno alla quale si assidono i giuocatori, si scrive col gesso: *Pari*; dall'altra parte: *Dispari*.

A turno i giuocatori tengono il banco.

Il banchiere non mette posta; gli altri la mettono, nei limiti stabiliti in precedenza, a loro piacimento sul *Pari* o sul *Dispari*.

Messe le poste il banchiere getta i dadi e se questi dànno pari, egli ritira le poste che sono state messe sul dispari, e paga quelle poste su pari. Inversamente paga e incassa quando i dadi dànno dispari.

I punti privilegiati sono 4 e 17.

Quando i dadi dànno 4 il banchiere ritira le poste del *dispari* e nulla paga al *pari*; nulla paga al *dispari* e ritira le poste del *pari*, quando i dadi dànno 17.

Questi due numeri, adunque, sono i soli di vantaggio che abbia il banchiere.

#### 7º — IL PASSA-DIECI.

Il giuocatore designato dalla sorte a tenere il banco imbussola tre dadi, li agita nel bossolo e li getta sulla tavola. Se i dadi dànno più di dieci, egli incassa le poste che hanno collocato sulla tavola i giuocatori; riprende i dadi e continua il giuoco. Invece, quando il numero dato dai dadi è di dieci, o inferiore a dieci, egli paga ai giuocatori una somma eguale alla puntata fatta, e cede il banco al vicino di destra.

Giuocando questa partita con due dadi solamente, il banco deve necessariamente perdere. Vince quasi con certezza, se si giuoca con tre dadi.

202

## 8º - IL CINQUE-NOVE.

Quegli che la sorte designa a giuocare per primo, fa da banchiere; gli altri puntano, mettono, cioè, la posta.

Ogni giuocatore, a turno, è banchiere; però il turno va da sinistra a destra e non da destra a sinistra, come nelle altre partite.

Il banchiere cede il bossolo al vicino di sinistra quando perde; ma lo conserva fino a che guadagna.

Messe innanzi le puntate di ciascun giuocatore, il banchiere le *copre* con una somma eguale e quindi getta i dadi.

S'egli fa un doppione o un punto di tre o di undici, che si addimandano punti d'azzardo, ritira tutte le scommesse con la copertura; ma se fa cinque o nove, che si addimandano contrari, perde e ciascuno ritira la propria posta messa e la relativa copertura.

I colpi che dànno quattro, sei, sette, otto o dieci sono nulli e si ripetono; ma se nel ripetere il colpo il banchiere fa cinque e nove, guadagna; mentre perde se i dadi dànno quattro, sei, otto o dieci.

Quando il banchiere perde, passa il banco al vicino di sinistra.

# 90 — I DOPPIONI.

Si ha il doppione quando i due dadi dànno lo stesso punto.

Un giuocatore fa da banchiere e getta per primo i dadi. Egli mette in un piattello la sua posta; gli altri lo imitano.

Formata la massa, ciascuno dei partecipanti alla partita, a turno, da destra a sinistra, fa un colpo.

Tutte le volte che il giuocatore fa un doppione

ritira dalla massa una somma precedentemente stabilita; paga alla massa una quota, fissata prima, tutte le volte nelle quali i dadi non dànno il doppione.

Il giuoco termina col terminare della massa.

#### 10° - L'OCA E LE SUE VARIANTI.

Il giuoco dell'Oca, se si dà retta a Omero, fu il giuoco preferito dai Greci durante l'assedio di Troja. A mio giudizio i signori Greci dovettero annoiarsi parecchio, se per dieci anni non fecero altro che giuocare all'Oca!

Il giuoco dell'Oca si fa con due dadi sopra un tavoliere dipinto o stampato in 63 case in giro a spirale, in alcune delle quali sonvi figure, come: Ponte, Oca, Pozzo, Morte, ecc., e vince chi, a forza di punti, arriva primo a 63, ove è dipinta o disegnata un'oca più grande delle altre.

Ne' tempi andati il giuoco dell'Oca subì trasformazioni d'ogni genere e talune bizzarre; tra queste furono celebri quelle disegnate nel 1690 dal bolognese Mitelli, e sono tavole che oggi i bibliofili e gli amatori di stampe antiche ricercano con grande amore e molta pazienza. Di queste tavole curiosissime io ho qui ristampato, ben s'intende ridotta, quella delle osteric di Bologna rinomate alla fine del xvii secolo.

Anche quella che riproduco del *Chiù* è della stessa epoca, se anche non è del Mitelli, ed è una tavola di giuoco dell'Oca nella quale la bestiola, sinonimo di stupidità, è stata sostituita dal *Chiù* o assiòlo.

A' nostri giorni il giuoco dell'Oca ha perso terreno anche presso i fanciulli, a' quali i genitori ora regalano un'altra specie di passatempo, che da quello dell'Oca deriva; ma non è questo... Oca. Anzi, vorrei che a' giovanetti fosse regalato un po' più di frequente, perchè con la scusa del giuoco si obbligano a imparare cose utili, per non dire necessarie nella vita.



Fig. 15. - Il giuoco del Chiù.

Questa moderna trasformazione del giuoco dell'Oca consiste adunque in una cartella o tavoliere sul quale è disegnata o dipinta una carta geografica di una parte del mondo o di una regione d'Europa, ecc. Sulla carta sono segnate le principali città, i più importanti fiumi, le montagne più imponenti e tutto è



Fig. 16. - L'oca alla tedesca.

numerato e annotato con artifizio ingegnoso da permettere a' ragazzi di fare, giuocando, un viaggio a traverso la regione rappresentata dal tavoliere.

Sopra ciascuna tavola sono inoltre stampate le regole del giuoco, che si fa con due dadi, e quello è quanto s'ha da operare per vincere e incassare la posta.

#### 11º — L'Aliosso.

L'aliosso, detto tallone, e anche giuoco dell'astrágalo, dal nome di uno degli ossi del piede che forma il tallone interno, co' quali si giuoca, è tra i giuochi più diffusi presso i ragazzi.



Fig. 15. - Il giuoco del Chiù.

Questa moderna trasformazione del giuoco dell'Oca consiste adunque in una cartella o tavoliere sul quale è disegnata o dipinta una carta geografica di una parte del mondo o di una regione d'Europa, ecc. Sulla carta sono segnate le principali città, i più importanti fiumi, le montagne più imponenti e tutto è



Fig. 16. - L'oca alla tedesca.

numerato e annotato con artifizio ingegnoso da permettere a' ragazzi di fare, giuocando, un viaggio a traverso la regione rappresentata dal tavoliere.

Sopra ciascuna tavola sono inoltre stampate le regole del giuoco, che si fa con due dadi, e quello è quanto s'ha da operare per vincere e incassare la posta.

#### 11º — L'Aliosso.

L'aliosso, detto tallone, e anche giuoco dell'astrágalo, dal nome di uno degli ossi del piede che forma il tallone interno, co' quali si giuoca, è tra i giuochi più diffusi presso i ragazzi. Per il giuoco si prendono gli astragali degli agnelli o de' montoni, quelli degli altri animali quadrupedi o binedi sarebbero troppo grossi.

Le origini del giuoco dell'aliosso si perdono nella oscurità dei secoli, ed era, come lo è oggi pure, un giuoco di azzardo, che ha somiglianza con quello dei dadi.

Gli eroi, dei quali Omero ha cantato le prodezze nella *Iliade*, si trastullarono all'aliosso durante i dieci anni dell'assedio di Troja; ma di ritorno da quell'impresa, questo giuoco divenne di esclusivo privilegio dei bambini. Ed infatti, quando Fraate, re dei Parti, volle dare del ragazzo a Demetrio di Siria, mandogli

in regalo alcuni astragali d'oro.







L'aliosso si giuocava e si giuoca, con quattro astragali che davano 35 colpi differenti, e cioè:

4, nei quali le quattro facce erano eguali;

18, nei quali s'avevano due facce sole di eguale valore;

12, nei quali tre lati erano uguali;

Fig. 17. - L'aliosso.

1, nel quale gli astragali davano punti tutti differenti, cioè: 1, 3, 4, 6.

Si gettavano con la mano o con il bossolo eguale a quello dei dadi; ma oggi si giuoca come è indicato dalla fig. 17.

## 120 - IL GIRLO.

Il girlo altro non è che un dado a trottola, fatto di osso, di avorio o di legno, dello spessore di un centimetro circa e del diametro di due a tre (fig. 18). L'orlo del girlo non è circolare, sibbene tagliato a superfici piane, che sono quasi sempre 6, 8, 10 o 12.

Col pollice e l'indice si prende l'asticciuola che lo

attraversa al centro e s'imprime al girlo un moto rotatorio come a una trottola. Quando si ferma, il girlo presenta sempre superiormente una delle facce piane sulla quale si legge un numero, poichè ciascuna di esse è numerata progressivamente dall'1 al 6, all'8, al 10, al 12, secondo i casi.

Il girlo i nostri fanciulli lo fabbricano anche con uno di quei bottoni bianchi,

detti anime, e che hanno cinque fori per attaccarli agli indumenti. Nel foro centrale fanno passare una metà di un fiammifero di legno, e il girlo è fatto. Mancano i numeri, è vero, ma il trastullo serve pur sempre a giuocare e a passare il tempo, mentre la maestra spiega la lezione o rivede i compiti.

Talvolta il girlo ha sei facce solamente. Due portano incisi ghirigori qualsiasi, le altre una lettera maiuscola dell'alfabeto, e cioè: P. A. D. T. Queste lettere sono le iniziali di quattro parole latine: pone, rappresentato dal P, e quando rimane scoperto dice a chi ha fatto frullare il girlo: paga. L'A è l'iniziale della parola: accipe, cioè incassa; la D è l'iniziale della parola dà, cioè paga; la T è quella della parola totum, e quando nel giuoco si scopre, dà facoltà a chi ha fatto il colpo di rimpossessarsi di tutte le scommesse.

Il girlo a 12 facce è detto anche porcellino (dal francese); ma allora non ha l'asticciuola, sibbene ha la forma di un dodecaedro, cioè di un dado a dodici



Fig. 18 Il girlo

facce; e non si fa frullare, ma si getta, come il dado, sul tavoliere.

Vari sono i modi di giuocare il girlo, ma tutti si basano su queste regole:

1. I giuocatori mettono tutti una posta eguale per formare il fondo di cassa del piattello.

2. I giuocatori a turno fanno frullare o gettano (secondo i casi) il girlo.

3. Il girlo ha le facce o i numeri colorati, metà in rosso, metà in nero.

4. Si stabilisce quale colore debba guadagnare, quale debba perdere.

5. Si ritira o si paga un numero di marche o monete, pari al numero scoperto.

# 13º - LA GIRELLA O GIRELLO (« ROULETTE »).

È un giuoco antichissimo italiano, come ce lo provano i Bandi fiorentini (1), che lo proibivano anche nelle case private sotto pena: « à cittadini di scudi dicci d'oro in oro, da applicarsi il quarto al notificatore palese, o segreto et il resto al Fisco, et a quelli che non fussino Cittadini statuali, di dua tratti di fune in pubblico ».

E queste pene si applicavano anche agli spettatori! Malgrado ciò, questo giuoco di ventura o d'azzardo, vive e prospera tutt'ora in barba a tanti e così severi bandi, ed è protetto anzi, al giorno d'oggi, sotto il nome francese di roulette, da teste coronate e non coronate.

Il giuoco della *ruletta*, per dirla alla francese, vedi a che punto siamo ridotti noi italiani per essere meglio compresi, è, tra i giuochi d'azzardo, il più pericoloso e il più funesto. A Monte-Carlo, nel Principato di Monaco, sono migliaia di padri di famiglia che si rovinano e si uccidono; a diecine di migliaia sommano annualmente le vittime indirette di quella abbominevole bisca, perchè diecine di migliaia sono ogni anno le mogli e i figli dei miseri suicidi, che prendono il lutto e piombano nella miseria.

Questo giuoco rovinoso fu introdotto in Francia nel 1760 da un ufficiale di polizia, certo De Sartine, e vi fu causa di tali e tanti disordini, che nel 1838 fu soppresso. Ma nel 1872 tornò a mieter vittime a Bâde; ed a Monaco non vivono speculatori e governo su di esso?

La ruletta si compone di un gran tappeto verde, sul quale sono scritti, alternativamente, in rosso e in nero, i numeri da 1 a 36, disposti su tre colonne, in maniera da avere tre dozzine, e tre colonne.

Le dozzine sono separate da due linee in cima alle quali, in alto, si trovano uno zero rosso e due zeri neri.

Da un lato dei numeri senvi tre caselle per il pair (pari), per il passe (oltre la metà e cicè da 19 a 36) e il nero (il colore); dall'altro tre caselle per l'impair (dispari), per il manque (cioè da 1 a 18), per il rouge (colore rosso).

Un tavoliere di *ruletta* ha due di questi quadri e tra i due evvi collocato lo strumento che dà il nome al giuoco: girello in italiano, *roulette* in francese.

Questo strumento è formato da una piecola ruota concava, di circa 30 centimetri di diametro, per lo più di legno o di ferro, o d'altro metallo, e gira orizzontalmente intorno a un asse ed ha una gola scavata nella circonferenza. Sotto la gola vi è una serie di caselle numerate da 1 a 36; più lo zero semplice e quello doppio, che sono scritti in nero.

I giuocatori, in numero illimitato, mettono la posta o in *pieno*, oppure a cavallo a due, a tre, a quattro e a sei numeri; sulla prima, seconda e terza dozzina;

<sup>(1)</sup> Prohibitione del giuoco di ventura col Girello. In Fiorenza, appresso Giorgio Marescotti (Bando del 27 settembre 1591).

<sup>14 -</sup> J. Gelli, Piccola Enciclopedia di giuochi.

sullo zero; sui primi quattro numeri (0, 1, 2, 3); sul pari, sul dispari, ecc.

Il banchiere fa girare in un senso la girella o girello, e in un senso opposto lancia una pallottolina che, dopo fatti alcuni giri, va a cadere in una delle caselle numerate.

Il numero della casella nella quale va a riposare la pallottolina, indica il vincitore o i vincitori.

Tutte le altre scommesse vanno a beneficio del banco.

Chi ha puntato in pieno sopra un numero riceve dal banco 36 volte la posta; se la posta fu messa a cavallo a due numeri contigui, 18 volte; se su quattro, 9 volte. Il banco paga due volte la posta delle dozzine e delle colonne; raddoppia quella del pari e dispari, del passe e manque, del nero e del rosso. Quando esce lo zero, metà della posta va al banco, eccetto quelle scommesse sullo zero stesso.

A calcoli fatti s'ha, che mentre il banchiere, se tutte le combinazioni fossero egualmente giuocate, paga 36, riceve almeno 38.

Queste le regole principali del giuoco della ruletta.

Non pochi si piccano di avere scoperto un sistema per vincere sicuramente; ma in effetto finiscono per perdere e per rovinarsi, poichè non c'è sistema che tenga, ed il banco, se talvolta paga somme favolose ai giuocatori, le ricupera ben tosto, quando i fortunati non hanno il criterio di abbandonare subito e per sempre il giuoco.

A Montecarlo, per esempio, ho udito io con le mie orecchie uno dei tanti *croupiers* esclamare, indicando un vincitore assai fortunato:

— Se non parte, stanotte dorme col danaro vinto e domani ce lo rende!

14º — IL BIRIBISSO.

| Side Signature                            | Colonna                 | Colonna         | Colonna           | Colonna           | Colonna          | Colonna         | Diagonale       |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Donne                                     | 1 2<br>Fortuna Elefante |                 | 3<br>Ciliege      | 4<br>Tromboni     | 5<br>Fagiano     | 6<br>Fornaio    | Fila            |
| Frutti                                    | 7<br>Uva                | 8<br>Arlecchino | 9<br>Pappagallo   | 10<br>Rinoceronte | 11<br>Contadina  | 12<br>Rosa      | Fila            |
| Uomini                                    | 13<br>Dottore           | 14<br>Pavone    | 15<br>Ranuncoli   | 16<br>Pesche      | 17<br>Cervo      | 18<br>Montanina | Fila            |
| Fiori                                     | 19<br>Gelsomini         | 20<br>Filatrice | 21<br>Cavallo     | 22<br>Colombi     | 23<br>Pulcinella | 24<br>Pere      | Fila            |
| Quadrupedi                                | 25<br>Leone             | 26<br>Anemoni   | 27<br>Spazzino    | 28<br>Maschera    | 29<br>Popone     | 30<br>Cigno     | Fila<br>V       |
| Volatili                                  | . 31<br>Gallo           | 32<br>Cocomero  | 33<br>Giardiniera | 34<br>Disperato   | 35<br>Viole      | 36<br>Vacca     | fila<br>VI      |
| N. S. | Sinistra                | Sopra           | Fuori             | Dentro            | Sotto            | Destra          | Discounts Roads |

NB. Le scacchiere coi numeri in corsivo sono nere, le altre rosse.

Il biribisso o biribissi è un giuoco d'azzardo per eccellenza, il quale si fa tra un banchiere e quanti giuocatori si vogliono, ed ha analogia con la girella o roulette.

A far questo giuoco si sogliono adoperar certe pallottoline forate per lo lungo, in ciascuna delle quali s'introduce un numero dall'uno in su, progressivamente. Talvolta, però, invece di pallottoline bucate si adoperano pallottoline piene che hanno una parte appianata, sulla quale è inciso il numero.

Tali numeri sono più o meno, secondo le usanze de' diversi paesi, e corrispondono ad altrettanti segnati sopra un tavoliere in separate caselle, dipinte a figure umane o animalesche. Vincitore è quegli che, avendo messo una moneta sopra un numero, ha la fortuna che il numero medesimo sia cavato dalla borsa o dall'urna, ove si pongono e si agitano le pallottoline suddette. La vincita è regolata in questa proporzione, che se, per esempio, i numeri sono 36, come si usa tra noi, il banchiere paga al vincitore 32 delle monete dal vincitore giuocate. Una tal regola per altro non è costante, variandosi ancor essa a piacimento (1).

Il biribissi in Francia si giuocava, giacchè dal 1837 è proibito, con un tavoliere di 70 caselle, e 20 crano i numeri da estrarre, ed il banchiere pagava 64 volte la somma scommessa.

Il giuoco del biribissi è antico fra noi, e si trova ricordato, per proibirlo ben inteso, ne' Bandi antichi, e anche in quelli... moderni. Ma per passare il tempo in casa propria con gli amici e con poste di poco conto è lecito di giuocare a questo rovinoso passatempo, malgrado le proibizioni.

## 15° - LA CAVAGNOLA.

La cavagnola è la traduzione francese della parola, più o meno italiana, cavajola (tovaglia) per indicare un giuoco simile al biribissi; ma più di questo nojoso. Almeno, di tale opinione fu il Voltaire, che scrisse:

> « Mais l'ennui vient à pas comptés, A la table d'un cavagnole ».

Fu importato in Francia dai Genovesi nel sec. xviii, e per qualche tempo ebbe molta voga.

Si giuocava con cartelle aventi cinque caselle numerate e istoriate come quelle del biribisso, sulle quali ciascun giuocatore arrischiava il suo danaro. Gli stessi numeri erano ripetuti su pallottoline racchiuse in una borsa e che i giuocatori a turno estraevano.

Non c'era il banchiere e chi non estraeva un numero della cartella propria abbandonava la somma scommessa, che veniva divisa tra i più fortunati.

#### 160 — LA Носл.

Questo giuoco d'origine italiana ebbe il favore di tutti gli sfaccendati parigini all'epoca del Mazarino. Somigliava moltissimo al biribisso, del quale era figlio primogenito; ma di quello assai più rovinoso, tant'è vero che produsse tali disastri nelle borse dei gentiluomini di Francia, che prima il papa sanzionò scomuniche, e poi il Parlamento di Parigi comminò pene severissime contro i tenitori di questo funestissimo giuoco. Malgrado ciò, come succede di tutte le cose cattive, ai tempi di Voltaire si giuocava ancora.

Io, per quante ricerche abbia fatto, non sono riescito a stabilire il nome italiano di questo pernicioso passatempo; ho potuto solo constatare che si giuocava su di un tavolino diviso in 30 caselle (¹) numerate. I giuocatori mettevano la scommessa sopra la casella che più aggradiva e il banchiere estraeva dalla borsa una pal'ottolina numerata, ed erano trenta per ciascun giuocatore. Se il numero estratto corrispondeva a

<sup>(1)</sup> Questa è la definizione che ne dà il Cherardini.

<sup>(</sup>¹) Questa distribuzione del tavoliero mi induce a ritenere che *la hoca* del Mazarino fosse il vero e proprio biribisso italiano, e in ciò mi conforta il Manuzzi che non ha accettato, nella 2ª edizione del suo Vocabolario, la definizione che del biribisso dà il Gherardini,

quello della casella nella quale il giuocatore aveva messo il suo denaro, riceveva dal banchiere 28 volte la somma scommessa, altrimenti la perdeva.

# 17º — LA TOMBOLA E LE SUE VARIANTI.

La tombola è un giuoco di sorte o, come oggi si direbbe, di azzardo, ed è proibito in taluni paesi.

La tombola è giuoco d'origine italiana e si ritiene inventata a Napoli al principio del secolo XVIII. Per molti anni fu il giuoco favorito dei cortigiani e di tutte le persone che non sapevano come passare le ore delle lunghe serate d'inverno.

Il conte di Ségur in due quartine marzialesche bolla atrocemente questo giuoco, in effetto, poco, per non dire punto, intellettuale. Ma che farci? Tutti noi da giovani, abbiamo giuocato alla tombola; vi abbiamo provato sensazioni nuove, forse perchè ne' tempi andati era il giuoco che riuniva, durante le feste di Natale e di Capo d'anno, la famiglia, i parenti e parecchi amici di casa attorno allo stesso tavolo, imponendo a tutti i convenuti una tregua nelle invidie e nei piccoli odi, che in tutti i tempi e in tutti i luoghi hanno contribuito a mantenere la scissura tra i consanguinei. Perciò, si può dire che la tombola, per quanto stupida, è stato un elemento di concordia.

Il giuoco della tombola comprende:

Un cartellone o tavoliere sul quale sono segnati — divisi a diecine — i numeri da uno a novanta; un sacco con 90 pallottoline su ciascuna delle quali è inciso o stampato un numero progressivo da 1 a 90; 12 cartelle, divise in 27 caselle, 9 per fila, e le file sono tre. Quindici (cinque per fila) di queste caselle contengono un numero; quattro caselle per fila sono cieche, cioè senza numero. Ogni serie di dodici cartelle con-

tiene, così, i 90 numeri del tavoliere. Nelle cartelle i numeri sono divisi in senso verticale per unità, diecine ventine, ecc.; un sacco che racchiude un certo numero di cartoncini, o di pezzetti di vetro, o semplicemente fagiuoli, per segnare sulle cartelle i numeri che vengono man mano estratti.

Varie sono le maniere di giuocare la tombola. Ecco le principali.

#### 18º - PARTITA ORDINARIA.

I giuocatori si assidono attorno ad una tavola; uno distribuisce le cartelle ai compagni, ritirando da ognuno il valore attribuito a ciascuna cartella.

La somma raccolta è divisa generalmente così: \( \frac{1}{3} \) pel primo che fa cinquina, il resto per quegli che per primo fa la tombola.

L'incaricato di estrarre i numeri annunzia ad alta voce ogni numero estratto e colloca la pallottolina sul numero corrispondente del tavoliere o cartellone.

Il giuocatore che per primo copre cinque numeri sulla stessa linea orizzontale della cartella, annunzia la cinquina e, se non ha fatto errori, ritira il premio. Annunzia la tombola quegli che per primo copre i 15 numeri segnati nelle cartelle di una sua cartella.

A turno, ciascun giuocatore ha il diritto di estrarre i numeri.

#### 19° — TOMBOLA ALLA FRANCE SE.

Ma Luigi XVI, che al giuoco della tombola all'italiana si annoiava in modo straordinario, pensò di introdurvi alcune varianti intelligentissime, che lo rendessero meno monotono. E ciò fece non tanto per lui, pover'uomo, che poteva concedersi altre distrazioni durante il giuoco, ma per il Delfino, onde non si addormentasse in mezzo alle dame e a' cavalieri.

Queste intellettuali riforme furono: assegnare un premio al primo estratto; uno al primo ambo; uno al primo terno; uno alla prima quaderna; uno alla prima cinquina; uno alla seconda cinquina; uno alla prima e uno alla seconda tombola.

# 200 — TOMBOLA ALLA TOMBOLA.

È pure una variante alla tombola. Ciascu n giuocatore riceve una cartella, come se giuocasse a carte, e paga una posta. Vince colui che coperto pri ma avrà tutti i numeri della cartella toccatagli.

# 21° — AI QUINDICI NUMERI.

Ciascun giuocatore riceve una cartella. Si estraggono quindici numeri. Al primo estratto è assegnato <sup>1</sup>/<sub>19</sub> delle scommesse; <sup>2</sup>/<sub>19</sub> all'ambo; <sup>2</sup>/<sub>19</sub> al terno; alla quaderna <sup>4</sup>/<sub>16</sub>. Però, se uno fa cinquina prende tutta la somma e i vincitori delle altre combinazioni non prendono nulla.

Molte varianti sono state introdotte nel giuoco della tombola. Le tralascio; mi riempirebbero da sole il volume, perchè ogni paese ha le sue... teste balzane, pronte alle più strampalate invenzioni.

# 22° — IL GIUOCO DEL LOTTO.

Poichè questo libro dovrebbe rappresentare una piccola enciclopedia di giuochi, qui cadrebbe in acconcio trattare del giuoco del lotto, ma non lo faccio.

essendo privativa del governo nostro, e anche perchè rappresenta la più abbietta delle immoralità legali di un governo civile.

Per una lira sopra un ambo vengono pagate 250 lire al vincitore!... Ma per essere semplicemente onesto se ne dovrebbero pagare 4000!... Per un terno di una lira se ne paga 4500, invece di 100 mila e più.

E ciò sia suggel... ch'ogni minchione sganni.

# 23º - PALLE E SANTI.

Il giuoco è da discoli e quanto mai antico. Risale al dominio dei Medici in Firenze, a quando, cioè, essi fecero coniare le monete fiorentine con lo stemma loro da un lato (le palle) e con l'effigie di S. Giovanni (santo, santi) dall'altro.

È un giuoco di sorte, piazzaiuolo, fatto con una o due monete che si gettano in aria e prima che cadano a terra uno dei giuocatori dichiara di optare per le palle o per il santo, esclamando: palle, oppure: santi. Se ambo le monete o la moneta, dopo esser caduta, mostra la parte con le palle (oggi lo stemma di Savoia, oppure la cifra nèlle monete di rame) guadagna chi scelse le palle; o all'incontro guadagna quegli che scelse santi, se S. Giovanni o l'effige del sovrano sortono dopo il getto delle monete.

#### 240 - LA MORRA.

La morra è un giuoco popolare e da bettola della nostra Italia, un giuoco da osteria, che si praticava anche prima che il Fibonacci (Leonardo da Pisa) detto il Bighellone, viaggiasse in Barberia e ci riportasse i numeri arabi. Se la statistica si fosse data la pena di registrare il numero di coltellate date e ricevute a cagione della *morra*, avrebbe avuto un bel da fare, pure trascurando le risse e le legnate che sempre, per la *morra*, gli italiani si sono scambiati in abbondanza.

Si giuoca solamente con le mani, tra due avversari che si collocano dirimpetto l'uno all'altro e si fissano negli occhi per indovinare il pensiero. Poi, i due giuocatori alzano la mano e stendendo una parte delle dita o tutte, la calano velocemente e dicono un numero qualunque tra due e dieci.

Il dieci si addimanda anche « tutta ».

Quegli che indovina la somma delle dita distese da lui e dal compagno guadagna il punto.

Chi primo giunge a contare i punti stabiliti per vincere la partita, è il vittorioso, e l'altro paga.

Se, però, ambo i giuocatori indovinano o non indovinano il punto, il colpo è nullo.

#### CAPITOLO IV

# DICIOTTO GIUOCHI DEL DOMINÒ.

# A) Il giuoco del dominò.

Il dominò è un giuoco che si fa con 28 tessere (¹), le quali dalla parte di sopra sono di osso nero o d'ebano e da quella di sotto di avorio o di osso bianco. La faccia bianca delle tessere è spartita in due paginette da un rigo nero o rosso verticale, e sopra ciascuna di esse paginette è segnato un punto o più, fino a sei, ed otto ne sono lasciate bianche, per modo che vi sia, p. es., la tessera da ambe le pagine Bianca o Doppia bianca, e la Bianca-asso, la Bianca-due, ecc., fino a Bianca-sei. E così la Doppia-asso, l'Asso-due, per maniera che in tutto vi sia otto bianche, otto assi, otto due, otto tre, ecc. ecc. Si giuocano mettendo in tavola la maggiore e coprendo il numero col suo eguale. Vince quegli che resta con meno punti o che per primo finisce le tessere, dette impropriamente anche pedine.

Il giuoco e la voce sono d'uso comune. Il giuoco però è più antico della voce, perchè era noto e prati-

<sup>(</sup>¹) Da noi e in Francia le tessere sono 28; ma in Russia vanno fino al Doppio-sette; in Inghilterra e in Germania sino al Doppio-otto, e in Svezia sino al Doppio-nove. Infine, sono stati fabbricati alcuni domino che vanno fino al Doppio-dodici.

Diciotto giuochi-del dominò

cato dai Greci e dagli Ebrei antichi; ed i Chinesi lo conoscevano — parrebbe impossibile — parecchi secoli prima degli Ebrei e dei Greci.



Fig. 19. - Le tessere del dominò.

Un proverbio francese attribuisce l'invenzione del Dominò ad un abate francese di nome *Dominò*; ma che cosa non attribuiscono i buoni francesi al genio loro?...

Al giuoco del Dominò possono partecipare da due a sei persone.

R) Significato di alcune voci proprie del dominò.

AVERE LA MANO. - Vale essere di mano.

CHIUDERE. — Posare una tessera che non permetta più di coprire numeri.

Сарротто. — Colpo di trenta o più.

Contiamo. — Espressione usata per calcolare i punti quando il giuoco è chiuso.

COPRIRE una tessera o un numero vale porre un lato di una tessera accanto a quello di un'altra, che ha lo stesso numero.

Doppio o doppione. — Nome dato a qualsiasi tessera sulla quale è ripetuto lo stesso numero di punti. Le altre sono composte.

ESSERE DI MANO. — Avere il diritto di giuocare per primo, o avere il turno di giuoco. Si dice pure avere la mano.

FARE DOMINO. — Collocare per primo tutte le tessere assegnate a ciascun giuocatore.

FORZARE IL SEME. — Vuol dire coprire, mettere una tessera composta a contatto ad un seme aperto.

LATO APERTO. — Si addimanda quella metà della tessera che non ha contatto con la metà di un'altra; e che può quindi essere scoperta. I lati aperti sono sempre due e si trovano alle due estremità del giuoco.

METTERE una tesera o una pedina. Coprire il numero estremo di una tessera con un numero eguale.

MISCHIARE significa confondere, mescolare le tessere, dopo averle voltate dalla parte nera. Si mischiano al principio di ogni partita.

PASSARE significa non possedere alcuna tessera che si adatti al giuoco.

Pesca. — Nella partita detta alla pesca o con la pesca si dice pescare quando il giuocatore, non avendo tessere da posare, è costretto ad andare a cercarle nel deposito, prendendone una a una, fino a che non ha trovato quella che può essere posata.

Posa. — Avere la posa significa avere il diritto di porre in tavola la prima tessera per cominciare il giuoco; e anche si addimanda posa la prima tessera posta sulla tavola. Vale essere di mano, ciò che è più italiano.

# c) Regole generali pel giuoco del dominò.

1. La sorte decide chi posa per primo; quegli che giuoca per ultimo mischia le tessere.

 Quando le parti avversarie sono concordi, posa primo quegli che ha il doppione di un maggior numero di punti.

3. Chi fa la *posa* annunzia ad alta voce i punti rappresentati dalla tessera che depone.

- 4. Il secondo giuocatore deve coprire con la sua tessera uno dei punti della posa, e la dispone a traverso di questa se la tessera di posa è un doppione; o a contatto e di seguito al numero coperto, se la tessera di posa è composta.
  - 5. I doppioni si posano sempre a traverso.
- 6. Quando un giuocatore non può coprire alcun numero, o va alla pesca, se c'è, o passa.

7. Allorchè un giuocatore ha posato tutte le tes-

sere sue, ha fatto dominò, cioè ha vinto.

8. Quando il giuoco è chiuso, vince quegli le tessere del quale, sommate, rappresentano il minor numero di punti.

9. Ciascun giuocatore a turno prende il numero di tessere fissate, e le dispone davanti a sè in modo che gli altri non possano leggere i punti di esse.

10. Voltate e mescolate le tessere, ciascun giuocatore ne scopre una. I due che hanno scoperto i punti più alti sono compagni nelle partite a quattro.

11. La mano spetta al giuocatore che ha sco-

perto un maggior numero di punti.

Se la somma dei punti è eguale, la precedenza è stabilita dal numero più elevato che si legge nella metà della tessera.

Esempio: 1º giuocatore 3-4; 2º giuocatore 1-6; la precedenza spetta al 2º.

12. Il giuocatore seduto a sinistra di chi ha la mano mischia le tessere, e si serve per ultimo.

13. Durante la stessa partita ciascun giuocatore a turno posa. Il turno va da sinistra a destra.

14. Il giuocatore che per errore prende più tessere di quante gli spettano, deve tenersele.

15. Se nel mescolare si volta una tessera, si rivolta di bel nuovo e si continua a mischiare; ma se la tessera si volta a un giuocatore che si serve, gli resta.

16. Qualunque tessera annunziata deve essere giuocata, a meno che non si adatti alle estremità scoperte del giuoco.

17. Si restituisce la tessera e si corregge il giuoco quando una estremità è stata coperta con una tessera che non vi si adatta, purchè il giuocatore, che segue il compagno che ha errato, non abbia posato a sua volta una propria tessera.

18. Le tessere non si tengono in mano, ma sulla tavola, perchè sia facile contare quante sono.

19. Il giuocatore che passa, quando può posare, perde la partita e la fa perdere al compagno.

20. Quando un giuocatore per errore scopre una tessera, può essere costretto a *posarla*, se si adatta ad una estremità del giuoco.

21. Durante la partita non si deve domandare: Chi ha posato ? nè: Quale tessera ha posato ?

22. Qualunque segno e qualsiasi parola è interdetta.

#### 1º - Dominò a due.

La partita a due, detta anche a quattr'occhi, si giuoca ai punti da fissarsi prima d'incominciare il giuoco, con sei, sette, otto, dieci, dodici o quattordici tessere; ma in generale si fa con sette tessere per giuocatore.

Lo scopo della partita è di fare dominò, o chiudendo il giuoco, supponendo di restare con meno punti dell'avversario; o posando tutte le tessere che si sono tolte per la partita.

Il giuocatore che fa dominò segna a suo vantaggio la differenza tra i punti rappresentati dalle tessere rimaste in sua mano, e quelli delle tessere restate nelle mani dell'avversario.

La partita si fa quasi sempre ai cento punti e la guadagna chi li raggiunge per primo.

# 2º — Dominò all'andata e ritorno.

La partita sopra descritta si giuoca limitandola a due giri di partita solamente, e perciò si dice di *andata* e ritorno.

Guadagna la partita quegli che nei due giri è rimasto con meno punti in mano.

#### 3º — Dominò con la pesca.

In questa partita ogni giuocatore prende da tre a sette tessere, secondo il numero dei giuocatori e delle convenzioni tra essi stipulate; le altre tessere formano il deposito e, voltate a rovescio, vengono allineate.

Quando, durante il giuoco, un giuocatore non ha da coprire un numero, va a pescare una tessera per volta al deposito, fino a tanto che non ha pescato quella col numero che a lui occorre.

Le tessere pescate restano nel giuoco del... pescatore.

Da ciò risulta evidente, che il pescare è un danno per chi vi ricorre, e di conseguenza non s'ha da pescare che quando non sia possibile coprire un numero.

Se, pescate tutte le tessere del deposito, non riesce possibile coprire un numero, il giuocatore dice: passo; e quegli a cui spetta il turno giuoca.

Il giro termina quando uno dei giuocatori fa dominò o chiude il giuoco. Si contano i punti e il vineitore li annota a suo vantaggio.

La partita va generalmente a 100, a 150 o a 200 punti.

#### 4º - Dominò in tre.

Il dominò in tre è un giuoco addimandato anche « gara » o, alla francese, « poule ».

Ogni giuocatore sborsa la scommessa convenuta, e il totale delle tre scommesse va a quegli tra i giuocatori, che per primo annota 100 punti.

Ciascun giuocatore prende 7 tessere; ma quando

evvi l'accordo questo numero può variare.

In questa partita talvolta si sacrifica l'interesse proprio per favorire quello di un giuocatore che ha meno punti, e ciò nel fine che quegli che n'ha di più non abbia da vincere facilmente.

La gara si giuoca pure tra quattro giuocatori, i quali fanno ciascuno per sè. In tal caso ad ogni parte: cipante al giuoco si assegnano 7 tessere.

# 50 — DOMINÒ IN QUATTRO.

Ciascun per sè. A turno i giuocatori mettono la somma scommessa. Ad ogni giuocatore sono assegnate 6 tessere, per avere un deposito di 4.

Lo scopo del giuoco è di fare dominò.

Il giuocatore che fa dominò toglie dal totale delle scommesse una somma eguale alla scommessa versata da un giuocatore. La partita, così, dura quattro giri.

Se per caso il giuoco è *chiuso*, vince quegli a cui è rimasto in mano un minor numero di punti.

# 60 — Dominò-ladro o Dominò-whist.

Questa partita si giuoca in quattro, due contro due. I compagni stanno di fronte uno all'altro.

La partita va ai 100 o ai 150 punti.

Ad ogni giuocatore sono assegnate 6 tessere, oppure 7, a seconda del fissato.

Questo giuoco esige molta attenzione, specialmente alle tessere dal compagno.

La regola sarebbe che il più debole dei compagni, 15 – J. Gelli, Piccola Enciclopedia di ginochi.

Diciotto qiuochi del dominò

o quegli che ha un giuoco meno buono, si sacrifichi a vantaggio del compagno più forte, o che è di mano. La pratica e la conoscenza, l'intuito, anzi, del giuoco sono in queste partite i principali fattori di vittoria.

Durante la partita non è lecito di parlare, nè di

far gesti al compagno.

Questo giuoco si può giuocare anche in tre, ma col morto, come a scopa.

#### 7º - DOMINÒ A PERDI-VINCI.

È una partita di dominò assai interessante, la quale consiste nello sforzarsi di conservare in mano il maggior numero possibile di punti. A questo giuoco la partita o giro termina quando uno dei giuocatori chiude il giuoco o fa dominò. Allora ciascuno conta i propri punti e vince quegli che ne ha un numero maggiore.

#### 80 - IL MATADOR.

Il matador è un giuoco che si fa con le tessere del dominò, ma si basa su principi assolutamente diversi.

Infatti, la regola prima, il principio fondamentale di questo giuoco, consiste in ciò: la tessera da posare deve sommare sette col numero da coprire. E, ben inteso, il totale di 7 deve essere dato dalla somma dei punti delle due metà della tessera che si mettono a contatto.

Esempio: Una delle estremità del giuoco sia 3; contro il 3 non si può posare che: 4-0, 4-1, 4-2, ecc., perchè solamente il 4 sommato col 3 dà 7.

Si addimandano matadors le tessere, la somma dei punti delle quali è 7. Tali sono: 3-4, 5-2, 6-1 e il doppio bianco, e si possono appoggiare a una bianca senza alterarne perciò il valore. I matadors servono a continuare il giuoco, che altrimenti sarebbe chiuso con una bianca.

I matadors si posano di traverso, in senso perpendicolare, come i doppioni, che in questo giuoco però seguono la disposizione regolare delle altre tessere.

Accanto a un matador s'ha da posare una tessera

che abbia uno dei due punti del matador.

Quando un giuocatore non può posare alcuna tessera, perchè non gli è possibile combinare il 7, ricorre al deposito e pesca fino a che non trova la tessera desiderata.

Allorchè il giuoco è chiuso, ciascun giuocatore conta e dichiara i punti rimastigli; la vittoria rimane a quegli che ne ha meno.

Il matador si fa in due giuocatori, ciascuno dei quali al cominciar della partita prende tre tessere, ma se ne prendono anche sette, e la posa si fa alle due estremità del giuoco, oppure ad una sola.

Si stabilisce pure se un giuocatore non possa, oppure se debba ricorrere alla pesca anche quando è saputo che non esistono più tessere da *posare*, cioè capaci di formare 7 con le estremità del giuoco.

👫 Il giuocatore che per un motivo qualunque non può

posare, esclama: passo.

A seconda delle convenzioni stipulate, talvolta non è obbligatorio l'uso del matador; allora il giuocatore che lo possiede può non giuocarlo, ma andare alla pesca, per non passare.

L'abilità di questo giuoco consiste nel chiuderlo con una tessera che dà una finale bianca, quando si abbia ragion di credere che l'avversario abbia in mano un numero di punti maggiore di quello posseduto da quegli che chiude il giuoco.

# 90 - I « MASSIMI » NEL GIUOCO DEL DOMINÒ.

1. Nella partita di quattro, ciascun per sè.

Il giuocatore di mano ha le sette tessere: 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-4, 1-5, 1-6; il quarto giuocatore ha le altre bianche e gli altri assi, con un'altra tessera qualsiasi.

Se il giuocatore di mano comincia col porre la doppia-bianca, i giuocatori 2 e 3 non giuocheranno mai.

Il 1º giuocatore deve guadagnare, in tal caso, 120 punti, che è il massimo.

2. Nella partita a dominò-ladro, con sei tessere

per giuocatore; a' compagni.

Il massimo che due compagni possono fare è di 106 punti, totale fornito dalle dodici tessere più elevate. Questo massimo si può presentare nella maniera seguente:

Il deposito (tallone, alla francese) ha 4 bianche; il giuocatore di mano ha le altre tre, che sono: doppia bianca, bianca-asso, bianca-due.

Il secondo giuocatore non possiede assi ed il quarto

è senza due.

Il 1º apre il giuoco posando la doppia-bianca, e poi la bianca-asso; il 2º giuocatore passa; il 3º è costretto a giuocare l'asso-due; il 4º passa; il 1º chiude il giuoco colla bianca-due.

Si contano i punti e il 1º col 2º avranno in mano tutti i punti delle tessere più elevate.

3. Nella partita a due.

Nella partita con due giuocatori il colpo massimo si verifica molto spesso, ed avviene quando uno dei giuocatori ha le sette tessere più elevate del dominò. Può vincere 69 punti.

#### 100 - « MUGGINS » O SEMPRE CINQUE.

È un giuoco popolare in Inghilterra, che esige molta pratica e facilità di calcolo.

Due, tre o quattro persone partecipano al giuoco, ricevendo ciascuna lo stesso numero, non più di sette, di tessere, purchè ne restino almeno due al deposito, o tallone.

La base del giuoco è di *posare* le tessere in maniera che le due estremità del giuoco, sommate, dieno sempre cinque o un multiplo di cinque.

I doppioni si posano trasversalmente; ciò è d'ob-

bligo e non facoltativo.

Ciascun cinque, o multiplo di cinque, che si ottiene posando una tessera in maniera che le due estremità del giuoco sommate insieme formino un cinque o un multiplo di cinque, vale un punto per chi posa la tessera.

Al principio di ciascuna partita, e a turno, ogni giuocatore giuoca per primo, andando da destra a sinistra.

Esempio di una partita:

Il giuocatore nº 1 posa il doppio cinque e nota due punti; il 2º posa il 5-6. Le due estremità sommate dànno il 16 (6 + doppio cinque) e non segna alcun punto; il 3º posa il 5-4 dalla parte opposta al 5-6, e segnerà due punti perchè le due estremità del giuoco saranno 4+6=10; il  $4^{\circ}$  posa, non avendo di meglio, il doppio 6 accanto al 5-6, ma non segna nulla, perchè 6+6=12+4=16; ma se il  $5^{\circ}$  posa il doppio quattro, noterà 4 punti, perchè 4+4=8+12 (6+6) = 20, che rappresenta il massimo di punti da segnare.

Il giuoco seguita così, e vince quegli che per primo raggiunge il numero di punti stabilito.

# 11º - SEMPRE TRE.

È una modificazione del *muggins*, ed è necessario, per segnare i punti, che le estremità facciano sempre tre o un multiplo di tre.

Si va ai 50 punti e si possono segnare 1, 2, 3, 4, 5 o 6 punti (ed è il massimo) per volta, se le estremità

dànno un totale di 3, 6, 9, 12, 15 o 18.

Il tre si può ottenere quando si ha il doppio asso, a una estremità, e asso all'altra, o quando si ha bianco da una parte e 3 dall'altra. Si segnano 6 punti in una volta sola, quando si ha doppio sei a una estremità e 6 o doppio tre dall'altra.



#### CAPITOLO V

#### ENIMMISTICA.

L'enimmistica è l'arte che si occupa, comunque, dei giuochi enimmatici (¹). Quest'arte oggi, come lo studio dei giuochi in genere, è divenuta di moda, tanto di moda, che ho pensato non essermi lecito negarle un po' di spazio in questo mio libro. E l'ho fatto di buon grado, perchè l'enimmistica è un passatempo geniale e utile, diretto specialmente allo sviluppo dell'intelligenza, a mantenerla sveglia, a confermarvi le cognizioni apprese in ogni tempo, accrescendola sempre e costantemente di cognizioni nuove.

Questo è il compito che si prefigge, dilettando, l'enimmistica.

Il signor Demetrio Tolosani, nel suo pregiato lavoro sull'argomento, del quale dò il titolo in nota, tratta diffusamente di circa seicento e più giuochi enimmatici differenti; io, però, qui mi sono limitato ad accennare, e assai brevemente, ai pochissimi principali: perchè non vo' essere tacciato nè di ruba, nè di guasta mestieri!

Quindi, chi vuol saperne di più e di meglio inter-

roghi la Guida del signor Tolosani, nella quale vi sono diffusamente trattati e riportati i più belli esempi di giuochi antichi e moderni in sì gran copia da formare una vera e propria antologia enimmatica. E ci voleva un libro così pensato e studiato per compensarei delle melensaggini che generalmente pubblicano coloro, i quali vogliono fare gli sciaradisti per forza, perchè sono amici di un giornalista miope d'intelletto, capace di pubblicare le scempiaggini loro.

#### 1º — LE SCIARADE.

La *sciarada* semplice è un giuoco pel quale occorre una parola suscettibile di essere divisa in altrettanti vocaboli consecutivi.

La parola scelta e i vocaboli derivanti da quella vengono considerati come tanti enimmi e come tali nascosti, nello svolgimento, con le parole convenzionali:

Uno, primiero, primo; due, altro, secondo; terzo; quarto; finale, ultimo; tutto, intiero, totale.

Dato il vocabolo: consentaneo, si potrebbe spezzare in modo da trarne le voci: CON-SENTA-NEO; oppure: CON-SEN-TANE-O. Con queste divisioni si potrebbero, quindi, creare tre sciarade differenti, nelle quali, secondo il primo esempio: CON sarebbe il primo, SENTA il secondo, NEO il terzo; mentre nel secondo caso: CON resterebbe primo, SEN secondo, TANE terzo, ed o finale; ma nel terzo esempio: CONSENTA primo, NEO secondo, altro o finale.

Ed ora verrebbe la volta degli esempi. Ma, a che pro? Gli esempi dovrebbero essere seguiti dalla spiegazione relativa, ed allora tanto vale leggere, copiare o imparare a mente quelli preziosissimi che ci regala nella sua *Guida* il Tolosani.

Le sciarade, poi, sono alternate, a pompa, ecc., e non entrano nel campo di un libro fatto più per i giovani che per gli attempati per grigio pelo.

<sup>(</sup>¹) Per questa definizione come per tutto quanto si riferisce a questo capitolo, mi sono servito di un lavoro assai pregevole e molto apprezzato del signor Demetrio Tolosani (il Bajardo della Diana d'Alteno). Il volume ha per titolo Entimmistica. Guida per comporre e per spiegare enimmi, sciarade, anagrammi, logogrifi, rebus, ecc. e si compone di X-516 pagine con molte illustrazioni. L'ha pubblicato con la solita ricehezza di tipl, ecc. l'Hoepli di Milano (L. 6,60).

#### 20 - GLI ANAGRAMMI.

Anagramma significa combinare due o più parole diverse con le medesime lettere.

Esempi: Cane, cena; sorte, estro, tesor, terso, resto, serto; compagine, compagnie, compiange; marionette, intemerato.

Se, però, con le lettere di una parola, variamente disposte, non si ottiene un novello vocabolo, sibbene una frase, l'anagramma, allora, si addimanda a frase.

Esempio: Parlamentario: in te parla amor; e se ne sortono più frasi, allora s'ha l'anagramma a frasi.

Esempio: Cenerentola: can è 'l tenor, è re nel canto, ovvero nel contare.

Ora, è bene che si sappia, che la bellezza di un anagramma non dipende dal numero delle combinazioni a cui può aver dato luogo, sibbene quando offre di svolgerlo magari con due parole sole, caratteristiche, dissimili fra loro, sostantivi puri (¹). È tempo perso cercare col lanternino aggettivi, voci di verbi, parole storiche e geografiche, ecc., a meno che possano far parte integrale — senza sforzo — di un lavoro a soggetto.

Altri esempi di anagrammi semplici: Entrare, terrena, errante, eternar; laconica, canicola, calonaci, ci calano; mareb, brame; cortesie, esercito, ecc.

#### 30 — IL LOGOGRIFO.

La parola logogrifo deriva dal greco e vuol dire discorso intricato, segreto, abbenchè in greco grifos significhi rete.

Come tutti i giuochi enimmatici anche il logogrifo ha la barba bianca dell'antichità araba. Il logogrifo è un anagramma incompleto, perchè mentre in questo è obbligatorio di adoperare tutte le lettere per ogni parte del giuoco, nel logogrifo è lecito adoperarne una parte a piacimento, ed è perciò che le combinazioni dei logogrifi riescono composte o di due, o di tre, o di quattro, o di dieci lettere secondo il capriccio dell'autore.

I mezzi per celare queste parti nello svolgimento del giuoco sono vari. Generalmente però vengono nascoste con dei segni tipografici o dei numeri, i quali stanno ad indicare la quantità delle lettere delle quali ogni parte del giuoco si compone.

Ed ecco gli esempi e le norme che tolgo, come quanto precede, dall'ottima *Guida* del Tolosani.

## Prima forma.

6/6 È mangiato. 4/6 È mangiato. 4/6 È mangiato.
 4/6 È mangiato. 4/6 È mangiato. 3/6 II mangiato serba. 3/6 Mangia e si suol mangiare.
 (PANERA: pane, pera, rape, rane, epa, ape).

# Seconda forma.

1278. Conto assai vittime 3456. Son fiume Ispano 5634. Son fresco e roseo. 5678. Mota, pantano 3478. Merce abiettissima

7835. Tal mi riscuote.

12345678. Di me van celebri L'età remote.

(Pira, tago, gola, gora, tara, rata)
PITAGORA.
12345678.

Questa seconda forma è poco praticata, perchè i numeri rappresentando l'ordine delle lettere nell'in-

<sup>(1)</sup> Tolosani, op. cit., pag. 137.

tero, riesce grandemente facile alla spiegazione. Però è ottimo pe' fanciulli e pe' giovanetti non a sufficienza esperti nello interpretare i logogrifi, giacchè per i valorosi spiegatori vi sono altre e difficili forme, quale, a mo' d'esempio, la terza, che ha dell'indovinello e della sciarada, e la quarta, nella quale le parti sono rappresentate dalle parole: capo, collo, petto, piede, ecc., corrispondenti al primo, secondo, terzo, ecc., della sciarada. Eccone un esempio:

Per capo un capo tronco, di splendore Mi cinge il collo portentoso ammanto; Segno il tempo col piè; conto col cuore (Oh, strano augello!) e colla coda canto.

(CO - DI - TRE - MO - LA) capo collo cuore piede coda.

# Ed ecco un esempio moderno:

- 8. Non lo desidero a te nel mio totale.
  - 8. Riparar dalla pioggia è sua bisogna.
  - 8. Umile asilo all'uomo, all'animale.
- 9. Parlare a stento non gli fa vergogna.
- 8. Raccoglie dentro sè l'acqua pluviale.
  - 8. Rapine, offese solamente ei sogna.
  - 8. Piccolo avanzo, che ben poco vale.9. Che raffreddar ti fa, non è menzogna.
- 9. Une ranreddar ti fa, non e menzogn
- 8. Non a tutti lo scorgi sulla testa.
  - 8. L'adopra il cuoco, piace al fanciulletto.
- 9. Un animale che talor molesta.
- 8. Consuma, accomodando, e fa sottile.
  - 8. Può dar di prospettiva grande effetto.
  - 9. Alla sua caccia non andrebbe il vile.
    - 9. Bacchetta umile.
- Compagnia di persone in qualche impresa.
   Arreca, in general, molestia e spesa.

(Svarione, incerato, ricovero, straniero, cisterna, in-

vasore, sciavero, riscontro, tricorno, conserva, rosicante, arrotino, scenario, carnivoro, consorteria: Controversia (Dalla Diana d'Alteno).

#### 40 - PAROLE A PIÙ SENSI.

Parole a più sensi diconsi quelle che hanno doppio

oppure significato multiplo.

Questo esercizio, o meglio, passatempo, si raccomanda in modo particolare ai giovanetti, perchè esercita a meraviglia la loro mente e ne arricchisce le cognizioni, insegnando i vari significati di una stessa parola.

Quando il vocabolo scelto si presta a due significati soli dicesi bisenso; polisenso invece quando ha più

significati.

Non tutte le parole si prestano al doppio senso; queste devono essere scelte tra i vocaboli che hanno un significato radicalmente diverso.

Esempio: LIRA, strumento o moneta.

Gli aggettivi e le voci di verbo, osserva giustamente il signor Tolosani, facilmente creano bisensi e polisensi, sicchè non resta difficile, anche al non esperto, di trovare vocaboli atti a fornire il duplice senso cercato.

Le regole che governano l'enimma disciplinano anche questo giuoco, ad eccezione degli aggettivi e dei verbi, nel qual caso le voci possono far parte del discorso nello svolgimento del giuoco, ed allora le parti possono chiamarsi: primo, secondo, terzo, ecc., come le parti di una sciarada.

Esempi di parole a doppio senso:

L'ORDINANZA (Ordine e militare).

« Certe stranezze chi le capisce ? V'è chi comanda mentre ubbidisce ».

(Dalla Diana d'Alteno).

ERNANI.

Enimmistica

I REGALI (Doni e da re). Il PROSSIMO (Vicino e simile). Il MANDARINO (Chinese e frutto). La GRU (Uccello e macchina).

#### 50 - I REBUS.

La figura della tavola, la quale precede questo capitolo VIII, è prova che, senza risalire a' tempi antidiluviani, i *rebus* erano conosciuti e praticati su larga scala dai nostri vecchi, che si dilettarono, come e quanto gli antichi, a nascondere il pensiero loro sotto la forma di un enimma figurato.

Dal rebus, taluni affermano, derivò la crittografia; benchè tal'altri sostengano il contrario con maggiore efficacia e miglior ragione. Ma ciò non riguarda noi, che ci accontenteremo di riassumere brevemente la storia del rebus, una storia curiosissima e che dovrebbe anche procacciare diletto all'uomo intelligentemente indagatore che si accingesse a studiarla.

I mezzi per risolvere il *rebus* moderno non hanno più nulla di comune con quelli che gli Egiziani devono avere usato per decifrare i simboli delle loro Piramidi, benchè il *geroglifico* egiziano abbia molta affinità col *rebus* moderno.

I rebus ebbero studiosi e cultori specialmente in Italia nei secoli xvi e xvii, dove Giovan Batta Palatino pubblicò nel 1549, coll'approvazione del santo Padre Paolo III, un «libro nuovo per imparare a scrivere con cifre figurate » (un libro ricercatissimo anche oggi dai bibliofili), le quali figure sono veri e propri rebus; e più tardi (verso il 1690) il solito Mitelli, bolognese, disegnò e fece incidere la tavola dei rebus che precede questo capitolo.

In Francia il *rebus* ebbe pure cultori nel secolo XVII, tra i quali emerse Mr. Tabourot (Des Accords). La parola *rebus*, dice il Tolosani, dal quale, come ho confessato in precedenza, tolsi le note per questo capitoletto, pare che sia venuta in Italia dalla Francia dalla frase:

# de rebus quae geruntur

raccolta di satire che gli scribi di Baroche, in Piccardia, leggevano nelle strade i giorni di carnevale, come da noi, in Toscana, il bruscello, al quale specialmente offriva (dico offriva, perchè il bruscello è caduto quasi completamente in disuso) argomento la rivalità tra borgate vicine, o la balordaggine o qualche difetto capitale di un terrazzano. Ma, come non era lecito dire e fare le cose chiaramente, la mascherata e i versi, quasi sempre cattivi, nascondevano ogni volta un pensiero, un rebus, niente difficile ad essere indovinato.

Soppressi in Francia gli scribi (una specie di cantastorie napoletani), rimase la parola rebus con la quale continuossi a indicare qualche pensiero colle cose ossequenti all'origine della parola.

Il dottor Hochmann nel 1861 in certe sue *Indagini* sul rebus sostenne che questa forma figurata di nascondere, sia pure per semplice diletto, il pensiero, era anche e forse prima che in Italia e in Francia conosciuta in Germania e in Inghilterra.

Io non vo' insorgere contro il dottore Hochmann; me ne guardo bene!... Ma al dottore tedesco potrebbe accadere quanto è successo agli immortali francesi e inglesi, che per due secoli o tre si sono palleggiati l'onore dell'invenzione del biliardo, che il Fanfani provò con documenti essere il giuoco delle gugole, il biliardo d'oggi, italiano d'invenzione.

Il rebus però visse stentatamente fino all'ultimo quarto del secolo xix, perchè negli ultimi venticinque anni del secolo passato il rebus illustrato ha raggiunto la perfezione, rappresentando veri e propri quadri, dove un concetto d'arte non manca; mentre quello a let-

tere sole ha cercato di comporre una frase, la quale abbia un senso determinato, indipendente da quello della frase risolutiva del *rebus*.

Veniamo ad un esempio:

ROSA NON NOTA PRIMA DELL'ESTATE.

(Un fiore (rosa) non fa (nota) primavera (prima dell'estate). — Esempio di Albano Usigli.

Il rebus moderno è un giuoco nel quale varie lettere, o varie parole, o varie figure, oppure: lettere, parole e figure sono disposte in modo da formare uno o tanti gruppi parziali, i quali, tradotti (considerando le relazioni tra le lettere che li compongono) dànno origine a parole o a frasi intiere o tronche, le quali, riunite, formano la frase intiera che scioglie la questione.

$$T_{AA}T \stackrel{c}{=} \stackrel{s}{=} RAI$$

Intimi amici, miseria divide. (In T imi A; mi CI; mi S è; RI A divide).

Le relazioni tra le lettere sono innumerevoli.

Ecco gli esempi delle più comuni:

Relazioni di posizione. — Sono quelle indicate con le parole chino, china, inclinata, eretto, ritto, diritto, rovescio, pende, giace, al suolo, steso, disteso, giacente, in terra, al rovescio, al contrario, ecc. Esempio:

# $\mathrm{DDD}$ A $oldsymbol{arphi}$

Ogni diritto ha il suo rovescio (Ogni D ritto; A; IL su o rovescio).

Relazioni di spostamento. — Sono quelle decise dalle parole su, giù, sotto, sopra, imo, basso, qui, là, entro, fuori, alto, vicino, lontano, presso, a lato, distano, dopo, avanti, prima, poi, ecc. Esempi: PER A D 1 AO Giù per su Imalaia Sottodiacono (Giù P; E; R su (Ima la I; A) (Sotto Di A con o)

Relazioni matematiche. — Quando si profitta dei segni algebrici +(piu); — (meno); <(minore); >(maggiore); :(o);  $.o \times (per)$ ; :(come); =(o, eguale o come); e infine l'esponente (a, ad, all, agli, eec.). Esempi:

In una parte più e meno altrove

Relazioni grammaticali. — Date dalle particelle in, fra, tra, nel, nello, di, o dalle voci di verbo sono fatte, o sono di, fatte con, date da, ecc. Esempi:

LEL VLLOI OCANO
Frale Travicello Cannello
(Fra L, E) (Tra V I c'è LLO) (CAN nell'o)

Relazioni musicali. — Allorchè le lettere rappresentano delle note della scala musicale o sono in esse o per esse.

Flauto Parentela Solfatara
(F la, ut 0) (P à re; NT è la) (Sol, fa, TA, RA)

16 - J. GELLI, Piccola Enciclopedia di giuochi.

# CAPITOLO VI

# ROMPICAPO, PAZIENZE, SOLITARI.

## A) I ROMPICAPO.

Claudio Gaspare Bachet de Méziriac nel 1613 fece stampare a Lione un suo curiosissimo libro in-8°, che ha per titolo: Recueil de problèmes plaisants et délectables qui se font par le nombres. E se i problemi non sono assolutamente piacevoli e dilettevoli, appagano però la curiosità.

I pochi problemi che qui riporto li ho tolti da

Bachet, e sono tutti:

#### 1º - SALVARE LA CAPRA E IL CAVOLO.

Si tratta, a chi non lo sa, di traghettare successivamente un lupo, una capra e un cavolo con una barca appena capace di accogliere il barcaiuolo, il cavolo, e una sola delle due bestie.

Cosa dovrà fare il pover'uomo per impedire che il

lupo mangi la capra, e questa il cavolo?

La soluzione è trovata. Egli trasporterà sulla riva opposta prima la capra; tornerà indietro solo e rifarà il traghetto con il lupo o con il cavolo. Il ritorno del secondo viaggio lo farà in compagnia della capra, che lascerà sulla riva, per caricare il cavolo o il lupo. Compiuto il terzo viaggio tornerà solo, caricherà di bel nuovo la capra, che non si sarà trovata mai sola nè col cavolo, nè col lupo.

# 2º — IL TRAGHETTO DEI FANTI.

Un capitano, volendo far passare la propria compagnia da una sponda all'altra di un fiumiciattolo, si torturava il cervello per non ricorrere al guado assai pericoloso pe' suoi soldati. Scorti sulla riva due fanciulli che conducevano una piecola barchetta, capace appena di contenere un soldato, pensò di servirsi di quel microscopico galleggiante per compiere il divisamento suo.

Ordinò a' due ragazzi di approdare alla riva opposta e, quivi giunti, uno scenda, l'altro riconduca la barchetta. Allora fa passare un soldato e l'altro fanciullo riconduce il galleggiante; al terzo viaggio ripassano i due fanciulli ed uno solo torna indietro con la barca, sulla quale passa un altro soldato. Alternando così i ragazzi e i soldati, alla fine della giornata il bravo capitano aveva trasportato sull'altra sponda la sua compagnia. Il nemico non c'era!...

# 30 — UNA TRAVERSATA PERICOLOSA.

Tre gentiluomini si posero in viaggio conducendo seco ciascuno un servo. Giunti alla sponda di un fiume dovevano traghettarlo con una barca capace di contenere solamente due persone. I tre viaggiatori sapevano che i loro servi avevano complottato di uccidere uno o due padroni per derubarli, se due di essi si fossero trovati con un solo padrone, o se tutti e tre fossero rimasti con due padroni.

Il problema che si presentò ai padroni fu di cer-

244

pure sulla barca.

Dopo aver pensato bene e a lungo, tra le varie soluzioni che si presentarono loro ci fu questa:

care la maniera per la quale i servi non si trovassero

in maggioranza ne sull'una ne sull'altra riva, e nep-

Prima fecero passare sulla sponda opposta due servi; uno scese, l'altro ricondusse la barca; il secondo viaggio fu fatto da due servi di cui uno tornò indietro con la barca; al terzo viaggio passarono due gentiluomini, uno dei quali tornò con il servo; il quarto viaggio fu fatto da due gentiluomini che rimandarono la barca per mezzo di un servitore, e così i tre padroni poterono salvare la borsa e la vita dalla rapacità dei servi loro, che raggiunsero i signori, traghettando ancora due volte il fiume.

#### 4º - I TRE MARITI GELOSI.

Tre mariti gelosi si mettono in viaggio con le rispettive mogli. Nessun incidente ha turbato le delizie del viaggio sino al momento di dover passare da una riva all'altra di un fiume, sopra una barca nella quale non possono stare più di due persone.

Nessuno dei mariti intende di lasciare la propria moglie in compagnia di due uomini, mentre il marito si troya sulla sponda opposta.

Mentre i tre mariti discutono, e le donne se la ri-

dono, una di queste fa:

— Siete ben sciocchi, voi uomini; vi perdete in bizze e in discussioni e non cercate la maniera di risolvere la cosa. Guardate come si fa!

E in così dire, presa la mano di una compagna, montò con essa in barca, traversò il fiume e, depostala a riva, tornò donde era partita.

Fatta entrare in barca l'altra compagna, remando,

la condusse presso la prima e tornossene indietro con la barca, scese e se ne stette col proprio marito, mentre gli sposi delle due donne già passate compivano il terzo viaggio. Uno scese sulla riva e l'altro, fatta montare la propria moglie, tornò al luogo di partenza. Il quarto viaggio fu fatto da due marit, che lasciarono le mogli sole alla riva. La terza donna ricondusse da sola la barca e fece il quinto viaggio con una compagna, che depose a riva per andare a prendere l'altra e traghettarla presso il marito.

Rompicapo, pazienze, solitari

# 5º — La traversata di quattro mariti gelosi e delle mogli loro.

Se non ci credete, andate a consultare il Trattato di Aritmetica di Nicolò Tartaglia, che ha cercato di risolvere il problema di quattro mariti gelosi che, viaggiando con le relative mogli, vollero passare all'altra riva di un fiume con una barchetta capace di due persone sole. Trovarono, i buoni mariti, che il passaggio a quelle condizioni non era possibile. Però lo sarebbe stato se la barca ne avesse potuto contenere tre. A forza di ripieghi vi riescirono; ed allora fecero passare tre donne, affinchè una riconducesse la barca; al secondo viaggio passarono due donne ed una tornò a riva con la barca: questa restò con suo marito durante il terzo viaggio che venne fatto dagli altri tre uomini, uno dei quali tornò a prendere la coppia solitaria... accompagnato dalla moglie. Il quarto viaggio fu fatto da due uomini e una donna, che se ne tornò indietro con la barca per ricondurre sull'altra riva, nel quinto viaggio, l'amica restata ad attenderla. Ma, questo problema è simile al precedente! È vero; ma non sono io che l'ho rubato al Tartaglia, sibbene il Bachet, che ci si è fatto bello!... Ed è per questo che li ho messi uno vicino all'altro.

244

Il problema che si presentò ai padroni fu di cercare la maniera per la quale i servi non si trovassero in maggioranza nè sull'una nè sull'altra riva, e neppure sulla barca.

Dopo aver pensato bene e a lungo, tra le varie soluzioni che si presentarono loro ci fu questa:

Prima fecero passare sulla sponda opposta due servi; uno scese, l'altro ricondusse la barca; il secondo viaggio fu fatto da due servi di cui uno tornò indietro con la barca; al terzo viaggio passarono due gentiluomini, uno dei quali tornò con il servo; il quarto viaggio fu fatto da due gentiluomini che rimandarono la barca per mezzo di un servitore, e così i tre padroni poterono salvare la borsa e la vita dalla rapacità dei servi loro, che raggiunsero i signori, traghettando ancora due volte il fiume.

#### 40 - I TRE MARITI GELOSI.

Tre mariti gelosi si mettono in viaggio con le rispettive mogli. Nessun incidente ha turbato le delizie del viaggio sino al momento di dover passare da una riva all'altra di un fiume, sopra una barca nella quale non possono stare più di due persone.

Nessuno dei mariti intende di lasciare la propria moglie in compagnia di due uomini, mentre il marito si trova sulla sponda opposta.

Mentre i tre mariti discutono, e le donne se la ri-

dono, una di queste fa:

— Siete ben sciocchi, voi uomini; vi perdete in bizze e in discussioni e non cercate la maniera di risolvere la cosa. Guardate come si fa!

E in così dire, presa la mano di una compagna, montò con essa in barca, traversò il fiume e, depostala a riva, tornò donde era partita.

Fatta entrare in barca l'altra compagna, remando,

la condusse presso la prima e tornossene indietro con la barca, scese e se ne stette col proprio marito, mentre gli sposi delle due donne già passate compivano il terzo viaggio. Uno scese sulla riva e l'altro, fatta montare la propria moglie, tornò al luogo di partenza. Il quarto viaggio fu fatto da due mariti, che lasciarono le mogli sole alla riva. La terza donna ricondusse da sola la barca e fece il quinto viaggio con una compagna, che depose a riva per andare a prendere l'altra e traghettarla presso il marito.

# 5° — LA TRAVERSATA DI QUATTRO MARITI GELOSI E DELLE MOGLI LORO.

Se non ci credete, andate a consultare il Trattalo di Aritmetica di Nicolò Tartaglia, che ha cercato di risolvere il problema di quattro mariti gelosi che, viaggiando con le relative mogli, vollero passare all'altra riva di un fiume con una barchetta capace di due persone sole. Trovarono, i buoni mariti, che il passaggio a quelle condizioni non era possibile. Però lo sarebbe stato se la barca ne avesse potuto contenere tre. A forza di ripieghi vi riescirono; ed allora fecero passare tre donne, affinchè una riconducesse la barca; al secondo viaggio passarono due donne ed una tornò a riva con la barca; questa restò con suo marito durante il terzo viaggio che venne fatto dagli altri tre uomini, uno dei quali tornò a prendere la coppia solitaria... accompagnato dalla moglie. Il quarto viaggio fu fatto da due uomini e una donna, che se ne tornò indietro con la barca per ricondurre sull'altra riva, nel quinto viaggio, l'amica restata ad attenderla. Ma, questo problema è simile al precedente! È vero; ma non sono io che l'ho rubato al Tartaglia, sibbene il Bachet, che ci si è fatto bello!... Ed è per questo che li ho messi uno vicino all'altro.

#### 60 - I PONTI E LE ISOLE.

Leibniz e Euler (¹) studiarono, tra le molte altre cose, il caso nel quale fosse possibile di passare un fiume traversando una volta sola su ciascuno dei ponti che univano le due rive di un fiume, o quelle di isole, o che univano quelle di più isole tra di loro.

Euler, dopo lungo studio, venne a questa conclusione:

Si contano quanti ponti sboccano su ciascuna riva del fiume, o di ciascuna isola. Si prende nota dei totali differenti ed il problema è impossibile quando si riscontrano più di due totali pari. Ma, al contrario, può risolversi favorevolmente:

1º quando i totali sono pari (ed allora la partenza può aver luogo da un ponte qualunque):

2º quando si hanno due totali dispari, ed allora il ponte di partenza deve seegliersi in una regione che ha dato un totale dispari, e quello di arrivo sull'altra, o inversamente.

Nel 2º caso, per tracciare la strada da seguire, si sopprime, col pensiero, il maggior numero di coppie di ponti che conducono da una regione ad un'altra, e quando, così operando, si è diminuito il numero dei ponti si cerca di stabilire la traccia del cammino da percorrere coi ponti che sono rimasti. Ciò fatto, si ristabiliscono i ponti soppressi immaginariamente.

Ecco il famoso Problema dei ponti di Koenigsberg, sul quale Euler scrisse una memoria.

Per Koenigsberg, città ricca e popolosa della Prussia passa il Pregel, grosso fiume che a' tempi di Euler era attraversato da sette ponti disposti come nella fig. 21. Si poteva disporre il proprio percorso in manicra di passare su ciascun ponte, ma una volta sola? Dopo lungo studio Euler si rispose: no! in base al calcolo seguente:



Fig. 21. Il porto di Koenigsberg nel 1739.

| sull'isola $A$ | sboccano | <br>5 | pon |
|----------------|----------|-------|-----|
| sulla riva $B$ | ))       | <br>3 | ))  |
| sulla riva $C$ | ))       | <br>3 | ))  |
| sull'isola D   | ))       | <br>3 | ))  |

Più di due totali sono dispari, quindi il problema è insolubile.

Come secondo esempio, prendiamo la capitale francese. La Senna era traversata dai ponti segnati nella



Fig. 22. - I ponti dell'Isola di Saint-Louis della Cité.

figura 22 e che mettevano in comunicazione una riva con l'altra, una riva con le isole, e queste tra di loro.



Fig. 23.

<sup>(</sup>¹) Euler Leonardo, celebre matematico di Richen (Cantone di Basilea), visse dal 1707 al 1783. Leibnitz Goffredo matematico di Lipsia (1646-1716).

Rompicapo, pazienze, solitari

Il problema propostosi era:

È possibile tracciare il proprio cammino in maniera da passare su tutti i ponti, ma una volta sola?

Chiamiamo A la sponda destra del fiume; B l'isola di Saint Louis; C la città e D la riva sinistra della Senna.

Su A sboccano, partendo dal nº 1 (a Est) 8 ponti; su B sboccano 7 ponti; su C ne sboccano 10; su D ne dànno 7. Si hanno dunque due pari e due dispari. Le figure 23 e 24 ne dànno la soluzione grafica, ciò che risparmia di perdersi in parole.

## 7º — IL NUMERO PREFERITO.

Serivonsi le cifre da 1 a 9 sopprimendo l'8. Se codeste cifre si moltiplicano per 9 si avrà il prodotto formato da tanti 1; per avere il prodotto formato da una serie di 2 si moltiplicherà per 18; per ottenere una serie di 3 si moltiplicherà per 27 e così di seguito coi multipli di 9.

Esempi:

 $123456789 \times 9$ 

Prodotto: 111111111

 $123456789 \times 18$ 

 $\frac{98765432}{123456789}$ 

Prodotto:

22222222

8º - IL SERVO INFEDELE.

Un signore comprò 64 bottiglie di vino e con l'aiuto del servo le ripose in cantina disponendole in modo che contate risultavano 18 per ogni lato.

Il servo, che non disdegnava il vino del padrone, a tre riprese portò via 24 bottiglie, ed il padrone sebben vigilasse non se ne accorse, poichè contando e ricontando le bottiglie ne aveva diciotto per ogni lato.

Come accadde ciò ? È semplicissimo. Il servo beone era anche matematico. Egli tenne conto dell'avviso padronale che le bottiglie contate dovevano dare per ogni lato sempre 18, e cioè:



Egli ci pensò su e trovò il modo d'ingannare il padrone e defraudarlo disponendo diversamente le bottiglie, così:

| 1  | 1º furt | 0  |   | 2º furt | 0 | , |   |   |
|----|---------|----|---|---------|---|---|---|---|
| 4  | 10      | 4  | 6 | G       | 6 | 8 | 2 | 8 |
| 10 |         | 10 | 6 |         | 6 | 2 |   | 2 |
| 5  | 10      | 4  | 6 | 6       | 6 | 8 | 2 | 8 |

# 9° — IL QUADRATO MAGICO DEL QUINDICI. (Con le carte).

Volendo formare con 9 carte un quadrato la somma dei lati del quale sia quindici, si prendono le carte rappresentanti i punti dall'1 (asso) all'8 e si dispongono nel modo indicato in questo quadrato;

| 2 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 9 | 5 | 1 |
| 4 | 3 | 8 |

## B) I SOLITARI.

#### 1º - IL SOLITARIO FRANCESE.

L'invenzione di questo giuoco è attribuita a un prigioniero, condannato a vivere nella solitudine di una cella della Bastiglia, sul finire del secolo xvi. Per questo vien detto anche giuoco francese; benchè, anche prima della sua invenzione, si giuocasse ovunque, pure in Italia.

Anticamente i numeri si scrivevano sopra un pezzo di carta, o col gesso, o col carbone sul pavimento, o sul piano di una tavola. Più tardi si ideò in Francia la tavoletta, di cui è qui riprodotta la figura, la quale consiste in 37 fossette semisferiche e numerate, entro le quali si pongono pallottoline di vetro o di terra assodata; oppure ha 37 fori, pure numerati dall'1 al 37, entro i quali si caecia un'asticciuola lunga 4 o 5 centimetri, di legno, o d'osso, o d'avorio tornito.

E la tavoletta non è sempre ottagona; sovente è circolare.

Il giuoco consiste nel togliere una pallottola o una asticciuola qualsiasi; e nel togliere le pallottole o le asticciuole che possono essere saltate, come nella dama, da quella contigua, tanto nel senso verticale quanto in quello orizzontale. La pallottola o l'asticciuola che

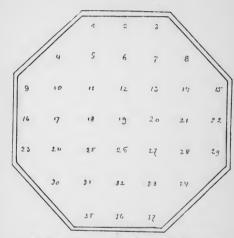

Fig. 24. - Tavoletta del solitario alla franceso.

salta deve, perciò, cadere in un buco vuoto, contiguo alla pallottola o all'asticciuola da togliere.

Il giuoco è riescito quando sulla tavoletta rimane una pallottola sola o una sola asticciuola.

Questo giuoco, opportuno per esercitare lungamente la pazienza, o per occupare il tempo che non si può consumare altrimenti, è da consigliarsi ai biliosi e a

Rompicapo, pazienze, solitari

tutti coloro che, per un malanno qualunque, sono obbligati a restare immobili o quasi.

Le combinazioni che offre questo giuoco di pazienza sono infinite e il solo riferirne i vari esercizi porterebbe a formare un grosso volume. Perciò mi limito a qui ripetere i nomi solamente dei principali, che sono:

- 1. Il triangolo di nove pallottole.
- 2. La croce di sei pallottole.
- 3. La croce di nove pallottole.
- 4. Il Calvario con quindici pallottole.
- 5. La cappa del camino.
- 6. La piramide con sedici pallottole.
- 7. Il pentagono.
- 8. L'equatore.
- 9. L'ottagono.
- 10. La croce e la corona.
- 11. La croce di Malta.
- 12. I quattro evangelisti e i dodici apostoli.
- 13. La lettera E.
- 14. La lettera I.
- 15. Adamo ed Eva nel paradiso terrestre.
- 16. Il giudizio universale.

#### 2º - IL SOLITARIO INGLESE.

Il giuoco del solitario inglese somiglia molto a quello francese; ma di questo è più facile, perchè la tavoletta conta solamente 33 caselle o buchi, numerati e disposti come nella unita figura.

Nella condotta, il giuoco nulla ha di diverso da quello alla francese; sibbene variano i problemi, dei quali i principali da risolvere sono:

1. Togliere la pallottola nº 10 e rimpiazzarla eon la nº 33.

- 2. Togliere la pallottola no 4 e rimpiazzarla con l'ultima che rimane.
- 3. Togliere la pallottola nº 33 e sostituirla con quella che resterà ultima nel giuoco.
- 4. Togliere la pallottola nº 10 e rimpiazzarla con l'ultima.

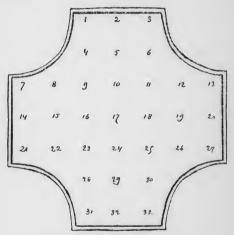

Fig. 25. - Tavoletta del solitario inglese.

- 5. Togliere la pallottola no 17 e rimpiazzarla con l'ultima.
- $6.\ \,$  Togliere la pallottola nº 14 e rimpiazzarla con l'ultima.
- 7. Togliere la pallottola nº 29 e rimpiazzarla con l'ultima.

# C) I SOLITARI (1) E LE PAZIENZE con le carte.

# 1º - IL QUADRATO DEL QUINDICI.

Occorrono, per questo passatempo solitario, nove carte, dall'asso al nove.

Il giuoco consiste nel disporre le carte in quadrato e in maniera che il prodotto di ciascuna colonna, tanto nel senso verticale, quanto in quello orizzontale, sia sempre eguale a 15.

#### 2º - LA PROFETESSA.

Si prende un mazzo di trentadue carte, che si distribuiscono, scoperte, una a una come meglio talenta, dicendo o pensando per ciascuna: sette, otto, nove, ecc., dama, re. asso.

Quando la carta corrisponde alla parola pronunciata o pensata, si toglie dal giuoco.

Esaurito il mazzo, si riprende e si continua l'appello e la chiama come sopra.

La pazienza riesce vittoriosa allorchè si riesce a togliere dal giuoco tutte le carte. Non sempre ci si riesce; però vi si riesce spesso, ripetendo a sazietà l'appello.

#### 3º — Il su-e-giù.

Di un mazzo di 52 carte se ne formano 13 di 4 carte coperte ciascuno, disposti in linea orizzontale.

Si prende un mazzo qualunque, e se ne scopre la prima carta, la quale si colloca sotto al primo mazzo se è un asso; sotto il secondo se è un due e così di seguito.

Quindi si scopre la prima carta del mazzo sotto il quale fu collocata la carta precedentemente scoperta, e come questa si colloca sotto il mazzo corrispondente al numero rappresentato dalla carta.

La pazienza continua ad esercitarsi in tal guisa, fino a tanto che tutte le carte non sono state scoperte; e si dice riuscita, quando ciascuno dei tredici mazzi riesce formato da quattro carte dello stesso valore.

# 4º — LE QUATTRO STAGIONI.

Da un mazzo di 52 carte se ne prendono, a caso, dodici.

Sul tavolo se ne distribuiscono quattro scoperte. Se si presentano due carte dello stesso seme, si copre con un'altra carta e si continua fino ad esaurire le dodici carte.

Il giuoco non è riescito quando delle dodici carte ne rimangono in mano quattro di seme differente.

#### 50 — L'ESCLUSIONE SUCCESSIVA.

Un mazzo di carte da picchetto, del quale si sceglie un seme: per esempio, quello di picche.

In seguito, si dispongono sulla tavola quindici carte dalle quali, però, si ritirano tutte quelle di picche.

Le carte che restano si mescolano di bel nuovo con quelle del mazzo e si ripete ancora per due volte l'operazione precedentemente indicata.

La pazienza dicesi riescita quando si sarà potuto ritirare dal mazzo le otto carte di picche.

<sup>(1)</sup> Mi limito ad accennare qui a pochi giuochi di pazienza, perchi l'editore di questa piecola Enciclopedia ha già pubblicato sull'argomento due eccelenti volumi: Deux cents patiences Napoléon (pagine XII-100, L. 7;50) e Le livre illustré des putiences (pag. X-114, L. 7,50),

#### 60 - IL NUMERO FATALE.

Occorre un mazzo di 52 carte. Si scoprono dieci carte e si scartano tutte quelle che, sommate insieme due a due, dànno la somma di tredici.

Perciò è opportuno tener presente che tutte le carte valgono i punti che esse rappresentano, eccetto le figure che hanno valore particolare. Così, il fante vale 11. la donna 12 e due re 13.

Man mano che si sommano e si scartano due carte, si rimpiazzano con altre due.

La pazienza sarà riescita quando si giungerà a scartare tutte le carte del giuoco.

## 7º - IL QUADRATO MAGICO.

Consiste nel prendere gli assi, i re, le donne e i fanti di un mazzo di carte e nel disporli in quadrato e in tal guisa che su ciascuna linea orizzontale, o diagonale, o verticale, si abbiano quattro carte di valore diverso.

| A | R | D | F | $\Lambda$ (Asso). |
|---|---|---|---|-------------------|
| F | A | R | D | D (Donna)         |
| D | F | A | R | R (Re).           |
| R | D | F | Λ | F (Fante).        |

8º - L'INDECISO.

Per eseguire questo giuoco di pazienza è necessario adoperare un mazzo di carte da *nicchetto*. Su di una

riga orizzontale si dispongono, una accanto all'altra, sei carte. Queste carte servono di base discendente alle carte dello stesso seme.

Gli assi, man mano che sortono, vengono collocati al di sopra delle sei carte e servono a formare le quattro gerarchie di carte, ciascuna di un seme diverso, e che finiscono col re.

Le carte del mazzo vengono scoperte una a una e prendono posto o sugli assi, o nelle colonne discendenti che partono dalle 6 carte di base.

Quelle che non trovano un collocamento sono divise in tre pacchetti, che si possono cambiare a piacimento.

La pazienza è riuscita quando si arriva a formare le 4 gerarchie.

#### 90 - I QUADRANTI.

Si prende un mazzo di 52 carte, dal quale si tolgono

Uno di questi re si colloca nel mezzo della tavola; quindi, una ad una, si scoprono le carte e si collocano tutte attorno al re disponendole, in numero di dodici, come le ore di un quadrante, alternando il colore. Il fante si calcola 11 e la dama 13.

Disposto il quadrante, si continua a scoprire le carte collocando gli assi sugli assi, i due sui due, ecc., i fanti sui fanti, ecc., avendo però sempre cura di alternare i colori rossi e nero.

Esaurito il mazzo si ha diritto di riprendere e di distribuire le carte ancora una, due o tre volte.

La pazienza è riescita, quando si giunge a collocare tutte le carte.

#### 10° — I MALFATTORI.

Per esercitare questa pazienza occorrono due mazzi di 52 carte.

Si scoprono le carte una ad una e si dispongono una di seguito all'altra.

Nella distribuzione si scartano tutte le carte che vengono a trovarsi tra le altre due dello stesso seme o del medesimo valore. Questo scarto si fa man mano che si scoprono le carte, e, man mano che si toglie una carta, si occupa il vuoto lasciato, trasportando le carte di destra.

Esaurito il mazzo, se rimangono ancora carte sulla tavola, si prende l'ultima carta di destra e si porta a sinistra dell'ultima della parte opposta, scartando quelle che vengono a trovarsi tra due carte dello stesso colore o valore.

La pazienza sarà riescita allorquando il solitario avrà potuto scartare tutte le carte.

# D) PAZIENZE COL DOMINO.

# 1º - LE PROPRIETÀ NUMERICHE DEL DOMINÒ.

È risaputo che il valore medio delle tessere del dominò è eguale al doppione maggiore. Così per un giuoco di dominò limitato al sei, il valore medio delle tessere è 6.

Il numero delle tessere di un dominò, limitato al doppio sei, è eguale alla metà del prodotto di  $7 \times 8:2=28$ ; per un giuoco limitato al doppio sette, invece, si avrà  $8 \times 9:2=36$ .

La somma totale dei punti delle tessere di un giuoco di dominò, limitato al doppio sei, è eguale a  $6 \times 7 \times 8: 2 = 168$ ; se il giuoco è limitato al doppio sette si avrà:  $7 \times 8 \times 9: 2 = 252$ .

Per coloro che si dilettano coll'algebra: il numero totale dei punti di un dominò limitato al doppio N è eguale al triplo del numero delle tessere, formanti una piramide triangolare, avente N tessere per ciascun lato.

#### 2º - LE CURIOSITÀ DEL DOMINÒ.

Indovinare una tessera pensata. — Una persona pensa una tessera del dominò. La si prega di raddoppiare il primo punto, e di aggiungervi un numero qualunque; si fa quintuplicare il risultato ottenuto ed al prodotto si fa aggiungere il secondo punto della tessera pensata. Quindi si domanda il totale.

Per indovinare la tessera pensata, basta sottrarre cinque volte il numero qualunque aggiunto, e la differenza darà un numero di due cifre, di cui la prima rappresenterà il primo punto della tessera, la seconda il secondo.

Esempio: Il numero pensato dato da aggiungere sia 8, e la persona che ha pensato la tessera annunzi un totale di 85. Da 85 si sottragga mentalmente 5 volte 8, cioè 40; resta 45, per cui la tessera pensata sarà il 4-5.

# 3º — INDOVINARE LE ESTREMITÀ DI UN GIUOCO DI DOMINÒ.

Se le tessere vanno sino al doppio sei, è facile convincersi che se si dispongono tutte le tessere una accanto all'altra, coprendo man mano le finali, si dovrà necessariamente formare con esse una catena consecutiva. Da ciò risulta, che se si toglie dal giuoco una tessera, il 4-5 per esempio, le estremità della catena interrotta saranno date da un 4 e da un 5.

Chi non conosce questa proprietà del giuoco del dominò, rimane sorpreso quando una persona, dopo aver mescolato le tessere, lo invita a disporle come meglio crede, annunciandogli i punti rappresentati dalle due estremità della catena (1).

#### 4º - LE DISPOSIZIONI RETTILINEE DEL DOMINÒ.

A chi non sa come cacciar la noia consiglio un giuoco di... pazienza con il dominò; di formare, cioè, tutte le combinazioni di cui sono suscettibili di prendere le tessere del domino le une in rapporto alle altre.

Sono convinto che ben presto abbandonerà l'impresa ardua, perchè tali combinazioni sono in numero colossale.

Reiff, che si è occupato della questione (2), ha trovato che, se non si tien conto nè dei doppioni nè del senso o verso delle tessere, il numero delle combinazioni per 28 tessere è di 129.976.320! Ma, se si tien conto dei doppioni e del senso delle tessere le combinazioni raggiungeranno la cifra di 15.918.459.863.040.

Ora, se per fare ogni combinazione occorresse un minuto, ci vorrebbero 30 mila anni per farle tutte. Se c'è qualche appassionato che volesse tentare la riprova, la faccia... se il tempo non gli manca!

#### 50 - LE TESSERE MAGICHE DEL DOMINÒ.

Con 28 tessere si possono formare quadrati magici di 9, di 16 o di 25 caselle.

1º Quadrato di 9 caselle.

Il problema da risolvere è il seguente: disporre le sette bianche e due altre tessere, opportunamente scelte, in un quadrato di nove caselle, ed in maniera che la somma dei punti delle tessere comprese in una linea orizzontale, in una colonna, o diagonalmente. sia sempre la stessa.

Il quadro che segue ne dà la soluzione.

La somma data da ciascuna linea è di 12 punti. Ma si può fare anche con i sette assi; ed allora si sostituiscono i sette bianchi con i sette assi corrispondenti e l'1-6 e il 2-6 con il 2-6 e il 3-6. La somma costante sarà 15.

| 6-1 | 0-0 | 5-0 |
|-----|-----|-----|
| 2-0 | 4-0 | 6-0 |
| 3-0 | 2-6 | 1-0 |

Fig. 26.

E, così operando, si possono ottenere quadrati magici con i 2, con i 3 e con i 4; e la somma costante sarà volta a volta di

18. di 21 e di 24.

2º Quadrato di 16 caselle. Il problema da risolvere è: disporre le bianche con

| 2-6 | 1-2 | 1-3 | 0-3 |
|-----|-----|-----|-----|
| 1-4 | 0-2 | 3-6 | 1-1 |
| 0-5 | 1-5 | 0-1 | 0-6 |
| 0-0 | 2-5 | 0-4 | 1-6 |

Fig. 27.

tre altre tessere, opportunamente scelte, in un quadrato di sedici caselle e in maniera che la somma delle linee orizzontali, delle colonne verticali e delle diagonali sia sempre la stessa.

Ecco una delle tante soluzioni (fig. 27).

La somma costante è 18.

<sup>(1)</sup> Il sieur Bachet, un paio di secoli fa, scrisse appunto un trattato sui problemi plaisables et délectables del giuoco del domino, dal quale ho tolte molte di queste note.

<sup>(1)</sup> Nouvelles annales de mathématiques (t. VIII, p. 74).

3º Quadrato di 25 caselle.

Il problema è simile ai due precedenti, ed eccone una delle varie soluzioni:

| 3-5 | 0-3 | 0-6 | 2-2 | 5-1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1-1 | 3-2 | 6-1 | 4-5 | 4-0 |
| 6-2 | 4-6 | 0-0 | 2-1 | 2 4 |
| 6-1 | 3-1 | 5,2 | 6-3 | 3-3 |
| 4-4 | 4-1 | 3-4 | 0-2 | 0-5 |

Fig. 28.

La somma costante è 25. Le tessere mancanti sono: 6-6, 6-5, 5-5.

NB. — Qui non si parla di molti altri quadrati magici, tutti a base di numeri, ecc., perchè n'ha parlato a dovizia l'egregio signor Ing. I. Ghersi, nei suoi 500 giuochi semplici, dilettevoli, di fisica, di chimica, pazienza e abilità esequibili in famiglia (1).

#### 60 - LE ALTERNATE.

Disporre orizzontalmente 25 tessere in maniera da formare cinque file orizzontali di quadrati o caselle e dieci verticali, onde il totale di ciascuna colonna verticale sia alternativamente 16 e 17 o 14 e 13, mentre i totali delle file orizzontali sieno tutti eguali.

Questo problema rassomiglia a quello precedente-

mente risolto delle 25 caselle, e presenta, come quello, parecchie soluzioni. Eccone una delle tante, per la

|     |    |     |     | • | • • • |  |
|-----|----|-----|-----|---|-------|--|
|     |    |     |     |   |       |  |
| •   | •. | ٠.  |     |   |       |  |
|     |    |     |     |   |       |  |
| •   |    |     | • • |   | •     |  |
| · · |    |     |     |   |       |  |
|     |    |     | •   |   |       |  |
|     |    |     |     |   |       |  |
|     |    | 0 " |     |   |       |  |
|     |    |     |     |   |       |  |

Fig. 29. - Le alternate.

quale si ha che i totali verticali sono alternativamente 16 e 17 e quelli orizzontali tutti 33 (fig. 29).

## 70 - LE QUADRIGLIE (pazienze).

Le pazienze, addimandate anche quadriglie del dominò, sono figure formate con le 28 tessere del giuoco di dominò. La disposizione deve dare 14 caselle o

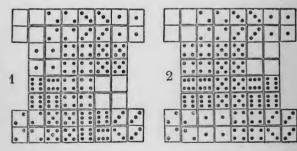

Fig. 30.

Fig. 31.

<sup>(</sup>¹) Il libro prezioso e interessantissimo, di 355 pagine, è illustrato con 520 figure. Lo ha pubblicato l'Hoepli (1913) e costa, legato lire 7,50.

|   |     | 9   |     | ••  | 000   | •   |   |       | 000 | 9 0 | 0 0    | •   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----|---|-------|-----|-----|--------|-----|
|   |     |     | 9   | 00  |       |     |   | 00    |     | 0 0 |        | 0   |
|   | •   | 0   | 9 6 | 0 0 | 9 0 0 | °   |   | 0 0 0 | 3 6 | 9 6 |        |     |
| 3 |     | 0   | 9 6 | 9 9 |       | 6   | 9 | 000   | 9 6 | 000 | DOI 10 | -   |
| J | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 6 |       |     | 4 | 000   | 0 . | 0.6 |        | 9   |
|   | 0 0 |     | 0 0 |     |       |     | 0 | 0 0 0 | 0 0 | 3 9 | 0      | e   |
|   |     | ••• | 9 9 | 0 6 | :: .  | ••• |   | e 566 | 222 | 0   |        | 00  |
|   |     |     | •   | 000 | 0000  |     |   | 000   | 900 |     | 0      | е . |

Fig. 32.

Fig. 33.

quadrati (formati da 4 metà di tessera) nei quali lo stesso punto deve essere ripetuto quattro volte.

Di queste quadriglie se ne possono avere, con molta pazienza, circa 500 mila.

Le quattro soluzioni riprodotte alle fig. 30, 31, 32 e 33 servono di tipo a 342.720 quadriglie.

Se si rappresenta un quadrato di 4 bianche con o

| 30 | >> | )) | )) | » 4 assi con 1 |
|----|----|----|----|----------------|
| )) | )) | )) | )) | » 4 due con 3  |
| )) | )) | )) | >> | » 4 tre con 3  |
| )) | )) | )) | )) | » 4 sei con 6  |

il primo tipo (fig. 70) fornisce le 8 soluzioni semplici delle figure 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Il tipo secondo (fig. 31) dà lugo a 4 soluzioni semplici, il terzo (fig. 32) a 14, e il quarto (fig. 33) a 8; totale 34 soluzioni.

Però, in ciascuna soluzione si può mutare il posto di un quadrato qualunque con quello di un altro, ed ecco derivare da ciascuna delle 34 soluzioni, ora dette, una infinità di altre quadriglie, il numero delle quali è pari al numero degli scambi rettilinei di sette oggetti nei quali il prodotto dei sette primi numeri sia 5040.

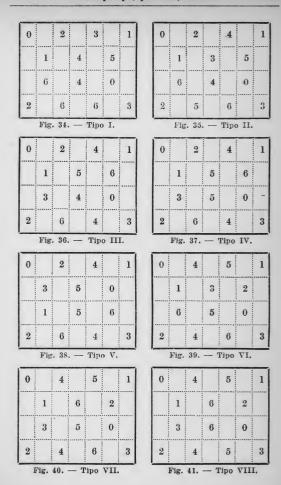

Le 34 soluzioni offriranno dunque (34 × 5040)

|   |     | 9 6 |     | 0.0 | 006 |     |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 5 |     |     |     |     | 900 |     |   |
| U |     |     | 9 6 | 3 0 |     |     |   |
|   | 0 0 |     |     |     |     | 9 0 |   |
|   | •   | °°  |     |     | •   | •   | • |
|   |     |     |     | 0 0 | 0 0 | •   | • |
|   | 0 0 | 9 0 | •   |     | 0   |     |   |
|   |     |     | •   | •   |     |     |   |
|   | 9   | 9 0 | 9 6 |     |     |     |   |
|   | 9   | 000 | • • |     |     | 0,  |   |

Fig. 42.

o dunque (34 × 5040) 171.360 quadriglie differenti, totale che s'ha da raddoppiare a causa delle soluzioni ottenute per simmetria, e così si avrà un totale di 342.720 quadriglie.

Come ho già accennato, sonvi altre figure di quadriglie e ne dò un esempio nella figura 42 (tipo 5) in cui le disposizioni essendo simmetriche solo in rap-



Fig. 43.



Fig. 44.

porto ad un asse orizzontale, non dànno che una soluzione sola.

Però la fig. 33 (tipo 6) offre 11 soluzioni semplici e la figura 44 (tipo 7) ne offre 8.

#### 80 - LA PIRAMIDE.

Colle tessere del dominò si possono fare altre pazienze, dette *piramidi*, e cioè disporre le 28 tessere a piramide come nella figura 85, nella quale la somma dei punti su ciascuna riga orizzontale sia sempre eguale a tante volte 3 quante sono le mezze-tessere comprese nella riga calcolata.



Fig. 45.

La fig. 45 dà una delle soluzioni di questo problema. Esaminando la figura data, è facile scorgere che l'asse verticale taglia quattro tessere e che queste sono appunto di quelle la somma delle quali dà 6; e che, per di più, due tessere qualunque simmetriche (relativamente a detto asse) dànno sempre un totale di 12.

Ora, scambiando insieme due delle quattro tessere divise dall'asse, o due coppie simmetriche, si avrà che la figura 45 può offrire la bellezza di 17.280 soluzioni differenti.



#### CAPITOLO VII

# I GIUOCHI SULLA SCACCHIERA. SCACCHI, DAMA, TAVOLA REALE, MULINELLO, ecc.

1º — GLI SCACCHI.

Sul giuoco degli scacchi è stato scritto addirittura una biblioteca. Tra gli ultimi lavori che di questo giuoco trattano, mi compiaccio di annotare quello del signor A. Seghieri (¹), al quale libro rimando il lettore, al quale piacesse apprendere, profondamente conoscere, questo difficile per quanto intellettuale e divertentissimo giuoco. Perciò, qui mi limito a enumerare le principali norme che lo governano.

Le battaglie con gli scacchi, il re de' giuochi, si combattono sullo scacchiere, o damiere, o tavoliere, eguale, preciso a quello sul quale si giuoca a dama all'italiana, composto di 64 caselle, o quadrati, di cui 32 sono bianchi e gli altri neri, disposti alternativamente.

Per giuocare la partita a scacchi, lo scacchiere dev'essere collocato tra i due giuocatori in maniera che la casella nera d'angolo risulti a sinistra di chi giuoca.

Gli scacchi si giuocano con trentadue pedine di cui metà sono bianche e metà sono nere. Ma non tutte le pedine hanno la stessa foggia, nè il mede-



Fig. 46. — La scacchiera.

simo nome, e perciò si ha che ciascun partito giuoca con:

1 re 1 regina 2 alfieri 2 cavalli 2 torri

e 8 pedine o *pedoni* che possono essere simili a quelle della dama, o simili a birilli a larga base, alti poco più di 4 o 5 centimetri. Ecco la figura dei *grandi* pezzi e dei *pedoni*.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Re              |   | Re              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------|
| alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Donna, o Regina | 墨 | Donna, o Regina |
| 阖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Torre, o Rocco  | E | Torre, o Rocco  |
| The state of the s | Alfiere         | 逐 | Alfiere         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cavallo         | 4 | Cavallo         |
| å                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pedone          | * | Pedone          |

Fig. 47. - Le figure delle pedine o pezzi.

<sup>(</sup>¹) Manuali Hoepli. Il giuoco degli scucchi di A. Seghieri, 4ª edizione a cura di E. Miliani, di pagine VIII-550 con 191 illustrazioni, Hoepli, Milano, 1914, L. 5,50.

Gli otto grandi pezzi si collocano sulla riga più vi-

Bianco Fig. 48. Come si dispongono i pezzi.

cina al giuocatore (la prima) nel modo seguente:

Il re deve essere collocato in mezzo, sulla quarta casella bianca (contando da destra), se appartiene al colore nero, e sulla quarta casella nera, se appartiene al colore bianco:

la regina prende posto nella casella contigua e a sinistra di quella occupata dal re dello stesso colore;

gli alfieri a destra e a sinistra del re e della regina;

i cavalli accanto agli alfieri:

le torri accanto ai cavalli nelle caselle che formano l'angolo.

Gli otto pedoni occupano le caselle bianche e nere della seconda fila dello scacchiere.

La casella ove sia alloga il re si addimanda casella del re, e quella ove vien collocato il pedone del re si chiama seconda casella del re; terza, ecc., e così di seguito le caselle che stanno davanti a quella del re (1).



Notazione descrittiva degli scacchi.

(1) Abbreviazioni della scaccografia descrittiva:

R. significa Re C. significa Cavallo Donna A . Torre

Marcia o mosse dei singoli pezzi.

I pedoni- avanzano perpendicolarmente alle basi della scacchiera, in linea retta, verso il giuoco dell'avversario. Essi non possono retrocedere mai. Alla prima mossa ogni pedone può avanzare di uno o di due passi (caselle). Ma dopo la prima mossa ciascuno di essi rispettivamente s'ha da accontentare di un passo solo per mossa.

Un pedone prende ogni pezzo posato diagonalmente al suo cammino.

Quando un pedone bianco nella prima mossa fa due passi, o quando un pedone nero siasi avanzato tanto da prendere il pedone bianco, nel caso che abbia fatto un passo solo, il pedone nero non può prenderlo.

Questo canone di giuoco si addimanda pigliare o prendere di passaggio. E perciò il pedone nero non può allogarsi sulla casella nella quale riposa il pedone bianco, sibbene dovrà allogarsi su quella in cui si sarebbe trovato, se invece di due avesse fatto un passo solo. Per ultimo, se il pedone arriva alla base della scaechiera dove si trovano i grossi pezzi dell'avversario, esso diventa una dama o qualsiasi altra pedina a seconda del desiderio del giuocatore a cui appartiene e questa pedina ha, nel seguito della partita, il valore e il cammino che dal proprietario le venne assegnato.

Le torri avanzano in linea retta, tanto nel senso orizzontale, quanto in quello verticale alla casella che esse occupano. Vanno da una estremità all'altra di un sol passo o con più passi per volta. Mangiano tutte le pedine dell'avversario che si trovano sul suo cammino; ma in tal caso, devono sostare nella casella della pedina presa.

I cavalli procedono obliquamente e saltano di tre in tre caselle di nero in bianco e di bianco in nero. Solamente il cavallo può scavalcare, passar sopra alle altre pedine.

Gli alfieri procedono sempre diagonalmente, ma non possono abbandonare mai il loro colore, bensì possono avanzare di una o di tutte le caselle che si trovano sulla linea del loro giuoco.

La regina può procedere in linea retta, orizzontale o verticale o diagonalmente. Avanza di una o di più caselle, ed ha perciò il cammino della torre e quello

degli alfieri.

Il re non può muoversi che di una casella per volta ma in tutti i sensi. Però, quando si arrocca ne può fare due.

Arroccare o roccare il re si dice quando gli spazi tra esso e la torre sono vuoti e nè il re nè la torre sono stati per anco giuocati. Allora si avvicina la torre al re, e questi la salta per fare due invece di un passo solo.

Collocate le pedine al posto assegnato a ciascuna di esse, il primo a giuocare fa avanzare un pedone e l'avversario a sua volta un altro. Così impegnata la partita, la vittoria resta a colui che per primo avrà fatto (o dato) scacco matto al re avversario.

Dare o fare scacco matto vuol dire giuocare una pedina che minaccia di prendere il re. S'egli si salva è scacco; ma se non può giuocare senza essere preso, allora è scacco matto.

# Regole che disciplinano il giuoco degli scacchi.

- 1. Quando un giuocatore tocca un *pezzo* è obbligato a fare la mossa con quello; e se lo posa sopra una nuova casella, non gli è più lecito di ritirarlo o di cambiar la mossa.
- 2. Se per errore o per qualsiasi motivo un giuocatore fa una mossa falsa, non è lecito di rimediare al fallo dopo che l'avversario a suo turno ha mosso, anche se il fallo vien rilevato o confessato.
- 3. Se un giuocatore commette errore nel disporre i suoi pezzi, sta nell'arbitrio dell'avversario di proseguire o di annullare la partita.

- 4. Quando un avversario dà o scopre uno scacco al re del giuocatore, senza avvertirlo, questi può lasciare il re ove si trova, fino a tanto che l'avversario non lo avverte.
  - 5. Un re già mosso non può più arroccarsi.
  - 6. È lecito domandare la prova di una mossa.

Brevi norme per la condotta di una partita.

Iniziato il giuoco con i *pedoni*, i pezzi importanti devono avanzare gradatamente per sostenerli.

I pedoni del re, della regina e degli alfieri avanzeranno per i primi, poichè è ritenuto da molti provetti giuocatori che in tal guisa si dà una migliore apertura al giuoco. Ma la ponderazione nello spingere avanti i pezzi non deve fare difetto, altrimenti il giuocatore rischia di perdere la sua mossa. Sopratutto, sia ben disposto il giuoco prima che la regina esca.

Lo scacco si dà solo quando può tornare di vantaggio, perchè l'avversario o potrebbe prendere il pezzo o respingerlo. Ciò equivale a perdita di mossa.

Quando il giuoco è serrato, molti saranno gli ostacoli che impediranno la mossa dei pezzi, perciò sarà opportuno cambiare pezzi o pedoni ed arroccare il re, appena se ne presenta l'occasione. Contemporaneamente si cercherà di rendere difficile il giuoco dell'avversario, attaccando co' propri pedoni i pezzi di lui, se fu troppo sollecito nello spingerli innanzi.

I pedoni e i pezzi devono sostenersi scambievolmente e perciò il giuoco serrato sarà da consigliarsi specialmente per riprendere all'avversario un pezzo di pregio in cambio di quello che egli può averci conquistato.

Attaccare il re avversario con forze deboli è errore; ma se il re di chi ha la mossa sta per essere attaccato, senza potere a sua volta attaccare il re avversario, conviene offrire un cambio di pezzi, affinchè l'avversario perda la mossa.

18 - J. Gelli, Piccola Enciclopedia di giuochi.

Prima di muovere un pedone o un pezzo, si faccia una esatta ricognizione del giuoco contrario, onde sia facile sventare i colpi che il nemico potesse tentare come conseguenza dell'ultima mossa sua.

Se il proprio giuoco si presenta in condizioni favorevoli conviene perdere un *pezzo* o due pur di conseguire la vittoria.

Non si attacchi mai, se prima non furono ben considerate le eventualità tutte della prossima mossa avversaria. Quando un attacco può farsi con sicurezza, si rinunci a qualsiasi altro vantaggio che da un novello attacco si potrebbe ricavare.

La regina non accompagni il re suo in maniera da esporlo all'attacco, senza difesa, di un rocco o di un alfiere, altrimenti lo esporrebbe a scacco e la regina sarebbe perduta.

Si curi che il cavallo avversario non possa assaltare nello stesso tempo e re e regina, o re e rocco, o regina e rocco, o ambedue i rocchi propri. Ne' primi due casi dovendo il re porsi in salvo dallo scacco, o la regina o il rocco andrebbero perduti, e negli altri casi uno de' rocchi in cambio di un pezzo di assai minor valore. Guai, se un pedone avversario, perduto di vista, inforca due pezzi!

Quando i due re si trovano arroccati da diverso lato, devono avanzare i pedoni fronteggianti il re nemico per attaccarlo. In tal caso si appoggi l'avanzata de' pedoni con altri pezzi, e più specialmente col rocco e con la regina.

È opportuno tendere un'imboscata assicurandosi un buon numero di mosse. Così, sarà di vantaggio collocare un rocco, un alfiere e la regina dietro un pedone o dietro un pezzo, onde, giuocando il pedone o il pezzo, si possa dare al re avversario scacco scoperto.

Un pezzo inferiore non deve fronteggiarsi con un pezzo di maggior valore, quando si possa riescire nel medesimo intento con un pedone.

Sul finire di una partita nella quale le due parti sono rimaste con due o tre pedoni solamente a' lati della scacchiera, il re deve cercare di guadagnare la mossa allo scopo di vincere la partita.

Si ricordi che se l'avversario resta sulla scacchiera con il re e un solo pedone, e il giuocatore con il re solamente, non sarà possibile che questi perda la partita se al re nemico oppone il proprio re tutte le volte che l'avversario mette il re direttamente davanti o ad uno dei lati del suo pedone, se tra l'uno e l'altro re evvi una casella sola.

Commetterà errore il giuocatore che coprirà lo scacco con un pezzo quando l'avversario possa spingergli contro un pedone.

#### 20 - LA DAMA.

Quando ho detto che il giuoco della dama, come quello degli scacchi, si perde nella profonda oscurità dei secoli, parmi di aver soddisfatto alle esigenze storiche del più curioso od appassionato giuocatore di dama. Leggere che Omero ne parla nel Canto I della sua Odissea, e che taluni attribuiscono l'invenzione di questo giuoco a Palamede, non aiuta a vincere una partita, nè a perderne con meno disdoro una ormai compromessa.

Lo scacchiere, detto pure damicre e tavoliere, è un quadrato risultante da un determinato numero di quadrati più piccoli, detti caselle, bianchi e neri alternati.

Nel damiere all'italiana le caselle sono 64 (fig. 50), ma in quello alla polacca le caselle sono 100 (fig. 51).

Nel giuoco con il damiere all'italiana i giuocatori dispongono, ciascuno, 12 pedine sulle caselle bianche delle tre prime file (dal nº 1 al nº 12 e dal nº 21 al nº 32) più prossime ai giuocatori; ma nel giuoco alla polacca

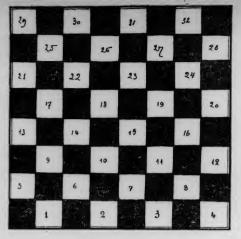

Fig. 50. - Damiere all'italiana.

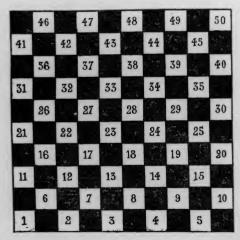

Fig. 51. - Damiere alla polacca,

le pedine da disporre sono 20 per ciascun giuocatore e si posano sulle caselle bianche segnate co' numeri 1 a 20 per un giuocatore e da 70 a 100 per l'altro.

Nel disporre il damiere o tavoliere all'italiana si osservi che gli scacchi, cioè le caselle nº 1 e 5, devono trovarsi sempre a sinistra del giuocatore. Nel giuoco alla polacca a sinistra dei giuocatori deve trovarsi, invece, la diagonale più lunga delle bianche (caselle 1, 6, 12, ecc., 50), che si addimanda appunto polacca e che dà il nome al giuoco.

Le pedine sono bianche e nere. Le bianche spettano tutte ad un giuocatore; le nere tutte al compagno.

Di alcune voci proprie nel giuoco della dama.

AVERE LA MOSSA. Diritto di fare la prima mossa al cominciare del giuoco.

La mossa nella prima partita spetta a chi fu designato dalla sorte; nelle successive al vincitore dell'ultima partita.

BARATTARE, FARE BARATTO. Dare a mangiare uno o due pezzi all'avversario per mangiargliene altrettanti.

CHIUDERE, vuol dire mettere un pezzo avversario in condizione di essere mangiato, se mosso.

DAMA, addimandasi quella pedina che è pervenuta a collocarsi nella prima fila dell'avversario, la più lontana dal giuocatore a cui appartiene la pedina.

DAMARE UNA PEDINA, significa sovrapporre una pedina dello stesso colore a quella che è pervenuta a dama.

FARE GLI OCCHIALI, dicesi quando un giuocatore riesce a collocare una propria dama tra due pedine o dame avversarie, in maniera da poterne mangiare una.

IABERARE. Accorrere con una dama o con una pedina in soccorso di un pezzo chiuso o in pericolo.

MANGIARE, vuol dire vincere una pedina, o più pedine, o dame all'avversario.

SOFFIARE o BUFFARE, significa: confiscare una pedina o una dama dell'avversario che, potendo prendere, non ha mangiato.

# Regole del giuoco all'italiana.

1. Quando un giuocatore può mangiare e non lo fa, perde la pedina o la dama con la quale doveva mangiare.

2. Se da una parte una pedina o una dama possono mangiare una pedina e dall'altra parte due, è d'obbligo mangiare il più, pena la buffatura o soffiatura

della pedina o della dama.

3. Se una dama può mangiare una pedina o una dama, deve mangiare la dama; se può mangiare una dama o due pedine, è obbligata a mangiare le due pedine, ecc., rimanendo sancito il canone che è d'obbligo mangiare sempre col più e il più.

4. Sempre quando l'avversario lo imponga, chi ha la mossa e può mangiare, non può sottrarsi a questo obbligo, nemmeno facendosi buffare il pezzo.

5. A turno ciascun giuocatore ha la mossa. Con le pedine e colla dama non si può fare che un passo per volta, cioè: non si può passare che da una casella all'altra sempre diagonalmente, eccetto quando dama o pedina possono mangiare uno o più pezzi avversari.

6. Le pedine poi, non possono andare che innanzi, mentre le dame vanno innanzi o indietro a pia-

cimento. Una pedina non mangia la dama.

7. Una pedina e una dama sono soggette ad essere mangiate quando si trovano a contatto con una pedina o dama dell'avversario e con la casella, opposta a pedina o dama, vuota.

8. Pedina o dama toccata deve essere ginocata. Però, è giuocata quando viene abbandonata dalla mano

sopra una casella contigua. Il giuocatore, però, può muovere e spostare una pedina o una dama, senza essere obbligato a giuocarla, qualora prevenga l'avversario con la parola « provo », o altro avvertimento analogo.

9. Quando una pedina o una dama può mangiare più di un pezzo, deve passare successivamente per le caselle vuote e solo dopo finito di mangiare, il giuocatore ha diritto di raccogliere i pezzi vinti.

10. Una pedina mangiata, e non raccolta nel

tempo debito, resta nel giuoco.

11. La partita è nulla quando i giuocatori rimangono: uno con una dama e una pedina chiusa; l'altro con una dama.

12. Chi abbandona la partita, prima che sia finita, la perde. Ma vince la partita il giuocatore che ha mangiato tutte le pedine e le dame nemiche, o che ha chiuso l'avversario.

## Principii del giuoco all'italiana.

I principi del giuoco di dama all'italiana sono: guadagnare qualche pezzo dell'avversario; chiuderlo a pezzi eguali o inferiori di numero: andare a dama più presto che si può.

I baratti sono utili per sbarazzare la via che conduce a dama, e per favorire il giuoco prefissosi da uno

dei giuocatori.

Ciò dico, per ricordare che alla dama non si giuoca, nè si può giuocare a casaccio; ma che tutte le mosse devono essere determinate da una considerazione, sia pure errata, poco monta, purchè riflettuta. A dama, insomma, non si giuoca a... orecchio.

Un buon giuocatore non deve serrare troppo il suo giuoco, nè sparpagliare eccessivamente le sue pedine. Nel primo caso corre il rischio di essere chiuso; nel secondo di vedersi mangiare due, tre e forse quattro

I giuochi sulla scacchiera

pezzi di seguito, per una mossa abile fatta dall'avversario.

Cercare di accaparrarsi i lati della scacchiera, affinchè sia possibile fronteggiare e immobilizzare con uno due pezzi avversari, è buona tattica.

Se un giuocatore indebolisce il proprio giuoco da una parte è opportuno aggredirlo con forza su quel punto, onde, con un cambio o con il sacrificio di una pedina, si possa andare sollecitamente a dama, senza però abbandonare o indebolire il lato contrario.

Chi possiede una dama, si ricordi di non tenerla inattiva; ma cerchi con quella di infliggere il maggior numero di perdite all'avversario.

Il buon giuocatore si rende sempre conto di tutte le mosse e delle conseguenze, anche lontane, che ne possono derivare.

Scoprendo o indovinando il giuoco avversario, gli si crei subito una opposizione; e si abbandonino subito i progetti, che resultassero indovinati dalla parte avversa.

La posizione, più che il numero delle pedine, contribuisce a far guadagnare la partita. Quando la partita sta per decidersi si raggruppino i propri pezzi e si lotti in massa, affinchè gli uni possano riescire di aiuto agli altri pericolanti.

Quando la partita sembra perduta, si cerchi, sacrificando tutto, di giungere almeno a dama.

Se l'avversario si è impadronito degli scacchi, è opportuno manovrare nel mezzo del damiere, procurando di chiudere i pezzi avversari.

Alcune partite di dama all'italiana con opposizione.

La mossa al nero:

Da 22 in 18 — 25 in 22 — 29 in 25.

Opposizione del bianco:

Da 11 in 16 - 16 in 19 (baratto doppio con la 10 e

la 12). — Baratto in 14 per mezzo della 5 — 19 in 23 (avversario mangia due con la 27 e viene in 9). Bianco ne mangia tre e va a dama. La mossa al nero:

Da 22 in 17 — da 17 in 13 — da 25 in 22 — la 29 mangia.

Opposizione:

Da 9 in 14 — 10 in 15 — 14 in 18 — 6 in 9 (avversario ne mangia due e ne perde tre) -- 15 -- 19 (la 11 ne mangia due e va a dama).

# 30 — LA DAMA ALLA POLACCA.

Le regole generali indicate pel giuoco a dama all'italiana, valgono per quello alla polacca.

Com'ho detto, il damiere per questo giuoco conta 100 caselle invece di 64, e le pedine sono 20 nere e 20 bianche che ciascun giuocatore dispone nelle caselle bianche indicate nella figura 96 co' numeri dall'1 al 20 per una parte, dall'80 al 100 per l'altra.

Tra le pedine così disposte, rimangono due righe

vuote, sulle quali s'inizia il giuoco.

Quando una pedina ha fatto dama, per distinguerla dalle altre, è coperta da un'altra pedina dello stesso colore.

I privilegi della dama nella partita alla polacca sono molti ed importanti. Essa non solo può muoversi in avanti e indietro; ma può saltare, sempre diagonalmente, da un'estremità all'altra del damiere, se il passaggio è libero. Essa mangia, prende tutte le pedine e tutte le dame indifese che si trovano sul suo passaggio, cioè sulle diagonali ch'essa domina. Sicchè una dama può percorrere nella libertà de' suoi movimenti tutto lo scacchiere, prendendo a destra e a sinistra, in avanti e indietro tutte le pedine e le dame restate senza difesa, ch'è quanto dire, che hanno dietro a loro la casella bianca vuota.

# Principii del giuoco alla polacca.

Il giuoco di dama alla polacca esige una tensione di spirito costante, perchè un errore, una svista commessa, facilmente determinano la disfatta di chi l'ha commessa.

Dopo la più profonda attenzione, questo giuoco esige di tenere le file delle pedine ben serrate, perchè più faeilmente che nel giuoco all'italiana, una pedina indifesa può essere presa dall'avversario.

Quindi è consigliabile di avanzare diagonalmente da sinistra e da destra per occupare, per quanto lo concede l'avversario, il centro dello scacchiere.

Grave errore è quello di volersi impadronire dei fianchi per essere meno esposti agli attacchi avversari Ma se, per forza di giuoco, s'ha da piegare da un lato, si ricordi che è preferibile scegliere quello a destra dell'avversario che permette di raggiungere la dama molto più facilmente, di quel che non lo conceda il lato della grande diagonale.

Giuocare la pedina centrale (3 o 48) è un grande errore. A tale determinazione ci si apprenderà, quando non sarà possibile farne a meno. È ciò dico, perchè quella pedina fatta avanzare sino dalle prime mosse, facilita i colpi della dama e indebolisce i mezzi di difesa, e perciò, sarà meglio giuocare la pedina 2 o 4 e 47 o 49.

In quanto alle pedine estreme (1-4 e 45-50) anche esse vogliono essere conservate, per quanto è possibile, al loro posto primitivo.

Gli scacchi o baratti devono evitarsi, Sono buoni e si praticano solo per evitare un danno maggiore, o per preparare una mossa a svantaggio dell'avversario, o per conservare, o per conquistare una buona posizione.

Il mantenersi sulla difesa è di maggiore utilità dell'attacco.

Prima di esporsi agli occhiali si esamini bene la situazione del giuoco, perchè non solo si può perdere un pezzo; ma si concede all'avversario una nuova base di preparazione e di attacco, capace di assicurargli la vittoria.

Se alla fine della partita si rimane con una pedina e una dama contro tre dame, è opportuno sacrificare la pedina, perchè è di gran pericolo per la dama.

Il giuocatore che resta con una dama sola, contro una dama e due pedine, è in diritto di damare le due pedine dell'avversario per contare subito le 15 mosse di rigore. Ma prima d'imporre questo suo diritto, osservi bene se le tre dame non sono in posizione tale da vincere immediatamente la partita.

Quando un giuocatore è rimasto con una dama sola contro una dama e due pedine, ha il diritto, com'ho detto avanti, di damare sul posto loro le due pedine e quindi comincia a contare le 15 o le 20 mosse (secondo il convenuto) di rigore, colle quali l'avversario deve vincere la partita.

La partita è nulla di diritto quando il giuoco è ridotto a:

1º una dama contro una dama;

2º una dama contro due dame, a meno che uno dei giuocatori non guadagni partita in cinque colpi;

3º quando entro 15 o 20 colpi le tre dame ultime di uno non vincono l'unica dama dell'altro avversario.

# Alcune mosse classiche nel giuoco di dama alla polacca (1).

Nelle mosse delle quali qui tengo parola, il bianco, che giuoca per primo, guadagna la partita.

<sup>(</sup>¹) Queste mosse o colpi sono conosciutissimi dove il giuoco di dama alla polacca è in voga,

| I | aiuochi | sulla | scacchiera |
|---|---------|-------|------------|

# Colpo di mazzetta (1).

| Bianchi. |          | Neri.              |  |  |  |
|----------|----------|--------------------|--|--|--|
| 1.       | 17 in 23 | 33 in 28           |  |  |  |
| 2.       | 12 in 17 | 28 in 24           |  |  |  |
| 3.       | 18 in 29 | 35 in 24           |  |  |  |
| 4.       | 19 in 28 | 32 in 27           |  |  |  |
| 5.       | 23 in 32 | 34 in 23, 12 e 21. |  |  |  |

Al colpo successivo il nero perderà la pedina 32.

## Colpi semplici.

Il bianco: 3 pedine, in 10, 15, 19. Il nero: 4 pedine, in 28, 30, 36, 37.

Il bianco guadagna alla prima mossa dando a mangiare la pedina 19 in 25. Il nero 30 passa in 19 e il bianco prende le 4 pedine nere.

## Colpi composti.

Il bianco: 7 pedine, in 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22. Il nero: 7 pedine, in 28, 30, 31, 33, 36, 37, 41.

| Bianchi. |                     | Neri.                 |  |  |  |
|----------|---------------------|-----------------------|--|--|--|
| 1.       | 22 in 27            | 33 in 22              |  |  |  |
| 2.       | 17 in 26            | 31 in 22              |  |  |  |
| 3.       | 19 in 25            | 30 in 19              |  |  |  |
| 4.       | 15 in 31 (prende 4) | (I neri hanno perso). |  |  |  |

# Colpo del droghiere.

Il bianco: 5 pedine, in 7, 19, 17, 18 e 26.

Il nero: 5 pedine, in 28, 36, 39 e 45.

Il bianco vince.

|    | Bianchi.            | Neri.                 |  |  |
|----|---------------------|-----------------------|--|--|
| 1. | 26 in 32            | 36 in 27              |  |  |
| 2. | 18 in 23            | 27 in 18              |  |  |
| 3. | 13 in 35 (prende 4) | (I neri hanno perso). |  |  |

#### Colpo doppio.

II bianco: ped.: 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,

Il nero: ped.: 21, 30, 31, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 50.

## Colpo di Jarnac.

Il bianco: ped.: 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 22, 23.

Il nero: ped.: 15, 21, 24, 26, 29, 31, 32, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47.

## Colpo del fulmine.

Il bianco: ped.: 1, 30, 39, 40; dama: 15. Il nero: ped.: 12, 15, 48, 50; dama: 38.

#### 40 - VARIANTI AL GIUOCO DI DAMA.

A semplice titolo di curiosità, qui riassumo le varianti che la bizzarria dell'ingegno umano ha fatto nel giuoco di dama tanto all'italiana, quanto alla polacca.

In tutte queste modificazioni, però, non sono in alcun modo alterate le regole che governano il giuoco di dama.

Le più conosciute modificazioni, che io addimanderei finali di partita, sono:

 Una dama contro quattro pedine. — La dama deve distruggere le pedine, impedendo loro di andare a dama.

<sup>(</sup>¹) Questo colpo si eseguisce allorquando il nero muove male la seconda pedina. Al principio di partita non si giuocano mai due pedine sulla stessa diagonale.

I giuochi sulla scacchiera

La partita è impattata, se i due giuocatori restano ambedue con una dama.

2. Cinque dame contro due. — Nel giuoco alla polacca le cinque dame si dispongono sulle caselle 1, 2, 11, 13 e 22; le due dame nere sulla doppia diagonale di destra, nelle caselle 5 e 46.

3. Quattro dame contro due pedine sulla grande diagonale (polacca). — Le 4 dame possono vincere spingendo ciascuna delle due pedine ai finchi opposti della scacchiera.

4. Tre pedine e una dama contro una pedina e una dama (alla polacca). — Le tre pedine bianche sono in 10, 18 e 29 e la dama dello stesso colore in 16; la pedina nera in 40 e la dama dello stesso colore in 2.

La partita dovrebbe impattarsi.

5. Una dama e due pedine contro due pedine (alla polacea). — Bianco: dama in 20; pedine in 29 e 35.

Nero: una pedina in 17 e una in 40. La partita si potrebbe impattare.

# 50 - CINQUE CONTRO UNO.

Da noi si addimanda il lupo e l'agnello, ed invece che con cinque si giuoca con quattro pedine contro una.

Il lupo colloca le sue quattro pedine sulla prima fila della scacchiera; l'agnello, rappresentato da una dama, si colloca dove più e meglio gli aggrada di pascolare.

Il lupo muove per primo; l'agnello sente il lupo e cerca di porsi in salvo, mossa per mossa, un passo dopo l'altro. Il lupo lo insegue mossa per mossa, passo per passo.

Il lupo fa preda e vince quando riesce a circondare con le proprie pedine l'agnello, in maniera che questo non possa muoversi senz'essere mangiato. Perde, se l'agnello raggiunge una delle caselle da dove il lupo iniziò il giuoco; oppure: l'agnello vince allorquando partito da una casella bianca della prima fila, opposta a quella del lupo, e traversando le pedine di questo, raggiunge la dama.

#### 60 - I LAURONI.

È un giuoco assolutamente italiano, perchè romano, di data antichissima. Però, durante il Primo Impero Napoleonico tornò in grande onore.

Si giuoca sopra la scacchiera della dama all'italiana. Ciascun giuocatore dispone di 8 pedoni, addimandati ladri, e di altri 8 pedoni più grandi, detti ladroni.

I *ladri*, simili in tutto ai diritti e ai doveri dei *pedoni* negli scacchi, come questi si dispongono sulla scacchiera, sulla seconda linea orizzontale, e avanzano in linea retta davanti a sè, di casella in casella, senza potere, però, retrocedere.

Quando un ladro raggiunge la casella ultima della colonna sulla quale ha avanzato, diventa ladrone.

I ladroni sono più pericolosi. Vanno in tutte le direzioni, in avanti, dietro, lateralmente e in diagonale; e in linea retta possono fare più caselle, come fa la regina negli scacchi.

Un pezzo aveva (ed ha) scacco, quando un pezzo avversario poteva (o può) venire ad occupare nel suo cammino regolare la casella sulla quale era posato prima della mossa, ed era mangiato, preso, quando, sottoposto a un doppio scacco, non poteva sottrarsi con uno spostamento. Cosicchè, ciascun ladrone poteva dare scacco tanto orizzontalmente quanto diagonalmente e verticalmente.

Il giuocatore che ha un pezzo soggetto ad essere preso, ne giuoca un altro; dopo di che, l'avversario ritira il pezzo in presa e a sua volta giuoca, poiche la presa non è giuoco.

Quello tra i giuocatori che per primo perde tutti i pezzi, ha perso pure la partita.

# 7º - TAVOLA REALE O TRIC-TRAC.

I francesi lo dicono *tric-trac* dal rumore che fanno i dadi sul tavoliere; noi, però, addimandiamo questo giuoco *tavola reale*, forse perchè nel Medio Evo era il giuoco preferito dai nobili cavalieri e dai sovrani.

Ma, senza perderci nelle ricerche etimologiche del nome, e servirebbero a poco, diciamo brevemente le origini di questo giuoco, quanto altro mai interessante.

L'abate Barthélemy nel suo « Viaggio di Anacarsi » (Voyage d'Anacharsis) sostiene che il giuoco della tavola reale era conosciuto e molto praticato dagli antichi Ateniesi. Ah, quei vecchi Greci, dovevano essere ben viziosi... perchè non facevano che giuocare all'oca, al dominò, alla dama e... anche a tavola reale!...

Nè questo giuoco fu ignorato dai Romani, che lo dicevano Duodena scripta o Ludus XII scriptorum. E lo afferma Saumase in un suo trattato speciale, nel quale si è preso la briga di confrontare la tavola reale antica con quella moderna.

Come si vede, cito e non invento; ne sarebbe facile inventare in un campo nel quale molti milioni di intelligenze si sono sbizzarrite a loro talento a traverso diecine di secoli. E ciò dico, perche i giuochi, anche quelli che sembrano ideati ieri, lo furono invece parecchi se non molti secoli innanzi.

Alla tavola reale si giuocano partite varie, le quali hanno quasi tutte denominazione francese, come: garanguet, dames rabattues, jacquet, toute table o gamon e il tric-trac.

La zuppa è sempre la medesima; ma il condimento varia.

La tavola reale si giuoca sopra un tavoliere speciale,

formato dallo interno della scacchiera della dama aperta. Ne dò il disegno alla figura 52. Sul fondo del tavoliere sono intarsiate o dipinte 24 frecce, delle quali 12 bianche e 12 nere o rosse, alternate. Lungo gli orli del tavoliere talvolta sonvi buchi corrispondenti alle frecce, e due per parte sugli orli di fianco. In questi fori si conficcano gli stecchetti per segnare i punti.

La tavola reale si giuoca con 32 o con 30 (quasi sempre con 30) pedine, delle quali metà sono nere e



Fig. 52. - La tavola reale.

metà bianche. Ciascun giuocatore, e sono due, sceglie un colore; con due bussolotti, uno per ogni giuocatore, che servono a lanciare i dadi, e con due dadi.

Prima di andare innanzi è necessario conoscere il linguaggio particolare di questo giuoco.

FAR LEGNA (dal francese abattre du bois). — Fare un colpo di dadi che permetta di fare avanzare due pedine invece di una.

FARE LE CASE. — Mettere più pedine sulla stessa freccia.

Ambassi, ambo gli assi, asso doppio o doppio asso. — Si dice de' dadi quando ambedue hanno scoperto l'asso.

19 - J. GELLI, Piccola Enciclopedia di giuochi.

Ambo. — Quando i due dadi scoprono i due 2. Ammassare le pedine. — Accumularle sulla stessa freccia.

BATTERE L'ANGOLO. — Essere portato dai punti fatti sulla freccia d'angolo vuota dell'avversario.

BATTERE UNA PEDINA. — Essere portato dai punti fatti coi dadi sulla freccia occupata da una pedina sola dell'avversario.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fig. 53. — Disposizione del giuoco al principio della partita.

CHIUSO. — Quando con i punti fatti non è possibile oltrepassare le pedine avversarie, nè occupare alcuna altra freccia.

RADDOPPIARSI. — Fare una o più serie di 12 punti, senza che l'avversario ne faccia una.

CARME. — I francesi addimandano la nostra quaderna.

QUADERNA. - Fare doppio quattro.

CASA (FARE UNA). — Mettere due pedine sopra una freccia vuota. Casa o casella si addimanda pure la freccia.

Accasarsi. — Fare una o più case.

ACCASARSI BENE (O MALE). — Disporre bene o male le pedine di una stessa casella.

Angolo di Quiete o di Riposo. — Si dice l'undicesima freccia a partire dalla base del giuoco.

Angolo di Tutti. — La quinta casella a partire dalla base.

COPRIRE. — Mettere una nuova pedina in una casella occupata da una sola pedina.

PEDINA SCOPERTA. — È quella che, tutta sola, occupa una casella.

DOPPIO. — Il punto dato dai due dadi che scoprono ciascuno il due.

FARE LA PILA. — Mettere tutte le pedine alla base. Entrare in giuoco. — Mettere sopra una casella vuota una o più pedine battute.

GIUOCO APERTO. — Quando una o più caselle sono occupate da una sola pedina avversaria.

Punti. — Ciò che dànno i due dadi tirati.

QUATERNA. — Quando i dadi scoprono due quattro. CHINA. — Quando i dadi scoprono due cinque.

SENA. — Quando i due dadi scoprono due tre.

GIRO. — Sinonimo di partita.

BASE. — La casella o le caselle sulle quali si dispongono le pedine per cominciare il giuoco.

TAVOLA. — Le due parti del tavoliere che compongono la tavola reale.

# Meccanismo del giuoco.

La tavola reale è giuocata da due persone.

I giuocatori collocano le 15 pedine, che a ciascuno di loro spettano, in due o tre gruppi, o pile, in uno degli angoli della base del tavoliere. Le basi avversarie devono essere una di fronte all'altra; così, uno avrà la base sulla sua sinistra, e l'altro sulla sua destra.

Distribuite le pedine, uno dei giuocatori mette i dadi nel bussolo, li agita e li getta sul tavoliere. Se il dado che scopre il punto maggiore è più vicino a chi ha gettato i dadi, a lui spetta la mano; altrimenti appartiene all'avversario.

I giuocatori si alternano ad ogni colpo.

A ciascun colpo si fanno avanzare una pedina, o due, di tante caselle quanti sono i punti fatti. Così, se questi sono 4+5=9, una pedina può segnare prima 4 o 5, se le caselle corrispondenti sono libere, o occupate da una sola pedina avversaria, e poi 5 o 4, alla identica condizione ora espressa. Oppure: una pedina può avanzare prima di 4 caselle e poi di 5, purchè possa battere o trovare le caselle di riposo libere.

Lo scopo del giuoco è di fare punti e vuoti.

Nel tric-trac francese i casi, nei quali si segnano punti, sono numerosi e cioè:

- 1. Quando si fanno taluni colpi particolari.
- 2. Quando si batte una dama, o l'angolo dall'avversario.
- 3. Quando l'avversario batte a falso una delle nostre dame.
  - 4. Quando non può giuocare il punto fatto.
  - 5. Quando si fa un jan e tenendolo occupato.

8

Occorrono 12 punti per guadagnare un buco (di quelli praticati sui lati del tavoliere). I punti da 1 a 11 si segnano con gettone o marca qualsiasi che si posa sulla cima delle freccie, e così, partendo dalla base:

| sulla  | punta   | della    | 3ª frecci | a       | per  | 2  | punti |
|--------|---------|----------|-----------|---------|------|----|-------|
| ))     | ))      | ))       | ja »      |         | "    | 4  | ))    |
| contr  | o la s  | ponda    | mediana   |         | per  | 6  | punti |
| dall'a | ltro la | to della | sponda    | mediana | ))   | 8  | ))    |
| contr  | o la sp | onda o   | fianco    | estremo | )) ] | 10 | ))    |

Il primo che segna si serve di un gettone, e se gua-

dagna 12 punti senza essere stato interrotto da punti guadagnati dall'avyersario, segna due buchi, cioè 24 punti, ciò che si addimanda: partita doppia.

Quegli che fa punto in seconda, lo segna con due gettoni, e si dice segnare in doppio. Se marca 12 punti senza interruzione, guadagna partita doppia; e quando l'avversario prende nuovi punti, si è sdoppiati, e si segna con un gettone solo invece di due.

Chi primo arriva a coprire il numero di buchi convenuto, guadagna la partita e ritira la posta pattuita.

In generale si giuoca ai 12 buchi, e chi guadagna si dice che ha vinto la partita semplice, doppia o tripla, se l'avversario ha coperto più di 6 buchi, o se ne ha fatti meno di 6, o se non ha coperto nemmeno un buco.

## Regole del giuoco.

1. Dei jans. — Un jan è la disposizione particolare di tutte le pedine che arreca un vantaggio determinato a chi la realizza.

2. Dello jan di tre colpi. — Se in tre colpi si scoprono co' dadi punti per i quali sia possibile occupare le 6 prime freccie con una pedina, si ottiene il jan di tre colpi, che conta 4 punti. In tal caso non si è obbligati di giuocare il terzo colpo dal tallone o base.

3. Del grande e del piccolo jan. — Si ha un grande jan quando con due pedine si occupano le 6 frecce della metà del tavoliere più lontana dalla base (tallone) o punto di partenza (fig. 98). Il piccolo jan corrisponde all'altra metà del tavoliere. Si segnano 4 punti per ogni colpo col quale si fa o si conserva il jan, e 6 punti pe' doppioni.

4. Del jan di due tavole. — Si fa il jan di due tavole allorche, non avendo che due pedine fuori dalla base, si scopre un punto tale che permetta di collocare una pedina nell'angolo di riposo e l'altra in quello dell'avversario. Questo colpo si segna con 4 punti, se fatto con i dadi semplici; 6 punti se fatto con doppioni.

5. Del contro-jan di due tavole. — Se quando si fa il jan di due tavole, l'avversario ha preso il suo angolo, è questi che segna i 4 o i 6 punti. Ciò si dice contro-jan di due tavole.

6. Del jan di Mézéas. — Se si fa il proprio angolo, avendo distolto dalla base solo due pedine, e che al colpo successivo si scoprono due assi, si realizza il

jan di Mézéas e si notano 4 o 6 punti.

7. Del contro-jan di Mézéas. — Se nel caso precedente l'avversario ha già occupato il suo angolo di riposo, si ha il contro-jan di Mézéas e si perdono 4 o 6 punti.

8. Jan di ritorno. — Il jan di ritorno si fa sul piccolo jan dell'avversario. Le regole sono le stesse che

governano il grande ed il piccolo jan.

9. Della levata delle pedine. — Il giuocatore che, giuocando, lascia un vuoto, ha il diritto di ricominciare la partita. In questo caso i punti ch'egli potesse aver segnato in più, vengon annullati e rigiuoca per primo.

Le pedine possono essere portate via in un'altra maniera: quando i giuocatori sono tornati al jan di ritorno ed hanno disposto tutte le loro pedine nella parte di tavoliere di questo jan, essi le tolgono man mano, e il primo che sorte (cioè: finisce la levata) segna 4 o 6 punti, a seconda se l'ultimo colpo di dadi da lui fatto ha scoperto un semplice o un doppione.

10. Delle pedine battute. — Le pedine battute sono segnate 2 o 4 punti a seconda che lo sono nel grande o nel piccolo jan. Quando lo sono per cagion d'un doppione fanno perdere due punti di più, e cioè 4 o 6. Una stessa pedina può essere battuta in tre maniere diverse.

Massime per giuocar bene a tavola reale alla francese (tric-trac).

1. Quegli che comincia con un piccolo giuoco, deve procurare di fare un piccolo jan.

2. È cosa prudente per un giuocatore di non oltrepassare mai il proprio giuoco.

3. Al principio del giuoco è necessario fare legna

il più ch'è possibile.

4. Appena fatto un vuoto con un piccolo jan, è bene andarsene.

 Guardarsi se si continua il giuoco senza aver fatto il proprio piano, di non precipitarlo troppo.

6. Fare in maniera di occupare il proprio angolo il più presto che si può.

7. Coprire più che si può le proprie pedine. 8. Sorvegliare di più il giuoco avversario, che

il proprio.

9. Quando l'avversario ha molti punti, non si facciano imprudenze.

10. Andarsene ogni volta che evvi esitanza.

11. Non correre dietro ai jans di due tavole o di Mézéas.

12. Se l'avversario fa il suo piecolo jan, spingersi con le proprie pedine più lontano che si può.

13. A preferenza delle altre, occupare le caselle segnate dai numeri 7 e 10.

14. Riservare sempre dei 6 da giuocare.

15. Non si trascuri mai il piecolo *jan* e si sappia rinunciarvi a tempo.

# Regolamento del tric-trac.

1. I giuocatori devono lanciare i dadi in maniera che almeno uno tocchi o s'accosti alla sponda opposta del tavoliere.

2. Perchè il colpo sia buono è necessario che i dadi s'appoggino orizzontalmente su uno dei lati.

3. Quando un dado saltella o ruzzola, si può fermare col bussolo, anche se il dado fu lanciato dall'avversario.

4. Cgni pedina toccata dev'essere giuocata, se prima di toccarla non si disse: aggiusto.

5. Si ha il diritto di segnare i punti che l'avversario ha segnato in più o in meno.

6. S'ha da annotare i punti prima di toccare le pedine.

7. Quando un giuocatore fa due colpi di fila, il colpo è buono.

#### 8º - GIUOCO DEL GIACCHETTO.

Il giacchetto è una variante del tric-trac. Si fa in due, con due dadi, due bussoli e trenta pedine, delle quali 15 bianche e 15 nere.

Le pedine di un giuocatore devono essere ammassate dalla parte dell'avversario e alla sinistra sua, sulla freccia d'angolo.

Il giuoco consiste nel far fare alle pedine il giro del tavoliere, passando dalla prima alla seconda tavola, da questa alla terza e dalla terza alla quarta, e quindi fuori dal giuoco.

Si fa a chi spetta la mano. Comincia quegli che

scopre il punto più elevato.

Ad ogni modo si annunciano i punti fatti separatamente da ciascun dado, così: quattro-cinque, tre-sei, China, ecc.

Come si segnano i punti?

Il giuocatore, dopo di averli annunciati, segna i punti scoperti dai dadi, con una pedina sola, o separatamente con due e cioè: un punto con una pedina, e uno con un'altra, contando tante frecce quanti sono i punti che la pedina o le pedine devono marcare separatamente. Così, se il giuocatore ha scoperte 4 e 6, può con una pedina segnare prima il 4 e poi il 6; oppure con una il 4 e con un'altra il 6. I doppioni si segnano in doppio, attenendosi alle regole sopra enunciate.

Quando si comincia la partita, si deve fare avan-

zare una pedina solamente, denominata corriere, fino a che questa non è entrata nel 4º scompartimento del tavoliere. Durante questo cammino si posa sulla estremità più sottile delle frecce. Entrata nel 4º scompartimento, allora si colloca alla base della freccia che essa occupa. Quando il corriere ha raggiunto il 4º scompartimento, le altre pedine avanzano una a una secondo i punti fatti.

Nell'avanzata più pedine possono essere ammassate sulla stessa freccia; ma non è lecito occuparne una già occupata dalle pedine dell'avversario, ciò che spesso rende impossibile di segnare con le pedine proprie uno

o ambedue i punti scoperti.

Si dice che una pedina è entrata quando entra nel 4º scompartimento del tavoliere, e quando un giuocatore le ha fatte entrare tutte, allora comincia a porle fuori del tavoliere. Ad ogni colpo di dadi fa useire le pedine che per il punto scoperto andrebbero a finire al di là dell'ultima freccia.

Se i dadi assegnano una freccia libera, vuota, devesi fare avanzare una pedina di un rango superiore, e se anche le frecce del rango superiore sono vuote, sorte la prima pedina della freccia a questa più vicina.

Quegli che per primo fa sortire tutte le pedine ha vinto; ma guadagna doppio (fa cappotto), se l'avversario non ha ancora fatto entrare tutte le sue pedine nel 4º scompartimento.

Talvolta si battono le pedine. Battere le pedine vuol dire occupare con una o più pedine proprie, secondo i punti scoperti dai dadi, una freccia occupata da una sola pedina avversaria.

In tal caso la pedina battuta è fuori giuoco, ed il proprietario deve farla rientrare dalla base, occupando una casella vuota od occupata da una sola pedina avversaria (nel qual caso a sua volta batte), corrispondente ad uno dei due numeri scoperti dai dadi.

E fino a che non fa entrare la pedina battuta, il proprietario di questa non può fare avanzare le altre.

I giuochi sulla scacchiera

Per ben giuocare al *giacchetto* bisogna occupare, e di seguito, il maggior numero di caselle, allo scopo d'impedire all'avversario di *passare*.

Le pedine che non possono passare diconsi prigioniere.

#### 90 - L'HALMA.

L'halma vuol dire giuoco del salto, perchè questo consiste appunto nel passare e nel saltare con le pedine da una casella all'altra.

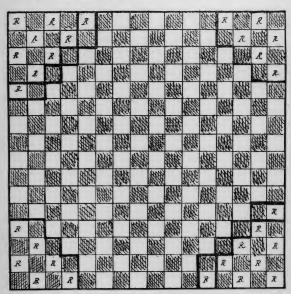

Fig. 54. - Il tavoliere dell'halma.

L'halma si giuoca sopra una scacchiera, che è il quadrato di quella della dama all'italiana. E perciò conta 256 caselle o quadrati. Ciascun angolo della scacchiera dell'halma ha una linea che segna il campo, il quale racchiude 13 caselle o quadrati. Ma due angoli opposti oltre il campo chiuso, posseggono un trinceramento più avanzato, segnato sullo scacchiere da una linea molto appariscente, il quale oltre il campo chiuso difende le sei caselle che stanno innanzi al campo chiuso.

Îl giuoco dell'halma si fa in due o in quattro. Quando si giuoca in quattro ciascun giuocatore occupa uno dei quattro campi chiusi di 13 caselle; ma quando si giuoca in due, allora gli avversari occupano i due campi chiusi e trincerati di 19 caselle.

# Regole pel giuoco in due.

Si dispone la scacchiera in modo che i campi chiusi

e trincerati risultino a sinistra dei giuocatori, i quali collocano sulle caselle del proprio campo altrettante pedine dello stesso colore (o bianche o nere).

Lo scopo, il fine del giuoco, è quello di far passare le 19 pedine nel campo trincerato dell'avversario, e vince quegli che per primo riesce nell'intento.



Fig. 55.
Pedina per giuocare
all'halma.

Ma, per raggiungerlo, non sono ammessi che due movimenti soli: il passo e il salto.

Il passo consiste nel far passare una pedina da un quadrato nell'uno dei quadrati (bianco o nero) immediatamente vicini e a contatto di un angolo o di un lato della casella che si vuole abbandonare.

Questo movimento può aver luogo in avanti, indietro, lateralmente, o sulla diagonale, sempre quando

la casella nella quale la pedina deve essere collocata, sia vuota.

Il salto, invece, consiste nel far passare una pedina sopra un'altra, di qualunque colore, che si trovi in una delle caselle contigue, allo scopo di occupare una casella vuota, posta al di là di quella occupata dalla pedina saltata, e sulla medesima direttrice del giuoco del quadrato occupato dalla pedina che salta.

Il salto, come il passo, può essere eseguito in tutte le direzioni e cioè in avanti e indietro, lateralmente e sulla diagonale. Inoltre può essere semplice o raddoppiato. Quello semplice si compone di un salto solo: quello raddoppiato comprende più salti di seguito, che fanno parte di una stessa mossa, la quale continua fino a tanto che la posizione delle pedine permetta di saltare alla pedina che giuoca. Il salto raddoppiato può quindi esser diritto, circolare o a zig-zag, purchè ciascuna pedina saltata abbia dietro a sè e sulla medesima direttrice di giuoco una casella vuota. Se il salto fu fatto regolarmente, la pedina dovrà sempre riposarsi o fermarsi sopra uno spazio vuoto del medesimo colore di quello da cui è partita. Se la pedina si posasse sopra una casella di colore diverso, evvi errore; il salto non fu regolare.

La mira, lo scopo del giuoco, l'ho detto, è quello di trasportare il più sollecitamente possibile tutte le pedine dal campo proprio in quello avversario, e perciò le pedine saltate non sono prese o mangiate come nel giuoco di dama; ma tutte le pedine devono restare

sullo scacchiere fino a termine di giuoco.

I giuocatori fanno una sola mossa per volta e a turno.

Il giuocatore che leva una pedina è obbligato a farla camminare, a meno che il movimento sia reso impossibile dalla disposizione delle pedine che la circondano.

Però, se un giuocatore dopo aver fatto avanzare

una pedina, e dopo averla abbandonata dalla mano, s'accorge che poteva condurla ancor più lontano, se l'avversario non ha cominciato la sua mossa, ha il diritto di riprendere la pedina e di continuare la mossa.

Il giuoco si divide in tre parti:

1. La marcia in avanti, per favorire la quale è necessario prepararsi le scale, ch'è quanto dire, giuocare in maniera che si possa al più presto, saltando, fare avanzare il più lontano possibile un maggior numero di pedine.

Chi è abile nel giuoco dell'halma può facilmente e in ogni mossa fare avanzare una propria pedina di 10 o di 12 caselle. Ciò si ottiene preparandosi numerosi

salti.

2. La *mischia*, che comincia allorquando le pedine si incontrano nel mezzo della scacchiera e si serrano in tal modo che, per potere avanzare, bisogna spesso retrocedere o fare un giro vizioso.

3. La disposizione delle pedine nel campo opposto rappresenta la difficoltà maggiore del giuoco, perchè la vittoria dipende dalla disposizione delle prime pedine che volta a volta entrano nel campo avversario, e, cioè, se permette o no di saltare per dare pronto accesso alle pedine che si accumulano al di fuori del campo.

# Regole del giuoco in quattro.

La partita si inizia col disporre le 13 pedine di ciascun colore (nero, bianco, verde, rosso) in ciascuno dei campi.

Ciascun giuocatore ha per scopo di condurre tutte le sue pedine nel *campo chiuso* diagonalmente opposto al suo e di impedire che l'avversario a questo medesimo intento riesca.

In quattro si può giuocare in tre modi differenti:

1. Ciascuno giuoca per conto proprio ed allora

I giuochi sulla scacchiera

303

si applicano le medesime regole che per il giuoco in

2. I due giuocatori che stanno di fronte l'un l'altro sono soci e quindi si aiutano scambievolmente preparandosi a vicenda i salti più lunghi che sia possibile, per guadagnare la partita prima de' due avversari. E la partita è guadagnata, quando ambedue i soci avranno fatto entrare le rispettive 13 pedine nel campo opposto. Colui che arriva prima rimane spettatore sino alla fine della partita.

3. Se i due soci, invece di essere uno di fronte all'altro, sono uno a contatto dell'altro, possono aiutarsi con consigli.

#### 10° - GO O GO-BANG.

Ecco un altro giuoco che ci viene dall'estremo Oriente. Il Go o Go-bang fu fatto conoscere all'Europa da un inglese, certo Cremer, che ne disse e ne scrisse tante e poi tante sui pregi di questo antichissimo e quasi preistorico giuoco giapponese, da creargli fama e proseliti in gran numero.

Nel Giappone lo giuocavano i letterati; ma non posso affermare che altri, magistrati, militari, mercanti, ecc., non vi abbiano dedicato, o non vi dedichino tuttora le ore d'ozio.

Il go si giuoca sopra una scacchiera o dama che ha la bellezza di 400 caselle! Ogni lato del quadrato ne conta infatti venti.

La partita è giuocata da due persone, delle quali una dispone di 100 pedine bianche, l'altra di 100 pedine nere. Ma si può giuocare anche in quattro, ed allora sono quattrocento le pedine ed ogni centinaio ha un colore diverso.

Ogni giuocatore, alternativamente e a turno, colloca una pedina sopra una casella libera qualsiasi, e

vince quegli, che per primo riesce a collocare cinque pedine su cinque caselle consecutive in linea diritta, orizzontalmente, verticalmente o diagonalmente.

Il giuoco, come si vede, è di un semplicità tutta giapponese, benchè esiga molta pratica e una accortezza particolare.

Trasportato in Europa, il go ha subito alcune modificazioni tra le quali più usitata quella di disporre le pedine proprio in maniera da circondare e fare prigioniera una pedina avversaria che, circondata, si leva dal giuoco. In tal caso la vittoria appartiene al giuocatore che nel collocare tutte le sue pedine ha fatto un maggior numero di prigionieri.

Ie commercio si trovano a buon mercato scatole apposite contenenti il necessario per giuocare il go.

#### 11º — IL MULINELLO.

Il giuoco del mulinello, giuoco da fanciulli quand'è semplice, da adulti se complesso, vien detto anche del filetto e della tavola, e si giuoca in due.

1. Il mulinello semplice è formato dai lati di un quadrato, dalle diagonali e dalle due linee mediane, parallele a' lati (fig. 56).

I punti, dove le varie rette si intersecano, rappre-

sentano le caselle, e sono 9.

Tracciata la figura sopra un pezzo di carta, o sopra il terreno, o sopra il piano di una tavola, i due giuocatori si muniscono ciascuno di tre sassolini, di tre pallottole, di tre bottoni o di tre pedine di colore diverso perchè riesca facile distinguere quelli che appartengono piuttosto all'uno che all'altro dei due avversari.

La sorte decide chi è di mano al principio del giuoco. Nelle successive ha la mano il vincitore dell'ultima

partita.

Il primo che giuoca pone una pedina sopra una ca-

sella, il secondo sopra un'altra e così di seguito per turno.

Quando il primo giuocatore ha messo tutte e tre le pedine, quand'è di turno, muove una di esse, seguendo sempre una delle linee tracciate, e di casella in casella L'avversario ne fa altrettanto, e il giuoco

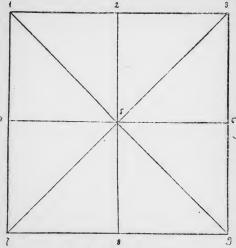

Fig. 56. - Mulinello semplice.

continua fino a tanto che uno dei due giuocatori riesce a disporre le sue tre pedine sulla stessa retta, orizzontale, verticale o diagonale.

La partita generalmente è vinta dal primo giuocatore, se colloca la pedina nella casella centrale (nº 5), e perciò, quasi sempre resta stabilito che la prima pedina giuocata da ciascuno degli avversari non può collocarsi al centro. 2. Il mulinello doppio è rappresentato dalla figura 57. Gli antichi greci vi si dilettavano assai.

Si compone di due quadrati concentrici e a lati paralleli, collegati tra di loro da 9 rette, che s'intersecano in 24 punti, formando perciò 24 caselle.

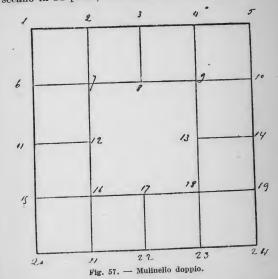

Ciascun giuocatore è provvisto di 5 pedine di uno stesso colore, ma diverso da quello delle pedine avversarie, che dispone sopra le caselle di uno dei lati del quadrato grande. Sul lato opposto l'avversario distribuisce le sue.

Di mossa in mossa, alternandosi i giuocatori, fanno avanzare le loro pedine, seguendo sempre le linee, e quando uno ha fatto prigione una o più pedine avver-

20 - J. Gelli, Piccola Enciclopedia di giuochi.

I giuochi sulla scacchiera

sarie, costringendola a non più muoversi, ne fa preda di giuoco e la mangia.

La partita è vinta da colui che ha mangiato tutte le pedine avversarie.

3. Il mulinello triplo è rappresentato dalla

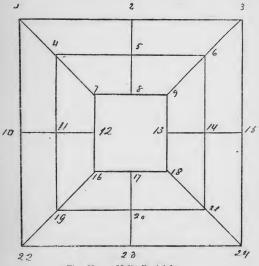

Fig. 58. - Mulinello triplo.

fig. 58. Risulta formato da tre quadrati concentrici co' lati paralleli. Otto rette congiungono gli angoli e le metà dei lati.

Una volta questo giuoco godeva di un favore straordinario, tant'è, che pure oggi si trova disegnato sopra le dame, dalla parte opposta alla scacchiera.

Ciascun giuocatore dispone di 9 pedine di colore

diverso di quelle avversarie, e le colloca, alternandosi con l'avversario, sopra una delle 24 caselle, formate dall'incontro delle varie rette. Quindi, con mosse successive cerca di fare filetto, di disporle, cioè, in maniera che tre pedine dello stesso colore formino una linea orizzontale o verticale detto filo o filetto.

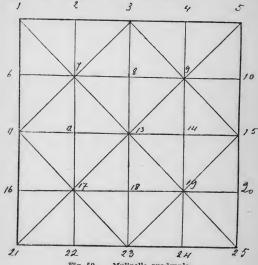

Fig. 59. - Mulinello quadruplo.

Ogni volta che un giuocatore fa filetto, a sua scelta prende una pedina avversaria dal giuoco, rispettando però, quelle che formano un filetto.

Quando un giuocatore non ha più che quattro pe-

dine è dichiarato perdente.

4. Il mulinello quadruplo risulta formato da un quadrato che comprende quattro mulinelli semplici. Ciascun giuocatore dispone di cinque pedine e vince quegli che per primo riesce a collocarle d'acchito o con mosse successive, tutte e cinque in linea retta, orizzontale, verticale o diagonale (fig. 59).

5. Il mulinello quintuplo è dato da cinque mulinelli semplici disposti a forma di croce, come nella



Fig. 60. - Mulinello quintuplo.

fig. 60. Questa disposizione dà la bellezza di 33 caselle sulle quali si giuoca una partita assai curiosa, addimandata della volpe e dei polli.

Un vecchio libro francese (1), che mi serve di guida fedele per descrivere questo passatempo, inventato dagli antichi abitatori della Lidia, narra: "I Lidj, popolo dell'Asia, tra i molti giuochi che inventarono, dettero origine e uso a quello della volpe, non tanto per il piacere ch'essi vi trovavano, quanto per abituarsi alle furberie e a premunirsi dalle sorprese che Ciro, loro nemico capitale, preparava loro ogni giorno. Ciro chiamava polli i Lidj, perchè amavano le delizie ed il dolce far niente, mentre i Lidj regalavano Ciro del nomignolo di volpe, perchè non si stancava di tendere loro agguati, a fine di sorprenderli e di soggiogarli. Questo giuoco è ingegnoso e divertente, facile a praticarsi.

« Si giuoca con una dama (volpe) e con 13 pedine (polli) che si dispongono su 13 caselle della tavola (¹). I polli si dispongono da una parte (in alto o in basso) e la volpe a piacere in una casella della parte opposta che ne comprende 20 vuote. La volpe può muoversi innanzi o indietro, a destra o a sinistra, o diagonalmente. I polli non possono andare che in avanti e lateralmente, ma non possono, perciò, tornare indietro.

« Il giuocatore non deve lasciare i polli scoperti o soli, come si pratica per le pedine nel giuoco di dama.

" L'abilità di questo giuoco consiste nell'inseguire la volpe e nel chiuderla di tal maniera, che non possa più muoversi. La volpe mangia tutti i polli che sono scoperti o soli, e questi devono impedirle di passare nel cortile, in mezzo a loro, perchè più facilmente potrebbe mangiarne.

« L'esercizio conta molto in questo giuoco, e perciò è solo con l'esercizio che si può facilmente riescire

a far prigioniera la volpe ».

I polli muovono per i primi. Oggi, però, si giuoca con 17 polli, e i 4 venuti in soccorso dei 13 vecchi, si collocano nelle caselle 14, 20, 21, 27.

<sup>(1)</sup> Maison des jeux académiques, Paris, 1668.

<sup>(1)</sup> Le pedine si dispongono sui numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; la dama o volpe copre qualsiasi casella.

La volpe può mangiare due o più polli se, come nella dama, trova caselle vuote dietro a ciascuno di essi, ed ha vinto la partita, o quando ha divorato tutti i polli, o quando è arrivata sulle caselle segnate coi numeri 1, 2 e 3, e la perde quando si lascia chiudere in maniera che non possa più andare innanzi, tornare indietro, o fuggire diagonalmente.

#### 12º - L'AGONE.

In Italia è poco conosciuto questo passatempo, che ha molta somiglianza col giuoco della dama, con il quale ha comune la marcia in avanti delle pedine.

Lo scopo della partita è quello di raggiungere la posizione centrale della scacchiera, e fino a tanto che non si è riesciti a collocare tutte le pedine in maniera che possano al momento opportuno agire simultaneamente (quando si è al momento di vincere la partita), il giuoco fatto in precedenza non ha valore.

Nel giuoco dell'agone non si mangiano nè si soffiano

ovvero buffano le pedine.

Come la dama, l'agone si giuoca in due sulla scacchiera che, invece di essere quadrata è esagonale, e gli scompartimenti o file di cui risulta composta sono esagonali e così pure le caselle.

Ciascun giuocatore dispone di sette pedine, delle quali una, più grande delle altre, si addimanda regina; le altre guardie. Quelle di un giuocatore sono bianche; di colore scuro o nere quelle dell'avversario.

Le due regine devono collocarsi di fronte nelle caselle più lontane da quella centrale e su due angoli opposti della scacchiera. Le guardie si dispongono pure sulla prima fila a destra e a sinistra delle regine, alternando il colore e lasciando una casella vuota tra l'una e l'altra pedina di diverso colore. Però, questa disposizione non è assoluta, poichè i giuocatori, se d'accordo, possono modificarla a loro piacimento e il giuoco non si altera. Però la disposizione qui accennata è la sola che egualizza le probabilità di vittoria, mentre qualsiasi altra disposizione è di vantaggio al primo che muove, che ha saputo scegliere un conveniente collocamento della propria regina. Generalmente il bianco ha il vantaggio della mossa. Allora a ciascuna partita la sorte l'attribuisce a questo o a quel giuocatore. Più semplice, però, è l'assegnare la mossa alternativamente a ciascun avversario per ogni partita.

Iniziato il giuoco a turno ciascun giuocatore fa avanzare una pedina per volta, di casella in casella,

verso il centro.

Le pedine avanzano di fila in fila, oppure si muovono lateralmente sulla fila a cui appartiene la casella sulla quale si trovano; ma non possono mai retrocedere.

Se durante la partita una pedina, compresa la regina, si trova racchiusa tra due pedine contrarie, in maniera da formare con queste una linea dritta, il giuocatore a cui le due pedine appartengono, ha il diritto di prendere il pezzo prigioniero e il perdente deve collocarlo sopra una casella qualsiasi della fila più lontana dal centro. Ma quando è la regina che vien fatta prigioniera, il proprietario di essa, quando il suo turno di giuoco è venuto, deve prenderla e collocarla sopra qualsiasi altra casella vuota, eccettuata quella centrale.

Vincitore è proclamato quel giuocatore che riesce a condurre la *regina* nella casella del centro e circon-

darla con le pedine del suo colore.

Come si deduce da un esame superficiale, il farsi prendere prigioniero un pezzo, è di vantaggio, quando è mal collocato, perchè dovendo tornare indietro può rifare quella strada che sembra più vantaggiosa al suo proprietario.

A questo stratagemma, adunque, di farsi prendere prigione un pezzo si ricorrerà tutte le volte che si

avrà bisogno di migliorare il proprio giuoco.

Quando le pedine o guardie sono bene collocate, diventa quasi una necessità di dare prigioniera la regina, per poterla collocare in una delle caselle adiacenti a quella del centro, allo scopo di sloggiarne la regina avversaria, facendola a sua volta prigioniera

tra la propria regina e una guardia.

La difficoltà del giuoco, adunque, consiste nel procurarsi una posizione adatta a far retrocedere il maggiore numero di pedine avversarie, per trovarsi, al momento opportuno, in condizione vantaggiosa per occupare complessivamente il centro prima di esserne respinto dall'avversario. Perciò, la regina che s'avvicina alla casella centrale dev'essere sostenuta almeno da due o da tre guardic, occupanti le caselle adiacenti a quella sulla quale si trova la regina.

# Regole che disciplinano il giuoco dell'« agone. »

- a) La casella centrale può essere occupata solamente dalla regina.
- b) Nessuna pedina può restare tra due pedine di colore diverso, se con queste forma una linea retta
- c) Nessuna pedina può retrocedere se non quando è fatta prigioniera.
- d) Quando due o più pedine dello stesso giuocatore si trovano prigioniere, tra le quali la regina, la prima ad essere elevata è la regina, poi successivamente una ad una per ogni mossa le guardie. Il proprietario dei pezzi prigionieri può dare la preferenza a quello che più gli aggrada.
- e) Quando un pezzo è toccato, tranne preavviso, dev'essere giuocato. Però il giuocatore può lasciarlo ove si trova, rinunciando alla mossa, con la parola; « passo ».

f) Se un giuocatore occupa con le sei guardie proprie le caselle che circondano quella centrale, perde la partita, se al centro non si trova di già la regina sua.



Fig. 61.
Bussolo per giuocare a tric-trac
o tavola reale.

#### CAPITOLO VIII

#### I PASSATEMPI DELLA SUPERSTIZIONE.

1º — LA CARTOMANZIA
O L'AVVENIRE SVELATO DALLE CARTE.

Sulla origine delle carte da giuoco accenno al principio della parte del capitolo che ai giuochi di carte si riferisce. Però, sta di fatto, che le carte, prima di servire a passare piacevolmente il tempo, rovinandosi nella salute e nella borsa, furono usate per interrogare gli astri e gli auguri, e a squarciare gli impenetrabili veli dell'avvenire, contribuendo ad alimentare quella sciocca aberrazione dell'umanità che noi addimandiamo superstizione.

Nei primordi, specialmente presso gli Egizi e i Chinesi, le carte non erano come quelle de' nostri tempi, sibbene a geroglifici e a segni cabalistici che dicevano nulla, eccetto quello che dalla mente balzana dei furbi vaticinatori poteva scaturire per gabbare i gonzi e i credenzoni.

Nè i venti e più secoli, che separano la civiltà moderna da quella degli Egiziani, sono riesciti a persua dere gli ignoranti, che il futuro non può essere divinato da nessuna mente umana; tant'è, gli zingari boemi e gli spagnuoli, anche a' nostri giorni, traggono il necessario per sbarcare comodamente il lunario, predicendo l'avvenire per mezzo delle carte da giuoco.

La leggenda vuole che i boemi facessero conoscere le carte ai francesi, e gli spagnuoli agli italiani; ma è gloria del francese Jacquemin Gringonneur l'invenzione delle carte moderne. Questo signor Gringonneur era un pittore, che immaginò di dipingere alcuni pezzi di pergamena con soggetti allegorici, per distrarre il suo re, Carlo VI (1392), che aveva dato a nolo la piccionaia.

Più tardi, sotto il regno di Carlo VIII, le carte furono perfezionate ed ebbero i nomi che pur oggi conservano.

Ogni seme o pallio, o sequenza di carte, rappresentò fin da allora un ordinamento militare, quello della lancia fornita, che in Francia, secondo il Bardin, contava da tre a quattordici servienti (servientes armorum), mentre quella italiana si accontentava di appena dieci servienti.

Il capo-lancia, nelle carte, è rappresentato dal Re, seguito dal cavalcatore o piatto (nelle carte: cavallo), da un valletto o paggio (nelle carte il fante, o, come dicono i toscani, il gobbo), e da garzoni o paggi, che nelle carte erano rappresentati da quelle non figurate e cioè dall'asso, dal nove, dal sette, ecc. Più tardi, in alcuni paesi il fante o il cavallo furono sostituiti dal dieci, e perchè il re non si annoiasse in un celibato forzato, gli dettero la regina (la dama o donna). I cuori rappresentarono il valore; i quadri e i picche, le armi; i fiori, le salmerie indispensabili a qualsiasi esercito. L'asso era il nome di una moneta romana, ed era simbolo del danaro, del soldo dovuto alle milizie.

Il re di cuori rappresenta Carlomagno; quello di quadri ricorda Giulio Cesare; Alessandro il Grande è rappresentato dal re di fiori, e David, il vincitore di Golia, dal re di vicche.

La donna o regina di fiori è Argina (anagramma di

regina) e rappresentò, sin dal principio, Maria d'Angiò, sposa di Carlo VII; per donna di cuori fu prescelta Giuditta, personificata in Isabella di Baviera, regina altrettanto galante, quanto infame; la donna di quadri, Rachele, fu scelta a rappresentare Agnese Sorel, amica, troppo amica anzi, di Carlo VII, e quella di picche, Pallade, fu incaricata di glorificare la vergine di Domrémi, Giovanna D'Arco.

I valletti portano i nomi di croi, di capitani e di paladini della storia cavalleresca di Francia: Lahire,

Ettore (de Galard), Lancellotto e Ogier.

Organizzate in tal guisa le varie sequenze delle carte, presto si inventarono i giuochi d'azzardo, quelli di pazienza e... gli altri per uccellare il prossimo, pre-

dicendo con le carte l'avvenire a' gonzi.

La cartomanzia, però, restò fanciulla per parecchi secoli, e solo nel XVIII assurse veramente a scienza occulta per opera del famoso Cagliostro, di Marat e di molti altri ciarlatani di non minore furberia, tra i quali Court de Gébelin, un pazzo che la follia pel magnetismo spinse al suicidio, e Aliette (conosciuto meglio sotto l'anagramma di Etteila), che della cartomanzia fece, o meglio tentò fare, una scienza positiva ed esatta.

La celebrità dell'Aliette fu raccolta dalla signorina Lenormand, una isterica furba, alla reputazione della quale aggiunse importanza la credulità, che Napoleone il grande fingeva di prestare alle sue predizioni.

Nata ad Alencon nel 1768, rimasta orfana fino dall'infanzia, se ne venne a Parigi per dedicarsi allo studio della scienza divinatrice fondata da Etteila. A ventun anni apri il suo tempio di pitonessa e dopo pochi giorni Hoche Lefévre andò a consultarla sul suo destino. Al generale tennero dietro Camillo Desmoulins, Danton, Robespierre, Saint-Just e tutti quanti contò di intellettuali la prima repubblica.

Quei signori, a quanto pare, non soddisfatti delle predizioni della giovane pitonessa, la fecero arrestare

e imprigionare nel Lussemburgo.

Passato il Terrore, la Lenormand potè tornare al suo sacerdozio, e ricevere oro ed omaggi da Barras, dai coniugi Tallien e da Giuseppina Beauharnais, la imperatrice improvvisata e sventurata, che mutava di camicia tre volte al giorno, ma che non possedeva più di tre paia di calzoni, che le servivano solo per montare a cavallo, ed erano di raso... color carne.

Luigi XVIII non volle rimanere indietro a Napoleone, e più volte fece venire la Lenormand alla Tuil-

leries.

Alla Lenormand non mancarono concorrenti. Madama Clément, la signorina Lelièvre e Giulio Orsini ne continuarono la scienza, che pur oggi vediamo, anche in Italia, vivere rigogliosa in mezzo ad una falange innumerevole di gente superstiziosa e non sempre incolta, incapace di arrossire nel dare al pubblico l'esempio funesto di ricorrere e di prestar fede ad una ciarlataneria, che la scienza, il buon senso, quello comune, hanno sfatato.

E perchè il pubblico si persuada quanto bugiarda e stupida sia la cartomanzia, il magnetismo e tutto il guazzabuglio di simili siurmerie, qui ne riferisco alcuni esempi, perchè l'esperienza provi con un giuoco di pazienza o di solitario la fallacia dell'oroscopo,

dedotto dalle carte.

# 2º - COME SI TRAE L'OROSCOPO DALLE CARTE.

Non tutte le carte da giuoco sono buone e capaci di svelare il futuro. Non ci sarebbe male!... Per squarciare il fitto velo che impedisce all'umanità di leggere nell'avvenire, ci vogliono le carte dei *Tarocchi*. Senza le carte dei *Tarocchi* non si vede niente, non si può sapere nulla, si rimane nella più completa ignoranza su quanto accadrà. E, ci vogliono carte da *Tarocchi*, perchè le figure devono essere intiere, rappresentando

esse due significati diversi se si presentano normalmente o capovolte.

Passiamo al significato delle carte nel predire la ventura, buona o cattiva.

In prima linea vengono i fiori; le carte di questo seme sono considerate le più importanti, e sono sempre di buonissimo augurio, qualunque sia il numero di esse e il posto che occupano.

Tengono dietro i cuori, preannunzio — quasi sempre

- di avvenimenti lieti, di gioia, di felicità.

Seguono i quadri, che rappresentano il primo gradino della sventura; simboli manifesti di ritardi nella riescita delle intraprese; di querele in famiglia e fuori di casa; avversità inattese e..., già si sa, punto desiderate.

Per ultimo vengono i picche. Oh, il tremendo seme! Sventura, sventura, sventura, nient'altro che sventura

possono arrecare le carte di picche.

I significati di ciascun seme valgono per la massa dello stesso seme, e non per ogni carta singola, alla quale i maghi d'altri tempi — che trovano un degno riscontro nei birbi e negl'imbroglioni della modernità — attribuirono volta a volta valore e significato diverso, in dipendenza dei contatti, della ubicazione, ecc.

# Significato delle carte di fiori.

Asso disposto normalmente significa per un uomo: speranze di riescire in un'impresa iniziata; buone novelle; danaro; letizia; contentezza; per una donna: dono gentile.

Asso capovolto: gioie fugaci; fugace letizia; tutto fu-

gacissimo.

Re disposto normalmente: Un amicone con tanto di cuore, leale, affettuoso, servizievole. Segno evidentissimo di buon augurio; risultati splendidi di tutte le intraprese. Alle ragazze predice lo sposo, ed al soldato è promessa dell'ambita medaglia al valore!

Re capovolto: Ahimè, i castelli di Spagna vanno in fumo!

Donna, disposta normalmente, predice all'uomo che: saggezza, cortesia, gentilezza e allegria sono radunate nella donna che gli è destinata; alla donna predice che il trionfo dell'eterno femminino l'attende nel mondo; ed alla fanciulla annunzia un possibile matrimonio; ma se la

Donna esce capovolta, rivela che il disgraziato interrogatore di carte sarà vittima di una donna ge-

losa e cattiva.

Fante normalmente: Poverino; nella sua modesta semplicità rappresenta un giovane bravo, intraprendente, fedele, delicato, nemico della calunnia, onestisismo. Ma il

Fante capovolto, è il simbolo di un pericoloso adula-

tore

Dieci normalmente, significa fortuna, ricchezza, grandezza, potenza, vittoria. Ma se è capovolto ha gli stessi inconvenienti del fante, benchè in quantità minore.

Nove normalmente, vuol dire: eredità, danaro a josa; ma poca cosa, dono insignificante, quando si pre-

senta capovolto.

Otto, danaro guadagnato onestamente in gran copia; presagio di fortuna; di un affetto e di un amore felicissimo; ma se è capovolto significa: disillusioni senza fine.

# Significato delle carte di cuori.

Asso. — Lettera di... amore; notizia gradita; ma spesso rappresenta la casa paterna. Quando l'asso è capovolto, annunzia la visita di un amico.

Re. — Un uomo biondo, amico sincero, leale, franco,

321

cavalleresco. Se si presenta colla testa all'ingiù, diffidate, perchè vi preannunzia ostacoli ai progetti onesti.

Piccola Enciclopedia di giuochi

Donna. - Amica gentile, affezionata; eccellente augurio; ma se esce capovolta: speranza svanita.

Fante. - Giovane allegro, mattacchione, amico benefico e sincero; ma se si presenta colla testa in giù, indica giovane malcontento e triste.

Dieci. — Trionfo, gioia senza limiti. Però il dieci capovolto preannuncia una leggera inquietudine di spirito; qualche ora di melanconia dolcissima.

Nove. - Buoni risultati, soddisfazione completa; se, però, esce capovolto, significa piccolo dispiacere.

Otto. — Buon fine in amore onesto. L'otto capovolto, però annunzia: indifferenza della persona che si ama.

Sette. — Pace dell'anima; quiete dello spirito; bearsi in dolcissimi pensieri. Se capovolto, il sette preannunzia noia, molta noia!

# Significato delle carte di quadri.

Asso. — Annunzio dell'arrivo di una lettera; di danaro; di sottoscrizione di un contratto vantaggioso. Capovolto: arrivo di lettera con notizie vantag-

Re. — Indica militare; uomo altero, risoluto, vendicativo, incostante negli affetti. Se la carta esce capovolta: pericolo imminente.

Donna. — Femmina maldicente, cattiva, intrigante. Se la carta sorte capovolta: donna pericolosa.

Fante. - Servo infedele: estraneo turbolento, interessato ambizioso. Il fante capovolto preannunzia notizie inaspettate.

Dieci. — Viaggio e cambiamento di abitazione; se esce capovolto: viaggio non felice.

Nove. - Ritardi; contrarietà in tutto ciò che si è in-

trapreso. Se il nove sorte capovolto: dispiaceri in famiglia o di cuore.

Otto. - Viaggio breve; piccole contrarietà. L'otto a rovescio indica: insuccesso in quanto s'è intra-

Sette. — Le amorose cure saran cagione di dispiaceri, che si cambieranno in liti, se il sette sorte capovolto.

## Significato delle carte di picche.

Asso. — Perseveranza, felicità, fortuna sollecita in tutto ciò che si intraprende. Se capovolto: cattive notizie; tristezza.

Re. — Guardatevi da un uomo di mala fede; da un amico che vi tradisce; da un parente che medita la vostra rovina; da un marito avaro; da un rivale pericoloso; correte rischio di perdere danaro o un processo, se ne avete in corso; oppure farete un viaggio senza scopo e senza frutto. Ma se il re di picche sorte capovolto, state di buon animo, perchè tutti gli sforzi diretti a nuocervi cadranno nel vuoto.

Donna. — Una femmina maldicente e per di più vedova, una amica subdola, una parente invidiosa, trista, orgogliosa, minano la vostra felicità e cercano di allontanare da voi tutti i buoni. Se poi la donna di picche esce col capo all'ingiù, i guai minacciati avranno conseguenze addirittura terribili... per chi ci crede!

Fante. — Uomo nero! Giovane bruno, di pessimi costumi, avaro, chiaccherone, cattivo, ecc., minaccia. Se il fante sorte capovolto, il giovane tradirà senza alcun fallo chi presterà fede all'oroscopo.

Dieci. — Significa: pianto; afflizione di cuore; speranze sfumate. Consolatevi, però, se esce capovolto, perchè i dolori saranno di breve durata.

Nove. — Triste presagio. Il nove di picche è la più

21 - J. GELLI, Piccola Enciclopedia di giuochi.

jettatrice fra tutte le carte. Se esce capovolta, al malanno annunziato dal nove non c'è rimedio. Provare per credere!

Otto. — Contrarietà, malattie, dispiaceri. Se capovolto: matrimonio mancato.

Sette. — Pene momentanee; infedeltà. Se il sette sorte capovolto, le pene avranno poca durata.

NB. — Le figure di quadri e di cuori indicano persone bionde; quelle di picche e di fiori brune.

# Valore delle carte accoppiate.

- 4 assi. Annunziano una cattiva notizia che diminuisce d'intensità a seconda del numero degli assi che sortono capovolti.
- 3 assi. Affermano il contrario di quanto annunziano i 4 assi.
- 2 assi. Si congiura contro la persona che interpella le carte. Se escono capovolti, i danni congiurati non avranno effetto.
- 4 re. Risultati straordinari, che diminuiscono col crescere dei re sortiti a rovescio.
- 3 re. Eredità; riunione per affari importanti; ma se i re vengono con la testa all'ingiù: « risultati incerti ».
- 2 re. Progetti tra persone della medesima condizione. Se i re sortono capovolti: « tempo perso ».
- 4 donne. Predicono: piaceri, balli, feste, teatri ed altri svaghi mondani; ma se le donne sortono dal mazzo capovolte, i divertimenti non mancheranno, ma la compagnia non sarà delle più lodevoli.
- 3 donne. Rappresentano la maldicenza, che si muta in calunnia, se le donne sortono capovolte.
- 2 donne. Invece predicono divertimenti e passatempi, ma piacevoli, tra due amiche; se le due donne si presentano capovolte l'incontro e la con-

 vivenza con l'amica avrà la conseguenza diretta di un avvenimento doloroso.

4 fanti. — Riunione allegra tra giovanotti a' quali i pensieri non corrugano la fronte. Capovolti: peggioramento di condizione sociale.

3 fanti. — Amici falsi; propositi cattivi; porta di prigione aperta. Se capovolti: risse, dispute, questioni, duelli e... peggio.

2 fanti. — Progetti colpevoli. Se i due fanti escono capovolti: pericolo imminente.

4 dicci. — Realizzazione delle proprie aspirazioni. Se capovolti: risultato meno completo, ma sempre sicuro.

3 dicei. — Segnano la cattiva condotta di chi consulta le carte. Quando i tre dicei sortono capovolti, la cattiva condotta condurrà presto ad un epilogo rovinoso. Avviso ai capiscarichi.

2 dieci. — Mutamento involontario di professione. Se, però, le carte si presentano capovolte, il cambiamento non avrà effetto.

4 nove. — È prossima una grande sorpresa. Se capovolti: incontro di buoni amici.

3 nove. — Allegrezza a non più finire. Ma, tre nove capovolti avvertono che una imprudenza arrecherà grave danno.

2 nove. — Compiacenza e soddisfazione minuscole. Se capovolti: non giuocate, chè perderete.

4 otto. — Viaggio breve e sollecito. Se capovolti: ritorno di un parente o di un amico carissimo.

3 otto. — Progetto di matrimonio. Se all'ingiù: avvenimento assai fortunato.

2 otto. — Amore fugace. Se capovolti: piaceri minuti e dispiaceri non profondi.

4 sette. — Rapporti con gente trista e pericolosa. C'è da augurarsi che i sette sortano capovolti, onde i rapporti ora indicati non portino conseguenze funeste.

3 sette. — Malattia non grave, ma lunga. Se capovolti: malessere passeggero.

2 sette. — Simpatia novella. Se capovolti: grande, immensa, straordinaria gioia.

# Significato delle carte accoppiate.

Asso e dieci di cuori. — Sorpresa domestica. Sette di cuori e di fiori. — Notizie in rapporto a denaro.

Dieci di fiori e nove di picche. — Mancanza di denaro; miseria, stenti di non lunga durata.

Asso di cuori e fante di quadri. — Siete aspettato.

Asso e sette di picche. — Secondo matrimonio.

Dieci di quadri col sette di picche, significa: ritardo — coll'otto di cuori, viaggio sicuro — coll'otto di fiori, viaggio d'amore.

Lo stesso significato pel nove di quadri. Se vi è. l'otto, significa sempre un viaggio, ma per malattia — se vi è il sette, medesimo significato. Dama e sette di quadri, grandi questioni. Asso e dama di fiori, dichiarazione di simpatia profonda.

Re, dama, fante e asso di qualsiasi colore, matrimonio sicuro.

Se la dama di picche si trova sola del suo colore: impedimento — se vi è il fante di quadri, grande riuscita — se vi si trova l'otto di picche, grandi dispiaceri.

In generale, i cuori, significano amore — i fiori, denaro — le picche, noie — i quadri, ritardo. Combinati si correggono a vicenda.

Ecco vari esempi delle molte combinazioni.

È d'importanza assicurarsi quale sia la carta prima estratta, perchè in tre carte dello stesso valore, la posizione della prima cambia il risultato della predizione.

#### Tre re.

Il re di cuori, di quadri e di fiori. — Beni, onori e ricchezze immense.

Il re di cuori, di quadri e di picche. — Inutili tentativi per pervenire alla ricchezza.

Il re di cuori, di fiori e di quadri. — Si perverrà alla ricchezza col proprio talento soltanto.

Il re di cuori, di fiori e di picche. — Una morte gioverà alla persona che interroga.

Il re di cuori, di picche e di quadri. — Tradimento. — Speranze deluse.

Il re di fiori, di quadri e di cuori. — Restituzione di un bene che ci era stato tolto.

Il re di fiori, di quadri e di picche. — Restituzione di un bene da noi rapito.

Il re di fiori, di picche e di cuori. — Scoperta di un tesoro nascosto.

Il re di fiori, di picche e di quadri. — Perdita di beni e di danaro, ma non durerà a lungo.

Il re di fiori, di cuori e di quadri. — Ricompensa meritata. — Gelosia.

Il re di fiori, di cuori e di picche. — Amicizia disinteressata. — Felice matrimonio.

Seguendo le combinazioni suesposte si perviene alle seguenti deduzioni:

Se il re di quadri è il primo, le predizioni avranno l'eguale significato delle tre carte incominciate col re di cuori; se invece primo è il re di picche, medesimo risultato del re di fiori.

#### Tre donne.

Tre donne, di cuori, quadri e fiori, combinate in modo che quella di cuori sia sempre la prima, si avrà allora il significato: d'imprese felici, amicizie sincere.

La dama di picche può solo turbare quest'unione, ed allora cadiamo nella prima predizione data per le tre dame, qualunque ne sia il loro colore.

Quando la prima dama fosse quella di fiori, allora ciò significherebbe compiacenza, onori, vantaggi.

Se prima è la dama di quadri: stima, affezione, confidenza in falsi a ici, presunzione ed orgoglio, corretti da un buon cuore.

Se prima è la *dama di pieche:* spirito turbolento, negligenza negli affari, amore non corrisposto, consigli non seguiti.

# Tre fanti.

Il fante di cuori, quadri e fiori. — Vincita di un processo. — Possenti protezioni.

Quando il secondo sia il fante di picche. — Perdita del processo e nemici.

Il fante di fiori, quadri e cuori. — Eredità, doni, vincite immense.

Fante di quadri, di cuori e di fiori. — Buona condotta.

Il fante di picche presenta sempre un impedimento. Fante di picche, di cuori e di fiori. — Perdita di denaro e di amicizia. — Cattivi e punto piacevoli viaggi.

## Tre dieci.

Dieci di cuori, di quadri e di fiori. — Soccorso di parenti e di amici. — Vincite di lotterie.

Il dieci di picche in mezzo, avverte di non fidarsi di certi amici.

Il dieci di fiori, di quadri e di cuori. — Odi e gelosie, dei quali si potrà trionfare.

 $ar{H}$  dieci di quadri, di cuori e di fiori. — Eredità. — Restituzione di beni perduti.

Il dieci di pieche in mezzo od in altro posto indica ingiustizia e dispiaceri, cattiva riuscita negli affari.

Il dieci di picche, di cuori e di fiori. — Grandi affari. — Viaggi lunghi. — Grandi imprese.

Tre dieci non formano un buon presagio, ma si compensano a vicenda.

## Tre nove.

Il nove di cuori, di quadri e di fiori. — Talento. — Occupazioni. — Fortuna fuori della patria. — Inaspettata fortuna.

Il nove di quadri, di fiori e di cuori. — Sempre fuori della patria. — Fortuna nel pericolo.

Il nove di picche è di cattivo augurio.

Il nove di quadri, di cuori e di fiori. — Beni. — Eredità in paese straniero.

Il nove di picche è sempre un impedimento.

Il nove di picche, di cuori e di fiori. — Perdite care. — Mutamento di condizione. — Infedeltà amorosa.

#### Tre otto.

L'otto di cuori, di quadri e di picche. — Vita lunga.

- Inaspettate ricchezze.

L'otto di fiori, di quadri e di cuori. — Vita tormentata da cattivi parenti od amici, ma vittoria finale. L'otto di quadri, di cuori e di fiori. — Esistenza calma

e felice.

L'otto di picche, di cuori e di fiori. — Lunga esistenza, malattie cagionate da soverchi piaceri. Cure di spirito.

#### Tre sette.

Il sette di cuori, ili quadri e di fiori. — Amore e gelosia. — Indisposizioni leggere. — Lunga esistenza.

Il sette di fiori, di quadri e di picche. — Ambizione. — Affari trascurati — Indigenza. — Vicissitudini.

Il sette di quadri, di cuori e di fiori. — Ansie dolorose. — Preannunzio della nascita di un bambino nella famiglia.

· Il sette di picche, di cuori e di fiori. — Amore corrisposto. — Infedeltà. — Perdita di denaro.

#### 30 - VARIE MANIERE DI FARE LE CARTE.

La maniera più semplice e più in uso è quella di servirsi di un mazzo di 32 carte. Mescolate, si dividono le carte in due mazzi pressochè eguali, e si fanno alzare dalla persona che le consulta, la quale sceglie tra i due quello che più le aggrada.

La prima carta vien tolta dal mazzo scelto e messa da parte. Essa costituisce la cosidetta « riserva ». Il resto del mazzo viene voltato e man mano che le carte si presentano si interpreta il significato loro, in conformità di quanto ciascuna di esse rappresenta.

Supponendo che il mazzo sia composto di quindici carte, che si presentano nell'ordine seguente:

Asso di cuori, nove di fiori, re di cuori, dieci di quadri, nove di cuori, otto di cuori, otto di quadri, sette di fiori, asso di quadri, donna di picche, fante di quadri, asso di fiori; l'otto di fiori rappresentata dalla riserva.

Senza preoccuparsi della ubicazione di ciascuna carta, ma interpretandone il senso in un accoppiamento parziale, si avrà la seguente risposta:

«In casa mia — un'eredità — che un uomo biondo — di ritorno da un viaggio mi porterà — sicuro di riescire nel suo amore. — Sarò zimbello di molti per questa eredità (sette di fiori e sette di quadri) — ma una lettera di una vedova — portatami da un fattorino — o da un militare — confermerà la buona notizia ».

Dopo questa prima lettura si mescolano di bel nuovo le carte, con le quali si fanno tre mazzetti pressochè eguali, mettendo da parte l'ultima carta.

L'interpellante sceglie uno dei tre mazzi, nel quale a mo' d'esempio, si trovano le seguenti carte:

Otto e dieci di quadri, re di cuori, sette di fiori e asso di quadri.

Si leggono correntemente così:

« La vostre pratiche d'amore saranno coronate da un viaggio — per il quale un uomo biondo — vi manderà denaro — dentro una lettera ».

Se il secondo contenesse: il sette di quadri, il nove di fiori, l'asso di cuori, l'asso di fiori e il fante di quadri, si avrebbe:

«Si burleranno di voi — pel vostro denaro — ma in casa vostra — un avvenimento giulivo — sarà apportato da una lettera — che vi recherà il postino».

Se il terzo mazzo fosse costituito dalla donna di picche e dal sette di cuori, vorrà dire che:

« Una vedova apporterà la pace nel vostro cuore ». L'otto di cuori e l'otto di fiori, carte di sorpresa, confermeranno l'eccellente oroscopo.

# Raccomandazione opportuna.

Il passatempo piacevole è assai semplice e può ripetersi per tutte le persone della comitiva; ma se le carte annunziassero cose troppo tristi o disgrazie irreparabili è obbligo della pitonessa o dell'augure, di correggere prudentemente il responso, affinchè nessuno resti impressionato da una predizione, che non possiede alcun elemento di serietà, e che trova conforto solo nella superstizione degli sciocchi.

Oltre a questa esistono altre maniere di fare le carte per trarre l'oroscopo. Esse sono:

« Fare le carte a tre, a quindici, a ventuno ».

Non credo utile di descriverle in questa piccola

331

enciclopedia di giuochi, prima, perchè non lo comporta l'indole del volume, poi perchè non voglio contribuire a dare forma di scienza ad un passatempo innocente quanto piacevole, fino a quando si basa sul capriccio di una persona educata e dotata di uno spirito inventivo fuori della comune.

# 4º — LA CHIROMANZIA O L'ARTE DI PREDIRE LA VENTURA DAI SEGNI DELLA MANO.

La chiromanzia è l'arte di predire la ventura, deducendola dai segni della mano. La chiromanzia è un'arte, se pur così è lecito addimandarla, antichissima, di origine greca, che ha per base l'aspetto esteriore della palma della mano.

La chiromanzia è bugiarda quanto la cartomanzia; come questa trova conforto solo nella credenza di pochi ed ignoranti — anche se sono istruiti — super-stiziosi.

Per noi la *chiromanzia* non è, e non può essere altro che un mezzo piacevole per passare il tempo in allegra brigata, quando le noiose pioggie d'autunno, o i venti ghiacciati dell'inverno costringono a rimanersene tappati in casa e a rinunziare a più elevati ed intellettuali soddisfacimenti dello spirito.

Le regole generali di questa scienza mistificatrice le ho tolte dal libro del *El Grande Alberto*, un libercolo in lingua spagnuola che ha per titolo: *El porvenir* advinando por las lineas de la mano, del quale si servono specialmente le gitane nel predire il futuro.

# I monti e le linee.

La mano deve essere presentata aperta all'indovino, con il palmo in alto. Nel mezzo del palmo evvi un affossamento o concavità.

Quando la mano è chiusa si chiama pugno; ma la parte opposta al pollice si addimanda *percussione*, perchè è destinata a colpire gli oggetti. Il palmo si divide in sette parti.

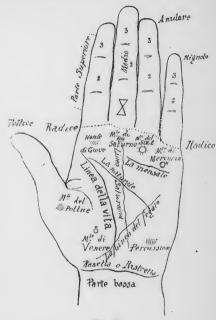

Fig. 62.

Tutte le dita della mano hanno alla loro base una piccola prominenza, una microscopica montagna. Ciascuno di questi cinque rialzi è detto *monte* ed è dedicato ai pianeti principali. Sono questi pianeti, secondo i chiromanti, attivi o passivi, che influiscono sul presente e sul futuro di tutta l'umanità.

Il monte di Venere si trova sotto il pollice (fig. 62); Saturno è sul monte del medio; Giove sul monte dell'indice; il Sole (cioè Apollo) sul monte dell'anulare; Mercurio su quello del mignolo; Marte sta nel triangolo formato dal cavo della mano, mentre la Luna si trova sul monte della percussione, o della mano.

Queste montagne dei pianeti formano le vallate, solcate da linee più o meno profonde, distinte ciascuna da un nome particolare.

La linea della vita comincia tra il pollice e l'indice, sotto il monte di Giove; si svolge alle falde del monte di Venere e si perde verso la linea rasetta.

La linea naturale si diparte dall'origine della linea della vita, o presso a questa e, prolungandosi sul cavo della mano va a perdersi sotto il monte della Luna.

La linea mentale comincia sotto il monte di Mercurio e si prolunga fino alle falde di quello di Giove.

La linea epatica o del fegato comincia quasi sempre alla estremità di quella naturale, e concorre a formare il triangolo.

La rasetta si compone di due o tre linee trasversali poste alla giuntura del palmo della mano col polso.

La linea di Saturno è la linea preferita e studiata da tutte lè persone... positive, perchè indica la prosperità. Si parti dal monte che sovrasta la rasetta, traversa il piano di Marte e si arresta alle falde del monte di Saturno. Questa linea, generalmente, divide il palmo della mano in due parti pressochè uguali.

Le altre linee secondarie che si riscontrano nella mano, aumentano o diminuiscono il valore delle principali, ma non hanno un significato particolare.

Tra le linee secondarie avvi la via lattea, che nasce verso la rasetta e pel monte della Luna raggiunge il monte di Mercurio.

La linea del Sole è pure tra le secondarie. Nasce

verso il centro della cavità della mano, e va a perdersiverso la radice del dito anulare.

E tra le meno importanti vi ha la linea della cin-

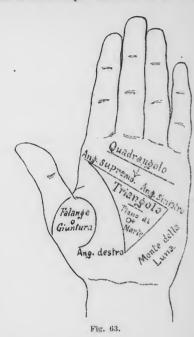

tura di Venere, che nasce all'attacco dell'indice col medio e termina tra l'anulare ed il mignolo.

Le linee sorelle sono quattro ed hanno pressochè la medesima direzione. Esse si scorgono poco lontano dalla linea della vita, dalla naturale e da quelle epatica

e mentale. Prendono il nome dalla linea principale, ch'è a loro più vicina.

Le linee della vita, del fegato e quella naturale

formano un triangolo (fig. 63).

L'angolo supremo (fig. 62) riusulta dalla congiunzione della linea della vita con quella naturale; quello però, formato dall'incontro della linea della vita con quella del fegato è l'angolo destro, ed angolo sinistro è quello formato dall'incontro della linea naturale con quella epatica.

Lo spazio limitato dalla naturale e dalla mentale

si addimanda quadrangolo (fig. 63).

#### SIGNIFICATO DELLE LINEE.

Ed ora passiamo al significato che gli amatori della chiromanzia attribuiscono alle linee ora nominate. Ne leggerete delle belle, signori; ma che farci? La scienza occulta dei chiromanti è impenetrabile allo sguardo dei profani, e specialmente a quello degli increduli, come noi e, spero, come tutti voi.

## La linea della vita.

È la prima ed anche la più importante. Indica la durata dell'esistenza umana, e ne predice le varie accidentalità che la turberanno. Se la linea della vita è lunga, profonda e senza soluzioni nella continuità sua, è indizio di buon carattere e di perfetta eguaglianza di umore.

Se la linea della vita non è eguale in tutto il suo sviluppo, ma più larga e più profonda in taluni punti, il soggetto studiato sarà collerico.

Se, però, verso l'angolo supremo sarà delicata e molto apparente, denoterà carattere docile, sottomissione facile e straordinaria mansuetudine. Quando la linea della vita è troppo dilatata o grossa, è indizio di inclinazioni perverse; se è lunga, senza il concorso della linea naturale, annunzia carattere fegatoso, irascibile, brutale.

Ma quando la linea della vita è lunga ed interrotta... la debolezza fisica del soggetto è denunciata; la morte comparirà «innanzi sera ». Britt !...

Nulla dicono i segni che partendosi dal monte di Venere intersecano la linea della vita. Se questa è lunga, continuata, diritta, ben colorata, chi la possiede può cantar vittoria, perchè è indizio di vita lunga, senza malattie di qualche gravità.

La linea della vita, se breve e larga, è indizio di un carattere freddo; se breve e intersecata da piccole linee, di un fisico molto delicato; infine, se lunga e libera, è sintomo di carattere duro, freddo, incostante, infedele. Quando, però, è libera, ma poco estesa, indica mente solida, carattere franco e leale; se è grossa, uomo di guerra, come Giulio Cesare e Napoleone I; se grossa e rossa, incostanza, leggerezza; se grossa e larga sopra l'angolo supremo, proclive alla collera; se grossa verso la linea naturale, indizio di mente saggia e di spirito liberale.

Quando al principio della linea della vita si riscontrano fossette opache o quadrate, esse denunciano un carattere bellicoso, battagliero; se i punti sono rossi, tristezze, malinconia.

Una escrescenza sullo sviluppo della linea preannunzia ricchezze.

La linea biforcata verso il monte di Giove predice onori e dignità; biforcata nell'angolo supremo, incostanza ed impertinenza. Ma se, in questo biforcamento, uno dei rami tocca la linea naturale, l'onestà, la fedeltà, la generosità e l'eguaglianza di carattere trionferanno su tutto e su tutti.

La linea della vita che manda alcuni suoi rami verso il monte Venere, è indizio di ricchezza portata all'opulenza; ma se le ramificazioni si dirigeranno verso il triangolo, purtroppo, le ricehezze andranno presto in fumo.

La linea che si diparte a forma d'arco da quella della vita, per cingere il monte di Venere, avverte della persecuzione di un nemico implacabile, ma impotente.

Attenti alle cadute da cavallo! Sono rappresentate da alcune interruzioni nella linea della vita, in prossimità del monte di Venere.

La linea della vita, recisa nella sua estremità, in forma di croce appartiene a persona buona; se è recisa verso la rasetta, è indizio di una caduta. Se una croce attraversa in un punto qualunque la linea della vita (e tutti di quelle croci ne abbiamo) la vita sarà felice e scorrerà piacevole in mezzo all'abbondanza, alla salute, a' figli, ecc.

Dopo le croci vengono le stelle. Una tra la linea della vita e il monte di Venere significa celebrità per intelletto; tre stelle sulla linea, uomo calunniato dalle donne (!!!).

Per ultimo i triangoli! Uno nella cavità: esilio; uno al principio della linea della vita, verso il monte di Venere (ahi!): perdita di beni; se presso il monte di Giove: disinganni amari!

# La linea naturale.

Ecco la linea del cervello! Serve a indicare la complessione, il carattere ed il temperamento.

Nasce al disopra del monte di Giove e se forma in questo punto l'angolo supremo con la linea della vita, è indizio di persona inclinata al bello e al buono. Peccato, che nell'umanità questo incontro succeda tanto di rado! È per questo mancato incontro, appunto, che i cattivi e i perversi sono in maggioranza su questa terra. Eppure è così facile essere buoni!

Quando la linea naturale è diritta, profonda, intiera, appariscente, annunzia una mente superiore, un cuore d'oro, un'anima retta e... fortunata; una vita lunga, eredità, salute perfetta e gioconda, tranquillità di spirito. Se però, qualche cerchio si trova sulla naturale, non mancheranno le dispute e le querele in famiglia e fuori; ma sopratutto con gente chiesastica.

La naturale lunga e larga è sintomo di pessimo carattere; ma se è lunga ed estesa fino al monte della mano, rivela coraggio, fortezza, destrezza, generosità.

Per essere veramente felici è però necessario che la naturale pencoli alquanto verso la linea della vita e verso quella della rasetta; perchè se è tortuosa, la malizia e la cattiveria soffocheranno qualsiasi sentimento nobile.

Se si perde nel cavo della mano: malattie, carattere imbelle, morte prematura; se traversa la mensale: infortuni, danni, perdite; se in ambo le mani si riunisce alla mensale: morte sicura prima di venti anni(!); con una croce: gambe o testa ferite, senza speranza di guarigione; se biforcata all'orlo della mano: vecchiaia e fine devoti; se ricurva e perdentesi fra l'anulare e il medio: morte improvvisa per eccessiva pinguedine.

Tagliata da linee parallele all'opposto del medio:

ferite mortali.

Due linee ascendenti dalla naturale e riunite presso alla mensale: rapido cammino in qualsiasi carriera; fortuna inaspettata.

Mal formata e tagliata da varie linee di diversa lunghezza: reumi e dolori nervosi ad ogni cambiamento

di stagione.

Una eroce all'origine della naturale: beneficenza e benevolenza, il risultato delle quali sarà una disgrazia.

Se la croce si trova verso l'estremità della linea: vita felice senza sinistri, morte placida e serena.

Se si trova nel mezzo della linea, all'altezza dell'indice, e dalla parte opposta: processi, imbrogli, litigi. e... vita corta.

22 - J. GELLI, Piccola Enciclopedia di giuochi.

# Linea del fegato.

La linea del fegato, o epatica, è la linea della prosperità. Chi l'avrebbe detto? Si vede proprio che la

chiromanzia può fare miracoli!

La forte complessione fisica è rivelata da una linea diritta e continua; però, se è profonda e continua ed unita a quella della vita, senza però toccare quella naturale, è indizio di complessione non integra; se, poi, traversa la linea della vita, il temperamento è addirittura non buono.

Larga, continua, profonda, simboleggia la forza, il coraggio, e una vita lunga; e se con questi caratteri tocca la linea della vita e quella naturale, dinoterà una invidiabile armonia tanto fisica, quanto morale.

Se lunga ed attraversante il cavo della mano: volgarità di carattere; se ripiega verso la percussione:

predestinazione a naufragare o ad annegare.

Quando sale dalla rasetta al monte di Giove: grandi onori, grandi ricchezze; se si estende fino al monte di Saturno: salute perfetta fino alla vecchiaia; se tocca il monte Mercurio: favori di persone altolocate, e facilità di eloquio; se inclinata verso il cavo della mano e se divisa dalla naturale: debolezza, incostanza; se tortuosa: furberia; se tortuosa e pallida: malattia.

Allorchè la linea del fegato è larga, dritta e un po' interrotta nel centro, è presagio di vita lieta e felice; se intersecata da quella della vita: coraggio e tendenza al bene; se non tocca quella vitale: vanità, incostanza, carattere battagliero; se tra la linea del fegato dista da quella della vita: prodigalità e menzogna; se non tocca la linea della vita, ma è unita alla naturale, la linea del fegato rivela un uomo collerico ordinario, malgrado l'apparenza di mite agnello.

Quando la linea del fegato non tocca la naturale, è indizio di leggerezza; ma se tocca la linea vitale e quella naturale, è indizio di purezza di costumi, e di lucidità di mente.

Quando la linea della vita tocca la naturale, e si unisce alla linea del fegato nell'angolo supremo, annunzia un grande pericolo.

## La linea mensale.

La linea mensale nasce alle falde del monte di Giove e limita inferiormente i monti di Saturno, del Sole e di Mercurio.

È di buon augurio quando è diritta, continua, profonda ed apparente almeno fino alle falde del monte di Saturno. In caso diverso è sintomo di malanni e di sventure.

Quando risale verso l'indice e senza diramazioni predice perdita di beni od esilio; e se rimonta sulla collina di Giove; ricchezze, dignità, bontà d'animo.

È indizio di sventura quando senza diramazioni raggiunge la radice dell'indice; che si traduce in esplosioni violente di collera allorquando si prolunga oltre le radici dell'indice. Se non discende oltre il monte di Saturno: povertà; se tra l'indice e il medio: facile conquista di beni; se finisce tra queste due dita ed a contatto della linea saturnina: pericolo.

Questi i principali caratteri della linea mensale, chè, per descrivere tutte le interpretazioni secondarie occorrerebbe un volume.

#### La rasetta.

La rasetta, o ristretta, è quella linea raramente unita che si trova alla congiunzione della mano col polso. Generalmente è ritenuta di buon augurio se ben chiara, senza crespe nè sorelle.

Si dà più particolarmente il nome di ristretta alla linea che separa la palma della mano dalla rasetta. La ristretta è talvolta accompagnata da una o due sorelle, linee parallele che la circondano. La rasetta propriamente detta è lo spazio che esiste fra la prima e l'ultima linea.

Se la ristretta è continua, profonda e ben colorata: vita felice e tranquilla, grande fortuna; corta ed interrotta: povertà, vita infelice ed agitata; se è tagliata per traverso da linee eguali: gioventù laboriosa, ricco matrimonio, eredità, industria e benefici; segata da linee tortuose ed intrecciata a guisa di anelli da catena: vita laboriosa che condurrà alla fortuna, se il monte della Luna non vi si oppone; se la ristretta è accompagnata da tre sorelle ben segnate e colorite: vita prolungata per lo meno sino agli ottant'anni; se la rasetta manda fuori una linea la quale passando pel mezzo della mano, s'estende sino alla naturale: vita comoda e piacevole; se questa linea si prolunga verso il medio: grande prosperità.

Le stellette e le croci intorno alla rasetta preannunziano: alta posizione sociale. Se una di queste croci o stelle si trova verso la fine della vitale: fortuna acquistata con liti.

## Linea di Saturno.

La linea di Saturno è anche detta della prosperità ed è quella che dalla rasetta sale verso il medio. Se comincia verso l'angolo destro indica: abbondanza di danaro e... di figliuoli; se dalla rasetta risale verso il cavo della mano: immaginazione feconda; se termina verso la naturale: spirito inventivo, virtuosità e vita lunga; se nasce dal monte della Luna: ricchezze; se tortuosa dalla rasetta all'anulare: ignoranza e... cervello fino; se biforcata alle sue estremità: molto spirito; biforcata sul monte di Saturno: avvenimenti piacevoli; estesa sul dito medio: avarizia, tendenza al male; estesa dalla rasetta all'indice: lunghi viaggi felici ed onorevoli.

## La via lattea.

Nasce verso la rasetta e si dirige verso il monte di Mercurio, e verso il principio della mensale.

La linea della via lattea serve a pronosticare l'energia di un uomo nella resistenza alla volontà della donna.

Se è diritta e raddoppiata verso il mignolo, se comincia dall'angolo destro o dal monte di Venere e procede verso il mignolo: felicità e fortuna conquistate con l'aiuto di una donna; se tagliata ad una estremità a forma di croce; sventura per cagion di donna.

## La cintura di Venere.

La linea arcuata che nasce tra il medio e l'indice per finire tra l'anulare e il mignolo, si addimanda cintura di Venere. Non tutti la posseggono, ed è sintomo di animo cattivo, di scarso senso morale, di brutalità d'animo.

#### La linea solare.

Si trova sul monte del Sole. Si diparte dal concavo della mano o dalla linea naturale, o da quella mensale, o dal quadrangolo. Più è estesa, più è netta, meglio è. Si perde alle radici dell'anulare.

Se si diparte dalla vitale, come solco profondo, fino al monte del Sole, preconizza cose piacevoli, onori, vita lunga, felice, prosperosa, occupata da studi. Ma se manca, o è imperfetta, ogni aspirazione a salire in alto cade nel vuoto.

Se la linea del Sole comincia nel cavo della mano e si prolunga sino all'anulare, è sintomo di alte protezioni; se taglia il monte del Sole recisamente: fortuna, mente eletta, produzione intellettuale di molto pregio.

# Il triangolo.

Il triangolo è formato dall'incontro delle tre linee: del fegato, vitale e naturale. Occupa la parte concava del palmo, e se è ristretto simboleggia l'avarizia; se largo, la generosità e la munificenza.

Se le linee che formano il triangolo sono ben marcate e meglio colorite, diritte e pressochè uguali: costituzione robusta, vita lunga e felice, coraggio, intelletto.

Quando nel triangolo appare una stella, una eredità si avvicina; ma se vi appare un quadrato: processi con parenti.

## Il quadrangolo.

È detto anche tavola, e si trova tra la mensale e la linea del cervello.

Ha gli stessi caratteri e predice quasi le medesime cose del triangolo.

# L'angolo supremo.

L'angolo supremo è formato dalla vitale e dalla naturale. Esso dovrebbe prendere la sua origine alle falde del monte di Giove, e non ha da essere acuto e congiunto: povertà di mente e costituzione debole; ma aperto e piuttosto ottuso: spirito superiore e salute da vendere.

Quando l'angolo è eccessivamente largo e poco appariscente, denota durezza e cattiveria di carattere; e se apparisce verso il cavo della mano, la timidezza, l'avarizia e la malignità saranno d'ostacolo a qualsiasi impresa.

La mancanza dell'angolo è indizio di maldicenza e di infedeltà, L'angolo acuto è sintomo di astuzia; ma se è quasi diritto; onori e dignità a non saperne che fare.

Separato e unito da una o da due linee, tagliate da altre due: pentimento di trascorse pazzie.

Se questo angolo è separato, e nella separazione presenta alcune linee senza ordine: rivelazione di una persona marziale, sì, ma anche infedele.

Se diviso, e se nella separazione si trovano alcune linee in forma di rete: carattere menzognero, appassionato per la musica e pel giuoco.

Se la vitale è tagliata dalla naturale e da un'altra linea, che discendendo dalla parte superiore della mano le tagli ambidue: avverte di guardarsi da animali velenosi e dal mare.

Se l'angolo è tagliato da una linea, la maggior parte della quale si trovi dal lato della mentale: pericolo d'incendio; tagliato da un semicerchio, le estremità del quale sieno rivolte verso la vitale: aumento di fortuna.

Una croce od una stella annunciano eredità provenienti da donne.

# L'angolo destro.

L'angolo destro è quello formato dalla vitale e dalla epatica. Se l'angolo è alquanto acuto, appariscente e netto: buona complessione, molta inclinazione alla virtù; appena visibile: avaro, mariuolo, interessato ed egoista; se è aperto, e che all'apertura una croce tocchi le linee vitale e del fegato: buon fine, morte devota.

# L'angolo sinistro.

L'angolo sinistro è formato dalla naturale e dalla epatica.

Se è ottuso, netto ed appariscente: lunga vita, animo retto; se è acuto: litigio, cattiveria; se appena visibile: temperamento malaticcio, intelletto limitato; se non esiste: malattia di fegato o di stomaco; quando è lungo, molto acuto, vicino al mezzo della mano: si morrà annegato... probabilmente nell'acqua!

#### IL SIGNIFICATO DEI MONTI.

Il monte di Venere di... giusta statura è indizio d'amore; e se è attraversato da più linee profonde e diritte: amore in anima retta e in corpo sano. Però, di queste linee non ce ne ha da essere troppe, altrimenti si passa alla categoria della lussuria.

Se il monte di Venere è prominente: passione irresistibile per la musica; se basso: fabbricante di castelli in aria.

Il monte di Giove senza linee e poco elevato indica bontà d'animo, amore per la giustizia (ecco un esame al quale dovrebbero sottostare i magistrati), generosità.

Se qualche linea lunga lo traversa: predizioni di onori e di ricchezze.

Il monte di Saturno senza solchi vuol dire: quieto vivere, trionfi nelle esperienze e nelle speculazioni agricole; se basso e solcato da qualche linea, è indizio di vita dura, laboriosa, ricca di... amarezze.

Il monte del Sole alquanto elevato e solcato da linee diritte predice ad una donna l'affettuosa ammirazione di molti, copia di onori e di dignità; mentre tutto l'opposto le predice, se è basso e solcato da linee tortuose.

Il monte di Mercurio, un po' basso, è indizio di mente acuta, di furberia; indica tutto l'opposto se è alto.

Il monte della mano, pianeggiante, senza linee, rivela dolcezza di carattere e generosità; altrimenti: incostanza in tutto.

Sul significato dei centomila caratteri dei vari monti ci sarebbe da scrivere non uno, ma cento volumi, perchè l'interpretazione dipende essenzialmente dalla fantasia e dalla accortezza di chi li esamina.

## 50 - LA METOSCOPIA

La metoscopia o commensurazione delle linee della fronte è una scienza o passatempo simile alla chiromanzia, della quale ha tutti i caretteri e i principi con la sola differenza, che invece di studiare le linee e le prominenze della mano, studia le rughe, i segni e i bernoccoli della fronte.

Questo studio dovrebbe dare per risultato la conoscenza perfetta del passato, del presente e del futuro della persona esaminata.

È, come si vede, un'altra delle tante imbrogliature per pescare qualche soldo ai gonzi; ed io, non ne ripeto i principî, perchè parmi sufficiente il poco che ho detto sulla *chiromanzia* per passare allegramente un quarto d'ora di matte risate, o per mettere in lieve apprensione un amico che fa lo scettico e il superuomo, quando lo si conosce per un buon figliuolo, capace di credere che la luna riflessa nel pozzo è diversa da quella che splende in cielo.

## CAPITOLO IX

# SESSANTACINQUE GIUOCHI SPORTIVI ALL'APERTO.

Gargantua, un gigante tanto... voluminoso, aveva bisogno di divertirsi e di fare parecchio moto a fine di godere buona salute. Sicchè, alla mattina, ha lasciato scritto Rabelais, appena vestito, usciva con Portonocrate e, chiacchierando di lettere, se ne andava a disputarsi col compagno e maestro la gloria di una partita di Bracco (giuoco alla dama nel sobborgo di Saint-Marceau, che aveva per insegna un cane bracco); oppure, altrove, a giuocare alla palla, alla palla al palmo, al tamburello, ecc., e non smetteva di giuocare se non quando era sudato ed aveva l'affanno. Allora passeggiava, poi si cambiava di biancheria e di abiti e quindi se n'andava con Portonocrate a desinare.

Il grosso, l'enorme Gargantua, adunque, si divertiva a giuocare a palla; ed in ciò non faceva che imitare i greci e i romani di ben altri tempi, pe' quali la palla, con i giuochi relativi, fu uno dei principali elementi di civiltà e di educazione nazionale.

Tanto in Grecia, quanto a Roma, gran parte della ginnastica educativa, ed allora tutti i passatempi miravano ad educare il fisico, era rappresentata appunto dalla sferistica.

Nelle Memorie del calcio fiorentino di Pietro di Lorenzo Bini (1), è raccolto tutto quanto ci venne tramandato sui giuochi di palla degli antichi. E l'autore li riassume nella pila (palla) follis, trigonalis, paganica e harpastum, il giuoco del calcio fiorentino, detto dai greci antichi fenenda o fénis, e dagli italiani moderni, dimentichi d'ogni gloria passata, football, dall'inglese palla al piede, quasi che avessero onta di addimandare italianamente i giuochi italianissimi, ne' quali i nostri antenati si esercitavano a' tempi dei gloriosi Comuni e delle Repubbliche nostre gloriosissime: tempi ne' quali la parola italiano voleva dire qualche cosa di più e di meglio di quello che suoni oggi.

A' tempi gloriosi, adunque, la palla era di due specie: grande e piccola, come a' giorni nostri. La grande si lanciava con il bracciale, la piccola con il pugno chiuso, e si diceva perciò: follis, pugillaris o

pugillarius.

Augusto, afferma Svetonio, se la godeva un mondo e mezzo a questo passatempo favorito; nè posso dargli

torto.

Quando i romani giuocavano a ribattere la palla con il palmo della mano, allora il giuoco si addimandava trigonalis, perchè si adoperava una piccola palla, detta trigon, e non perchè avesse forma speciale, sibbene perchè i giuocatori erano quasi sempre tre per partita, disposti in modo da formare un triangolo, e si traevano la palla ora con una, ora con l'altra mano aperta; e quegli che la lasciava cadere perdeva un punto.

La palla del villaggio, detta pila paganica, non si addimandava così perchè vi si esercitassero solo i 2 villani: i cives, i cavalieri e tutti quanti i nobili che

<sup>(1)</sup> Questo raro e curioso libro fu stampato a Firenze nel 1688 nella stamperia di S. A. S. alla Condotta, ed è illustrato da una tavola che riproduce la Veduta della Piazza di S. Croce della città di Firenze. nell'atto di principiare il giuoco del calcio, e che si vede a pag. 357.

## CAPITOLO IX

# SESSANTACINQUE GIUOCHI SPORTIVI ALL'APERTO.

Gargantua, un gigante tanto... voluminoso, aveva bisogno di divertirsi e di fare parecchio moto a fine di godere buona salute. Sicchè, alla mattina, ha lasciato scritto Rabelais, appena vestito, usciva con Portonocrate e, chiacchierando di lettere, se ne andava a disputarsi col compagno e maestro la gloria di una partita di Bracco (giuoco alla dama nel sobborgo di Saint-Marceau, che aveva per insegna un cane bracco); oppure, altrove, a giuocare alla palla, alla palla al palmo, al tamburello, ecc., e non smetteva di giuocare se non quando era sudato ed aveva l'affanno. Allora passeggiava, poi si cambiava di biancheria e di abiti e quindi se n'andava con Portonocrate a desinare.

Il grosso, l'enorme Gargantua, adunque, si divertiva a giuocare a palla; ed in ciò non faceva che imitare i greci e i romani di ben altri tempi, pe' quali la palla, con i giuochi relativi, fu uno dei principali elementi di civiltà e di educazione nazionale.

Tanto in Grecia, quanto a Roma, gran parte della ginnastica educativa, ed allora tutti i passatempi miravano ad educare il fisico, era rappresentata appunto dalla sferistica.

Nelle Memorie del calcio fiorentino di Pietro di Lorenzo Bini (¹), è raccolto tutto quanto ci venne tramandato sui giuochi di palla degli antichi. E l'autore li riassume nella pila (palla) follis, trigonalis, paganica e harpastum, il giuoco del calcio fiorentino, detto dai greci antichi fenenda o fénis, e dagli italiani moderni, dimentichi d'ogni gloria passata, football, dall'inglese palla al piede, quasi che avessero onta di addimandare italianamente i giuochi italianissimi, ne' quali i nostri antenati si esercitavano a' tempi dei gloriosi Comuni e delle Repubbliche nostre gloriosissime; tempi ne' quali la parola italiano voleva dire qualche cosa di più e di meglio di quello che suoni oggi.

A' tempi gloriosi, adunque, la palla era di due specie: grande e piccola, come a' giorni nostri. La grande si lanciava con il bracciale, la piccola con il pugno chiuso, e si diceva perciò: follis, pugillaris o pugillarius.

Augusto, afferma Svetonio, se la godeva un mondo e mezzo a questo passatempo favorito; nè posso dargli torto.

Quando i romani giuocavano a ribattere la palla con il palmo della mano, allora il giuoco si addimandava trigonalis, perchè si adoperava una piccola palla, detta trigon, e non perchè avesse forma speciale, sibbene perchè i giuocatori erano quasi sempre tre per partita, disposti in modo da formare un triangolo, e si traevano la palla ora con una, ora con l'altra mano aperta; e quegli che la lasciava cadere perdeva un punto.

La palla del villaggio, detta pila paganica, non si addimandava così perchè vi si esercitassero solo i 2 villani; i cives, i cavalieri e tutti quanti i nobili che

<sup>(</sup>¹) Questo raro e curioso libro fu stampato a Firenze nel 1688 nella stamperia di S. A. S. alla Condotta, ed è illustrato da una tavola che riproduce la Veduda della Piazza di S. Croce della città di Firenze nell'atto di principiare il giuoco del culcio, e che si vede a pag. 357.

Sessantacinque qiuochi sportivi all'aperto

Roma antica contava, giuocavano alla pila paganica e nei ginnasi e nelle terme; ed era una palla fatta di piume legate e rilegate strette strette, ed era più grossa della trigonalis e dell'harpastum. La durezza della pila paganica e il suo volume, relativamente straordinario, faceva di questo giuoco un passatempo pericoloso quanto difficile, ed era difficilissimo.

Nè vo' dimenticare il giuoco della palla di vetro, che si praticava largamente nelle terme all'epoca imperiale, e che suscitava negli spettatori un entusiasmo ed una ammirazione straordinaria per coloro che in

quel giuoco eccellevano.

L'harpastum dei Romani fu ricordato dal giuoco del calcio fiorentino, tenuto durante la Repubblica e anche sotto il dominio mediceo tanto in onore, da obbligare per legge la nobiltà a non disertarlo nelle domeniche nelle quali si giuocava.

I giuochi alla palla devono tenere il primo posto fra tutti quelli destinati all'educazione fisica, perchè si fanno all'aria aperta; perchè sono tra i più completi, mettendo essi in azione il maggior numero di muscoli,

pure esercitando la forza e la sveltezza.

Però penso, nel fine di ritrarre dagli esercizi di palla tutto il beneficio fisico promesso, non s'abbia da mettere, senza una razionale preparazione, i giovanetti a praticare quei giuochi, che esigono sicurezza d'occhio, di braccio, di piede e resistenza di polmoni. Questa preparazione razionale e... benefica consiste nel praticare e apprendere dai fanciulli i giuochi di palla elementari, prima di concedere loro di partecipare a esercizî più violenti o pericolosi, quali il calcio, il pallone, ecc. Ed in questi, a tempo opportuno riesciranno abilissimi, se avranno avuto la forza di volontà e la pazienza di imparare prima e bene gli esercizi individuali che seguono.

## 1º - GIUOCHI SEMPLICI CON LA PALLA.

## A) La palla in aria.

1º esercizio. — Si lancia la palla in aria, verticalmente, con la mano destra. Si riprende con le due mani.

e si lancia di nuovo con la sinistra. Man mano che si ripete l'esercizio, si aumenta l'altezza a cui si lancia la palla (fig. 64).

2º esercizio. - Si lancia la palla con una mano e si riprende con la stessa mano che l'ha lanciata. A ogni due colpi si muta di mano.

3º esercizio. - Si lancia la palla in aria e quando essa ricade, viene respinta in alto dal palmo della mano, alternando la destra con la sinistra.



1º esercizio. - La mano destra getta con vigoria la palla a terra, e la riprende

quando la palla rimbalza. Cambiare di mano ogni due

o tre colpi.

2º esercizio. — La mano destra getta verticalmente e con vigoria la palla a terra; quando la palla rimbalza, col palmo della mano destra si ribatte contro il suolo. Cambiare di mano ogni due o tre colpi (fig. 65).



Fig. 64.



Fig. 65.

la palla contro il muro; la riceve prima la mano destra e poi la sinistra, che, volta a volta, con il palmo la ribattono nuovamente contro il muro.

# D) La palla a due.

1º esercizio. — La mano destra trae la palla a un compagno, che la riceve con le due mani.

2º esercizio. — Prima la destra, poi la sinistra, traggono la pal-

# c) La palla al muro.

1º esercizio. — La mano destra trae la palla contro un muro; le due mani la riprendono al rimbalzo; quindi si lancia la palla con la mano sinistra e si riprende con le due mani (fig. 66).

2º esercizio. — Con la mano destra si lancia la palla contro un muro; la stessa mano la riprende; poi si lancia con la mano sinistra, che al rimbalzo la riceve.

3º esercizio. - Si lancia



Fig. 66.

la al compagno, che la riceve prima con la destra, poi con la sinistra.

3º escreizio. — Si lancia la palla con la mano destra a un compagno, che la rimanda con il palmo della mano destra. Si ripete l'esercizio con la mano sinistra.

## 2º - IL PALLEGGIO (1).

Il vero giuoco, il giuoco per eccellenza della palla è il così detto palleggio. Si giuoca in due e in più, fuori, in un piazzale abbastanza ampio e dove le palle possano balzar bene. Uno contro uno, o due e tre contro due e tre, si mettono i giuocatori dalle due parti, a più o meno distanza, secondo l'età e la forza di ciascuno. Per il palleggio si richiedono palle nè troppo grosse nè troppo piccole, e di giusto peso, perchè riesca facile il mandarle in alto e lontano. Piuttosto che a mano nuda, si giuoca con la mestola, o col tamburello. Uno comincia il giuoco tirando la palla in aria e in modo che cada nella parte opposta, dove un altro o di posta, cioè prima che la palla tocchi la terra, o di balzo, cioè al primo balzare in terra, le ridà, rimandandola all'altra parte e così di seguito, fino a che uno non la debba raccattare con la mano o non l'abbia ribattuta al primo suo balzo. Un bravo giuocatore è quegli che bene la tira e bene la ribatte; che la manda più in alto e la dirige per maniera che ne sia facile la ribattuta e il giuoco duri più a lungo.

È un giuoco che richiede l'occhio buono, per osservare, quando la palla è in aria, dove andrà a cadere, e buona gamba per correre là pronti a ribatterla; e non darle troppo presto, chè il colpo non vada a vuoto;

<sup>(</sup>¹) Il giuoco è vecchio e risaputo anche da' boccali di Montelupo; ma io ho copiato questo e qualche altro giuoco di palla dai programmi governativi per l'educazione fisica, a fine di dare una prova che anche da noi finalmente ci si muove!

nè troppo tardi, chè non si potrebbe dirigere bene. Se uno non giunge a darle di posta, cioè quando la palla è ancora per aria, bisogna che l'aspetti al balzo. Il balzo della palla è proporzionato all'altezza da cui cade, alla forza che le è stata impressa, al peso ed alla elasticità della materia di cui è fatta, alla natura del terreno su cui si giuoca; cose che il giuocatore impara nella pratica, e che il bravo giudica lì per lì con sicurezza. Come si è detto: il palleggio più dura e più riesce divertente e bello; però i giuocatori debbono saper rendere facile il tiro l'uno all'altro, perchè la palla sia rimandata e ribattuta bene.

Quando i giuocatori sono in più dall'una parte e dall'altra, debbono disporsi per maniera da non essere tutti sulla stessa linea, nè tutti ad egual distanza dal mezzo del giuoco; ma uno più vicino ed uno più lontano, questi più a destra, quegli più a sinistra, così che o l'uno o l'altro si trovi sempre pronto a ribattere la palla che viene dalla parte opposta e rimandarla. Fanno eccezione le così dette volate, nelle quali la palla o nella battuta o nella ribattuta, passa al di sopra di tutti i giuocatori e va al di là del giuoco. Anche in questo occorre il solito occhio e la solita agilità, unita all'accortezza per lasciare la palla al compagno, o per correre là dove il compagno non possa fare a tempo; o così, che la palla sia sempre ribattuta. Questo giuoco si fa sempre all'aria aperta; su terreno abbastanza piano e senza sassi, dove la palla balzi bene, e il giuocatore, senza pericolo e senza troppa fatica, possa correre qua e là, avanti e indietro. Il terreno vuol essere largo abbastanza, e più o meno lungo, secondo che si giuoca col tamburello o senza. Se da una parte del giuoco evvi un muro, come sarebbe la facciata d'una casa, la parete d'un edificio e simili, allora bisogna che il giuocatore badi anche allo scozzo della palla, cioè al balzo che la palla può fare, battendo sul muro, e all'angolo che essa fa, ricadendo, dentro il giuoco.

## 3º - IL PALLONCINO.

Il palloncino, lo dice la parola, è una palla più piccola e meno pesa del pallone; ma più pesa e più grossa di quella ordinaria. È fatta a spicchi di cuoio, e si giuoca col braccialetto; a mano nuda farebbe male. Per giuocarlo col tamburello occorre che sia molto resistente, e però se ne fanno, dei tamburelli, di pelle di bufalo, conciata bene. V'è chi lo giuoca a pugno serrato; ma bisogna essere forti molto e abituati a non sentire il male. Questo giuoco richiede spazio più lungo e più largo di quello che può servire per la palla ordinaria. Si giuoca a palleggio, ma anche a partita come si fa col pallone.

#### 4º - LA PALLA AL MURO.

È uno dei giuochi più elementari e antichi della palla. È d'invenzione greco-romana, tant'è antico; ma oggi, rimodernato, è stato messo di nuovo in onore col nome straniero di blaid.

Quando il giuoco è semplice ed è riservato ai ragazzi, reclama una palla di lana e cuoio e un muro alto da 4 a 5 metri, ed un campo davanti al muro di 10 o 12 metri. Perciò si può giuocare dovunque.

I giuocatori si collocano di fronte al muro, sul quale, all'altezza di un metro dal suolo, è stata tracciata una linea orizzontale. La palla deve battere sempre al disopra di questa linea.

À due metri dalla base del muro, e parallelamente ad esso si traccia in terra un'altra retta che indica lo spazio oltre il quale — verso i giuocatori — deve rimbalzare la palla dopo aver toccato il muro.

La partita va da 6 a 10 punti al più; ciascun giuocatore, o ciascuna parte, conta gli errori e i falli del-

23 - J. GELLI, Piccola Enciclopedia di giuochi.

354

l'avversario o del partito contrario. E perciò, se il 1º giuocatore falla palla al primo rimbalzo, un punto è segnato a vantaggio del 2º giuocatore o del partito contrario a quello di cui fa parte il 1º giuocatore.

Ogni fallo si conta un punto.

La palla che colpisce al disotto della riga segnata sul muro costituisce un fallo, e un fallo si conta quando la palla dopo aver toccato il muro viene a rimbalzare tra la riga tracciata sul terreno e la base del muro.

Il giuoco adunque consiste nel rimandare la palla contro il muro, ora con una, ora con l'altra mano, dopo che l'avversario l'ha tratta contro la muraglia.

I giuocatori avversari si alternano nel trarre e nel rimandare e il giuoco non deve essere interrotto che da un fallo. Quindi ricomincia il giuoco e la palla vien lanciata da chi ha guadagnato il punto.

Il fine e l'abilità del giuoco consistono, dunque, a trarre la palla al muro sotto un angolo tale da rendere difficile all'avversario la ribattuta.

## 50 - LA PALLA AL BALZO.

I giuocatori prendono un'assicella larga 10 centimetri e lunga 60 centimetri circa. Ad una estremità fissano una strisciolina di legno, o infiggono due chiodi distanti tra di loro tre o quattro centimetri.



Fig. 67.





Fig. 68.

A metà e dal lato opposto inchiodano trasversalmente un bastone, o altro pezzo di legno, lungo 20 o 30 centimetri (fig. 67 e 68).

I giuocatori dispongono l'assicella con la traversa sul suolo; acconciano la palla alla estremità dell'asse nella quale sono infissi i chiodi, o è fissata la strisciolina di legno; e si schierano su d'una riga a circa dieci o dodici passi dalla parte opposta alla palla.

Uno dei giuocatori con un randello, quale serve per altri giuochi di palla, o con il maglio con cui si giuoca la partita di palla al maglio, vibra un colpo energico sulla estremità dell'assicella opposta alla palla.

La palla, lanciata in tal guisa in aria, descriverà una parabola, che andrà a finire presso la schiera dei giuocatori, questi devono tentare di prendere la palla in volata e cioè prima che tocchi terra.

Chi la prende mira e cerca di colpire con essa chi la lanciò col maglio; se vi riesce prende il posto di quello; se non vi riesce, chi conserva il maglio, raccoglie la palla e cerca di colpire uno qualsiasi dei giuocatori fuggenti. Chi ne resta colpito prende il maglio.

## 60 - LA PALLA AL CONFINE.

I giuocatori si dispongono su due righe e si fronteggiano alla distanza di dieci, di quindici o di venti passi al più.

Una retta tracciata sul terreno divide in due parti eguali lo spazio che intercede tra le due schiere. Alcuni passi dietro a queste si traccia un'altra retta che rappresenta il confine. Sulla retta di mezzo si colloca la palla. Al segnale di chi dirige, due giuocatori, uno per ciascuna schiera, si slanciano per raccogliere la palla e per gettarla, facendola ruzzolare, contro e al di là della schiera avversaria: che a sua volta la respinge. Il giuoco continua in questa guisa fino a tanto che una delle due schiere perde, per avere retrocesso sino al confine assegnatole.

## 7º - IL GIUOCO DEL CALCIO.

Pietro di Lorenzo Bini nel 1687 pubblicò in Firenze (¹) le Memorie del calcio fiorentino, illustrandole con la classica tavola che, nella pagina seguente è riprodotta. Ma, prima, più di cento anni prima, il conte Giovanni de Bardi aveva fatto stampare un Trattato sul calcio fiorentino, al qual giuoco non disdegnarono di prodigare lodi, in prosa ed in versi, lo Scaino, Souter, Antonio Malatesti, Riccardo Laffels, Alessandro Allegri, Paolo Mini, il Gori e cento altri non ignoti scrittori del Cinquecento e del Seicento.

In quell'epoca, infatti, il giuoco del calcio fiorentino era tenuto in grande onoranza e godeva tanta simpatia ed estimazione, che i più nobili giovani di Firenze vi

prendevano parte regolarmente.

Ma con le virtù antiche, nei successivi secoli, i nostri antenati dimenticarono questo vantaggioso e dilettevole passatempo educativo, che ora, solo a' nostri giorni, siamo tornati a praticarlo con nome straniero; quasi che i tanti anni di abbandono nel quale fu lasciato, ci pesino sulla coscienza e ci facciano arrossire per averne dimenticato la sua schietta italianità.

Io vorrei che a questo salutare esercizio fosse ridato lo splendore d'altri tempi; e che l'onore antico gli venisse reso dagli italiani. Allora, io credo, avremmo il conforto di vedere diminuita la percentuale dei riformati, nei giovani che si presentano alla leva; percentuale che, pur oggi, è superiore al 40 %!

Il giuoco si fa con un pallone più grosso assai dei nostri antichi, di forma ovale e non sferica. Il pallone è formato da una vescica, o da una palla oblunga di gomma elastica, foderata di cuoio forte, ben concio

<sup>(1)</sup> Stamperia di S. A. S. alla Condotta.

## 7º - IL GIUOCO DEL CALCIO.

Pietro di Lorenzo Bini nel 1687 pubblicò in Firenze (¹) le Memorie del calcio fiorentino, illustrandole con la classica tavola che, nella pagina seguente è riprodotta. Ma, prima, più di cento anni prima, il conte Giovanni de Bardi aveva fatto stampare un Trattato sul calcio fiorentino, al qual giuoco non disdegnarono di prodigare lodi, in prosa ed in versi, lo Scaino, Souter, Antonio Malatesti, Riccardo Laffels, Alessandro Allegri, Paolo Mini, il Gori e cento altri non ignoti scrittori del Cinquecento e del Seicento.

In quell'epoca, infatti, il giuoco del calcio fiorentino era tenuto in grande onoranza e godeva tanta simpatia ed estimazione, che i più nobili giovani di Firenze vi

prendevano parte regolarmente.

Ma con le virtù antiche, nei successivi secoli, i nostri antenati dimenticarono questo vantaggioso e dilettevole passatempo educativo, che ora, solo a' nostri giorni, siamo tornati a praticarlo con nome straniero; quasi che i tanti anni di abbandono nel quale fu lasciato, ci pesino sulla coscienza e ci facciano arrossire per averne dimenticato la sua schietta italianità.

Io vorrei che a questo salutare esercizio fosse ridato lo splendore d'altri tempi; e che l'onore antico gli venisse reso dagli italiani. Allora, io credo, avremmo il conforto di vedere diminuita la percentuale dei riformati, nei giovani che si presentano alla leva; percentuale che, pur oggi, è superiore al 40 %!

Il giuoco si fa con un pallone più grosso assai dei nostri antichi, di forma ovale e non sferica. Il pallone è formato da una vescica, o da una palla oblunga di gomma elastica, foderata di cuoio forte, ben concio

<sup>(1)</sup> Stamperia di S. A. S. alla Condotta.

e meglio cucito. Il diametro più lungo del pallone è di circa 38 centimetri e quello corto di 30 quasi.

Questo pallone non può nè deve essere lanciato altrimenti che col piede, e cioè con un calcio bene assestato, e si tratta di spingerlo così, che passi al di sopra di una corda, che i giuocatori dalle due parti hanno dietro le spalle loro. Si giuoca in molti; anzi, più sono i giuocatori e più vario e divertente riesce il giuoco. Possono essere i giuocatori da trenta a quaranta.

Il terreno è così preparato, che sia piano, asciutto, sodo, di circa cento e sessanta metri di lunghezza e di 65 di larghezza; un terreno messo a prato, ma con l'erba corta o rasata, è preferibile ad uno brullo e nudo.

Alle due estremità, cioè ai lati corti del rettangolo, s'alzano, a cinque metri l'uno dall'altro, due pali o pertiche di tre a quattro metri d'altezza e dall'uno all'altro è stesa una corda, che viene alle spalle dei giuocatori così da una parte come dall'altra, ed è quella al di là della quale deve essere gettato il pallone.

Una parte dei giuocatori cerca di far passare il pallone al di là della corda del campo avverso, e l'altra parte, che sarebbe di difesa, cerca e studia ogni mezzo per renderlo difficile agli altri e intanto più facile a sè.

I giuocatori sono disposti dall'una e dall'altra parte secondo certe regole (fig. 70). Siano per esempio trenta, quindici cioè per parte; dieci si distendono in una linea a 10 metri circa dalla metà del giuoco e si chiamano d'innanzi; ad essi sta di portare a braccia o di gettare con un calcio il pallone nel campo degli avversari; qualche metro indietro stanno disposti tre giuocatori, detti del mezzo, che vigilano ai primi e possono venir loro in aiuto; più addietro ancora, due altri che difendono la corda, ossia il punto a cui mira tutto il giuoco, e questi sono detti di trequarti; finalmente un ultimo giuocatore, chiamato di dietro, che si trova presso la corda per impedire che vi sia lanciato il pallone.

Messo in giuoco il pallone, quelli d'innanzi cercano d'impadronirsene, di pigliarlo, o di gettarlo se loro riesce con un calcio nel campo avverso, o di portarvelo sulle braccia, senza uscire però dai limiti segnati nel quadrilatero, e se uno n'esce col pallone, deve fermarsi



e rimettere in giuoco il pallone lanciandolo ad uno de' suoi e della sua linea.

Per fare, ossia per segnare, un punto occorre portare il pallone fuori della linea di confine e fargli toccare terra senza lasciarlo mai e dentro uno spazio

segnato non maggiore di 22 metri. Questo si dice un colpo di prova,

Fatto il punto di prova, il giuocatore esce e a un certo punto mette il pallone in terra, e con un calcio ben dato cerca di farlo passare oltre la corda, e segna tre punti. Il pallone con un altro calcio è rimesso nel mezzo del giuoco e la partita ripiglia. La partita è vinta quando una delle due parti ha raggiunto il numero de' punti fissato. Questo giuoco dà luogo a contrasti, che sono vere zuffe. Quando uno, per esempio, ha commesso un fallo, tutti i d'innanzi si mettono col capo l'uno alle spalle dell'altro, e il giudice o maestro del giuoco mette loro in mezzo il pallone che essi debbono spingere col piede e rimettere fuori, mentre quelli di mezzo glielo impediscono. Quando uno fugge portandosi sulle braccia il pallone per posarlo vicino alla corda, al di sopra della quale vuol farlo passare, ed è raggiunto da uno degli avversari, il quale riesca a toccare con la mano il pallone, egli deve ristare e fermarsi in quel punto dove fu raggiunto e non muoversi più, egli è un combattente perduto.

Questo in succinto è l'andamento o la pratica del giuoco del calcio, come si giuoca da noi e come è suggerito da' nostri dottori dell'educazione fisica.

Presso gli stranieri le regole fondamentali sono pressochè le nostre; ma ogni provincia, ogni paese, ciascuna società, ha un regolamento proprio, fatto più per la disciplina dei giuocatori, che pel giuoco (1).

<sup>(</sup>¹) Il Gabrielli (Francesco), nel suo Manuale « Giuochi ginnastici per le scuole e pel popolo » (Milano, Hoepli con 24 figure L. 2,50) è preciso nel dettaglio di tutte le regole per questo e per gli altri giuochi.

## 8º - IL TRUCCO O PALLA A MAGLIO.

Il giuoco detto il trucco, una specie di quello che anticamente era chiamato la palla a maglio, è anche oggi comune nella provincia romana. Si giuoca con quattro palle piuttosto grosse e pese; ma non si tirano con le mani, bensì con un arnese che appunto dicesi il maglio. Il maglio consiste in un'asta, lunga così



Fig. 71. — Pianta del giuoco.

« Palla al maglio con archetti e porte » diverso dal Trucco.

da arrivare di terra alla spalla d'un uomo, munita da uno dei lati di un ferro torto a guisa di cerchio o ciambella e piegato per maniera da servire come di cucchiaia (fig. 77); con questo anello si prende la palla, si alza da terra e si lancia. Si tratta di far passare la palla attraverso a un cerchio o anello di ferro (fig. 72), imperniato sopra una pietra, dove facilmente gira, presentandosi ora da una parte, ora da un'altra.

Per tal giuoco bisogna che il terreno sia preparato;

uno spazio lungo almeno trenta metri e largo quindici. Nel bel mezzo occorre sia una pietra, che abbia un foro, nel quale deve venire ad incastrare un ferro, che resti a fior di terra, e dove si possa facilmente imperniare quell'anello, pur di ferro d'un diametro di circa dodici centimetri, pel quale s'ha da far passare la palla. A quest'anello, fatto di un tondino di ferro, un po' schiacciato, si pone da una faccia un bottone o un altro segno qualsiasi, così che abbia visibile un davanti e un



Cerchio per giuocare a trucco.

Piastra per giuocare a trucco.

di dietro, quello che è la parte dov'è il bottone o il segno, questo che è l'altra dove non c'è nulla. Le palle debbono essere di tal grossezza da poter passare direttamente nell'anello, così che abbiano un diametro di circa due o tre millimetri minore di quello del cerchio. Il giuoco consiste nell'accostarsi prima con la palla, gettata per mezzo del maglio, al cerchio e precisamente dalla parte dinanzi, e poi con un altro tiro farcela passare attraverso. Il giuoco si fa in due e più tiratori, fino a quattro, tirando una o due palle per uno. Quando

uno si trova con la sua palla in posizione difficile per farla passare dall'anello, e vede invece in posizione favorevole quella dell'avversario, può dare con la sua a questa per allontanarla, o metterla in peggiore posizione, cercando la propria di rimanere nel luogo di quella.



Il modo più comune e più sicuro di adoperare il maglio per lanciare la palla, si è di mettere quella specie di cucchiaia sotto la curva della palla, per maniera che essa vi venga quasi sopra da sè medesima; di tenerlo ben forte con la mano destra, impugnandolo verso la metà del manico o bastone, che si voglia dire,

e di servirsi della sinistra per alzare la palla e scagliaria. Solamente il vederlo adoperare e l'adoperarlo può dare quella pratica, per la quale alcuni giuocatori si mostrano quasi padroni e sicuri del tiro. Ogni volta che uno fa passare la sua palla per l'anello, segna un punto, e chi primo ne segna quattro vince la partita. Se uno però passa l'anello, ma dalla parte contraria, cioè dal suo di dietro al davanti, invece di vincere perde un punto, ossia il punto conta per l'avversario; questo si dice fare un gobbo; e anche ne perde due se vi fa passare la palla di primo colpo, al cominciare della partita (1).

## 90 - LA PALLA CORDA O LAWN TENNIS.

Se la buon'anima di Scaino potesse tornare a questo mondo, in fè di Crimoli, piglierebbe per un orecchio parecchi italiani, specialmente di quelli appartenenti alle classi dirigenti e direbbe toscanamente a loro:

— Pezzi di... somari, l'avete persa tutta la vergogna da non farvi rossi in viso come tanti tacchini nell'addimandare con voce barbara un giuoco, che fu gloria de' vostri vecchi, ch'erano orgogliosi d'essere italiani? Oppure: avete perso l'alfabeto, disdegnando di leggere quel mio modesto e prezioso libretto (²), dal quale e tedeschi e francesi, ma sopratutto inglesi han rubato a man salva, facendo e gabellando per roba loro, ciò che fu ed è roba nostra?

Ma l'anima di Scaino non può più sorgere dalla tomba, e noi italiani ci faremo uno scrupolo di non reclamare dagli stranieri ciò che è gloria nostrana, perchè, oggi, siamo ridotti a considerare cattivo, pessimo,

(1) SCAINO, Trattato del giuoco della palla, Venezia 1555.

<sup>(</sup>¹) I magli arrivano da terra alla cintura, e sono a martello (fig. 74) o a bastone (fig. 75) o a canne plegate (fig. 76). Gli appelli servono più propriamente a giuocare a trucco (fig. 77).

tutto ciò che è italiano, anche se ottimo; ed ottimo quanto ci viene dal di fuori, anche se pessimo, anche se italiano, ma con un passaporto o una etichetta straniera.

Quanti sono i nostri concittadini che sanno essere il croket l'antichissimo giuoco italiano del trucco? Che il croket altro non è che il giuoco della palla al maglio (fig. 71), nel quale si irrobustivano il braccio e facevano sicuro il piede i difensori strenui della Repubblica fiorentina e della libertà de' nostri, purtroppo defuntissimi, Comuni del Medioevo?



Fig. 78. - Antico piano pel giuoco del Tennis.

Ed il foot-bal, non è forse il famoso giuoco del calcio al quale per legge dovevano esercitarsi sulla piazza di Santa Croce i nobili e i non nobili fiorentini?

Ma il lawn-tennis? O non corrisponde al nostro famosissimo giuoco della palla-corda, dal quale tanto diletto traevano gli italiani di tempi remoti, nei quali la libertà non era considerata come oggi marchesa da poco rame; ma causa prima e indispensabile di benessere e di progresso? E, notate: le regole di oggi sono, su per giù, le regole di allora; solo il nome è mutato, la sostanza è la stessa.

Io qui non starò a descrivere una a una tutte le regole moderne del giuoco del lawn-tennis; questo incarico se lo prese e lo adempi scrupolosamente il traduttore del libro del Baddeley, che fa testo in Inghilterra e fuori tra i giuocatori di lawn-tennis (1). E perciò limito il mio compito ad una sommaria descrizione di questo giuoco utilissimo, al quale vorrei vedere dedicato tutto quel tempo che la gioventù d'ambo i sessi perde, spassandosela nei caffè, bighellonando per



Fig. 79 e 80. - Racchette.

le vie, annoiandosi nei salotti nel dir male del prossimo, o... peggio.

Lawn significa prato, e tennis, che in inglese non ha significato, pare derivi dal tieni italiano, con che una volta si soleva cominciare il giuoco della palla, tirandola all'avversario. E questo giuoco, difatti, è in Inghilterra, quello che da noi era un tempo la palla-corda, e cioè: un giuoco, uno spettacolo e una istituzione, tutt'insieme.

<sup>(1)</sup> V. BADDELEY, Il lawn-tennis con 13 incisioni. Un volume di quasi 300 pagine. Hoepli, Milano, L. 2,50.

Il lawn-tennis si giuoca con una palla e con le rac-

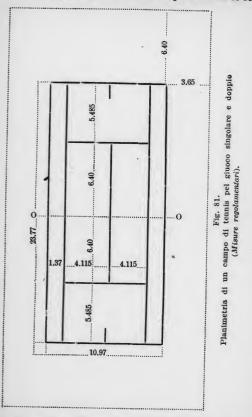

chette; la palla come quella di cui ci serviamo noi giuo-

cando a mano nuda o col tamburello, per lo più di gomma; e le racchette sono simili a quelle che adoperiamo per il *volano*, ma un poco più grandi, e di minugia più grossa, o di filo di seta attorto.

Il giuoco, cioè il luogo dove si giuoca, vuol essere preparato apposta e secondo certe regole determinate; dev'essere cioè un rettangolo di 20 metri almeno di lunghezza su dieci di larghezza, secondo il numero de' giuocatori che vi prende parte; alla metà della sua lunghezza vien tesa per il largo una reticella (fig. 82) alta da terra almeno un metro, raccomandata



Fig. 82. - Rete per giuocare al law-tennis.

dai due lati a due pioli, la quale serve come di cordino, e divide il terreno in due campi. Ciascun campo vien poi suddiviso in quattro rettangoli, di modo che tutto il campo viene ad essere ripartito in otto rettangoli (fig. 83).

I giuocatori occupano i due rettangoli estremi dall'una parte e dall'altra, per maniera che i quattro intermedi, cioè due di qua e due di là, prossimi alla rete, restano campo aperto e non occupato. I giuocatori, a sorte o a scelta, si dividono in due schiere, e prendono posto alle due parti del campo, nel luogo loro assegnato.

Il campo, dal quale si mette in giuoco la palla, dicesi campo d'attacco, e quello di contro campo di difesa. Il primo a giuocare, quegli cioè che mette in giuoco la palla, o, come dicono gl'inglesi, la serve, deve lanciarla con un colpo di racchetta nel campo opposto, facendola passare sopra la rete; se non gli riesce, cede la mano ad un altro de' suoi. Se la palla va bene, uno del campo di difesa deve rimandarla pure con la racchetta, dandole di posta o di balzo e sempre facendola passare al di sopra della rete, altrimenti perde un punto.

Se uno dei giuocatori del campo d'attacco nel servire la palla o nel rimandarla falla, cede il tiro ad uno dei suoi compagni e non si segna nulla; se però il fallo viene commesso da quelli della difesa, allora il punto si segna a vantaggio dell'altra parte; così, è sola la parte del campo d'attacco che segna i punti.

Quando ciascuno dei giuocatori dell'attacco ha servita o battuta la palla una o due volte, secondo il convenuto, si muta di parte; e quelli che erano alla difesa vengono a trovarsi all'attacco. La partita è vinta dalla parte che prima ha raggiunto il numero dei punti stabilito innanzi, che suol essere tra i quindici ed i venti.

Bisogna che i giuocatori badino di non lasciare il loro campo; anzi la parte del proprio campo riservata a loro, perchè passando nel campo detto « aperto» è mal giuoco. Tanto nel servire o quanto nel ribattere la palla si curi ch'essa vada a cadere nei due rettangoli del campo di difesa, dove sono i giuocatori per ribattute.

## 10° - LE BUCHETTE.

Si traccia sul terreno una specie di stradella lunga circa trenta metri e larga intorno a un metro. La stradella ha da essere ben pigiata e liscia. Verso la parte opposta a quella dalla quale si giuoca, si fa una piccola buca, nella quale possa entrare e fermarsi una palla di ferro del peso di due o tre chili all'incirca.



Fig. 83.

Battuta di sopraccapo — 1ª posizione.

la palla, o, come dicono gl'inglesi, la serve, deve lanciarla con un colpo di racchetta nel campo opposto, facendola passare sopra la rete; se non gli riesce, cede la mano ad un altro de' suoi. Se la palla va bene, uno del campo di difesa deve rimandarla pure con la racchetta, dandole di posta o di balzo e sempre facendola passare al di sopra della rete, altrimenti perde un punto.

Se uno dei giuocatori del campo d'attacco nel servire la palla o nel rimandarla falla, cede il tiro ad uno dei suoi compagni e non si segna nulla; se però il fallo viene commesso da quelli della difesa, allora il punto si segna a vantaggio dell'altra parte; così, è sola la parte del campo d'attacco che segna i punti.

Quando ciascuno dei giuocatori dell'attacco ha servita o battuta la palla una o due volte, secondo il convenuto, si muta di parte; e quelli che erano alla difesa vengono a trovarsi all'attacco. La partita è vinta dalla parte che prima ha raggiunto il numero dei punti stabilito innanzi, che suol essere tra i quindici ed i venti.

Bisogna che i giuocatori badino di non lasciare il loro campo; anzi la parte del proprio campo riservata a loro, perchè passando nel campo detto « aperto» è mal giuoco. Tanto nel servire o quanto nel ribattere la palla si curi ch'essa vada a cadere nei due rettangoli del campo di difesa, dove sono i giuocatori per ribattute.

#### 10° - LE BUCHETTE.

Si traccia sul terreno una specie di stradella lunga circa trenta metri e larga intorno a un metro. La stradella ha da essere ben pigiata e liscia. Verso la parte opposta a quella dalla quale si giuoca, si fa una piccola buca, nella quale possa entrare e fermarsi una palla di ferro del peso di due o tre chili all'incirca.



Fig. 83.

Battuta di sopraccapo — 1<sup>a</sup> posizione.



Fig. 84. — Cacciata dritta.



Fig. 85. — Cacciata di rovescio.



Fig. 84. — Cacciata dritta.



Fig. 85. — Cacciata di rovescio.



Fig. 86. — Cacciata bassa di rovescio.





Fig. 87. - Modo di tenere la racchetta.



Fig. 86. — Cacciata bassa di rovescio.





Fig. 87. — Modo di tenere la racchetta.

Il giuoco consiste nel tirare questa palla in maniera che vada a cadere e a fermarsi nella buca. Necessita quindi misurarne la forza e dirigerla bene, perchè abbia da entrarvi e a non uscirne più; e neppure troppo adagio, chè non arriverebbe. Inoltre occorre tener d'occhio le varie accidentalità del terreno, onde la palla non devii, non si arresti, o non oltrepassi la buca.

Si giuoca in diversi e bisogna essere abbastanza

agili per vincere.

Io vorrei che a questo giuoco infantile la nostra gioventù fosse esercitata spesso, perchè riesce di grande profitto al fisico ed esercita grandemente l'occhio a giudicare forza, ostacoli e direzione.

## 11º - LE NOVE BUCHETTE.

È una variante del giuoco precedente. Invece di una si preparano nove buchette disposte in quadrato, tre per lato, ed allora si tratta di mandare la palla in una delle nove buche.

Il miglior tiro è di mettere la palla in quella di mezzo, addimandata il tutti, perchè chi mette la sua palla lì, vince tutti i denari del giuoco, mentre gli altri vincono solo quelli che sono stati messi nella buchetta nella quale i giuocatori sono riesciti a far rimanere la loro palla. Si giuoca, come il precedente, in diversi.

#### 12º - LA PALLA IN BUCA.

Questo giuoco infantile è una variante di quello alle buchette, ed è un esercizio eccellente, ottimo sotto tutti gli aspetti, perchè contribuisce allo sviluppo della vigoria, dell'agilità, della destrezza e della giustezza nel colpo d'occhio.

Il materiale per giuocare alla palla in buca si ri-24 – J. Gelli, Piccola Enciclopedia di giuochi. duce ad una palla di gomma, semipiena, o di cimosa rivestita di cuoio.

I giuocatori non possono essere più di nove, perchè nove sono le buchette scavate presso uno dei lati corti di un parallelogrammo che limita il campo (1).

Le buche sono disposte come nel giuoco delle buchette, in quadrato, tre per lato.



Alla distanza di un metro e mezzo dal campo si traccia una riga detta segno.

Ed eccoci alle regole:

1º La sorte destina una buca a ciascuno dei giuocatori.

2º Quegli cui spetta l'ultima buca ha la palla e va al segno.

3º Gli altri giuocatori entrano nel campo, o meglio, stanno con i piedi sulle linee che limitano il campo e nel numero d'ordine assegnato dalla sorte.

4º Chi ha la palla la fa rotolare verso le buche.

onde dentro una di queste cada e si fermi.

5º Il proprietario della buca nella quale si è fermata la palla corre a prenderla, mentre tutti gli altri si dànno alla fuga.

6º Quegli che ha raccolto la palla la trae contro

i fuggenti nell'intento di colpirne uno.

Se colpisce, guadagna un punto, e uno ne perde se non colpisce.

7º Il colpito a sua volta perde un punto ed ha la palla e corre al segno per gettarla nelle buche, quando tutti avranno raggiunto il campo.

8º Chi non colpisce ha la palla e, come è detto al numero 6, perde un punto.

9º I punti si segnano ponendo un sassolino nella buca di chi lo per-

Fig. 89. — La fucilazione nella palla in buca.

de, togliendo un sassolino da quella di chi lo guadagna, o accreditandoglielo, se non avesse ancora perduto alcun punto.

10º Tutti i giuocatori sono obbligati a lasciare il campo al momento in cui la palla si ferma in una buca. Se un giuocatore, per un motivo qualsiasi, parte in ritardo, deve sortire a tutto suo rischio e pericolo; però, chi ha la palla non può colpirlo prima che abbia fatto tre passi dal campo.

11º Chi raccoglie la palla non è obbligato a lan-



<sup>(1)</sup> Generalmente i lati del parallelogrammo sono di un metro per tre.

ciarla subito; ma solo quando reputa che il colpo

riesca, e può fare tre passi fuori del campo.

12º Quando ritarda di troppo nel lanciare la palla i compagni gli si avvicinano per dargli la baia, ed è questo il momento buono per colpire. Ma l'attesa non deve passare i limiti del tollerabile e i giuocatori lo possono costringere a lanciare la palla gridandogli: Uomo di legno!

13º Chi ha la palla e la lancia per tre volte nelle buche, senza però riescire ad entrare in una, perde

due punti.

14º Quando un giuocatore ha perso tre punti è dichiarato *morto*, e non prende più parte al giuoco fino a che la partita non è finita, e la sua buca vien tappata.

15º Il vincitore fucila tutti i perdenti, e cioè: a turno, i perdenti si collocano dritti e con le braccia distese, a ridosso di un muro o di uno steccato, volgendo la... schiena al vincitore, che dalla distanza alla quale volta a volta il condannato lancia la palla, cerca per tre volte di colpirlo lievemente nella schiena (figura 89).

### 13º - LA PALLA AL BERRETTO.

I giuocatori tracciano un segno diritto sul terreno, e un po' distante da questo dispongono sulla stessa linea i loro cappelli o berretti, cercando, a turno, di lanciare la palla dentro uno di quelli. Il proprietario del cappello che accoglie la palla s'impossessa di quella e la scaglia contro i compagni fuggenti coll'intento di colpirli. Se ne colpisce uno, questi raccoglie la palla e a sua volta tenta di colpire un altro compagno e così di seguito; ma se la palla non tocca alcuno, perde un punto quegli che la lanciò.

Quando un giuocatore ha perso 3 o 4 o 5 punti è morto, e si consola facendo lo spettatore nell'attesa di avere altri colleghi destinati, come lui, a essere fucilati, come nella palla in buca.



Fig. 90. - La palla al berretto.

#### 14º - IL PAPPAGALLO.

Anticamente si legava uno sventurato pappagallo sulla vetta di un'asta fissa nel suolo, e sporgente da questa 1 metro e 65 centimetri circa.

Contro il pappagallo vivo si lanciavano frecce, e vinceva la posta colui che per primo abbatteva morto l'infelice animale (1).

<sup>(&#</sup>x27;) Questo giucco è antichissimo. A' tempi di Emanuele Filiberto le cose d'Italia correvano come al solito, cioè a rotta di collo, specialmente

Ora, la civiltà e la pietà hanno consigliato di sostituire il pappagallo vivo con un pappagallo di... cartone dipinto, contro il quale i giuocatori sparano colpi di pistola o di carabina da camera, come se sparassero contro un bersaglio. Vince colui che per primo colpisce un punto determinato sul corpo del finto uccello.

Però, alle pallottole delle armi da fuoco si può sostituire una palla di cuoio, o di cimosa ricoperta di

In questo caso il pappagallo di cartone non è fissato all'asta, ma è mobile.

A turno i giuocatori lanciano la palla, e colui che abbatte l'uccello di cartone, vince la posta,

in Piemonte. Sovrani stranieri se ne contendevano il possesso: le città cambiavano padrone ad ogni momento, ma il loro miserrimo stato restava sempre lo stesso. I popoli soffrivano e tacevano. I Valdostani, sempre fedeli alla Casa Savoia, non si acconciavano facilmente ai frequenti cambiamenti di padrone, e perchè tanta jattura non capitasse a loro danno, si armavano e nelle armi di ogni sorta si esercitavano senza tregua assistiti e incoraggiati dai loro duchi.

E perciò, costantemente si esercitavao all'imbercio (bersaglio). Di questo esercizio fra i Valdostani s'hanno documenti risalienti al 1400. Tra gli esercitamenti all'imbercio eravi quello del pappagallo, come si rileva dalla patente ducale, del 18 luglio 1583, da Carlo Ema-

nuele I concessa ai Sindaci di Aosta, nella quale è detto:

« Nous ayant Nos chers bien ames et feaux les Scindics manas et hitans de la Ville et Cité d'Aouste faict etandre que le Jeunesse de la dicte Ville pour le zelle et affection quils out tousiors hen de s'eslever et exercer ala vertu et mesmes all'art militaire pour d'autant plus se rendre dignes et experimentés a nous servir comme ont faict leurs ancestres a Messeigrs. Nos Predecesseurs ont de tout temps estably ung Jeu de l'arquebuese delaq.le ils tirent ala Cible les dimanches et autres festes et autres festes et de toute ancienneté au moys de May tirent Papegay comme l'ont dict, et est le Roy de l'arquebouse celuy quy d'entre eulx qui au tirage de l'arquebouse abati les Papegay .... ecc. 1.

Tra i privilegi concessi da Carlo Emanuele I eranvi anche i se-

1º Che il Re dell'archibugio era per diritto sindaco di Aosta; 2º Che il Re dell'archibugio e quelli degli arcieri, dei balestricri, e dei colubrinieri erano per uno o due anni esenti da tasse d'ogni specie, e cioè taglie, doni, sussidi, passaggi, gabelle, non solo della propria città, ma di tutto il paese di Savoia.

### 15° - LE BOCCE.

Il giuoco delle bocce, a vero dire, non è moderno, perchè i romani antichi, e non gli ultimi antichi romani moderni dell'on. Baccelli, lo praticavano con fervore; e prima ancora dei romani, lo giuocavano i greci, e prima de' greci le notizie sul giuoco delle bocce si perdono nella oscurità dei tempi!

Il giuoco delle bocce consiste nel lanciare e far rotolare da un punto assegnato palle di legno, dette bocce, verso e quanto è possibile più vicino ad un altro

punto indicato come scopo o mira.

Lo scopo o mira può essere fisso, ma quasi sempre mobile, ed è rappresentato da una palla più piccola di quelle con le quali si giuoca e che viene addimandata pallino o boccino.

Il giuoco delle bocce richiede forza di braccia ed elasticità di gambe, colpo d'occhio sicuro e pronto. Mancando queste qualità è quasi impossibile di riescire un buon giuocatore.

Il più usato giuoco alle bocce è quello a schizzo,

con pallino in mezzo ed otto palle.

Le bocce, benchè i regolamenti delle gare le escludano, sono quasi sempre piombate al centro, onde scorrano gradualmente, ricevendo dalla mano del giuocatore il peso richiesto dalla qualità del tiro da eseguirsi, e perciò nel gergo si dice: dare alla palla tutto peso, mezzo peso e peso ritto.

Tranne due, le altre bocce sono poi segnate a paia con uno, con due, con tre o più leggeri solchi circolari, detti giri, i quali servono a farle riconoscere da ciascun

giuocatore.

Il numero dei giuocatori è indeterminato, ma generalmente va da due a otto, come massimo.

Ciascun partecipante al giuoco fa da sè, oppure giuoca associato ad uno o a due o a tre compagni, in maniera da formare gruppi di giuocatori diversi.

377

Ciascun gruppo dovrebbe contare lo stesso numero di giuocatori: però, quando i giuocatori non sono in numero pari, al dispari si dànno egual numero di bocce. che al gruppo pari.

Piccola Enciclopedia di giuochi

Ogni giuocatore giuoca con egual numero di bocce.

Generalmente sono due per giuocatore.

Il numero dei punti stabilito per ogni partita è arbitrario, ma dev'essere stabilito prima di cominciare

il giuoco.

Per comporre i gruppi si giuoca al compagno e cioè: si tira una boccia verso il pallino, e così i due, i tre o i quattro che più gli si avvicinarono formano il primo gruppo e gli altri giuocatori i gruppi successivi in ordine di merito.

Più un giuocatore o un gruppo mette bocce vicino

al pallino, più punti guadagna.

Ogni boccia messa vale 1, 2, ecc. punti, a seconda

della convenzione.

Se durante il giuoco uno spettatore o un giuocatore ferma o devia una boccia in movimento prima che abbia oltrepassato il pallino, la boccia viene tirata di bel nuovo.

Il giuocatore che in un modo qualunque devia o modifica la corsa della boccia da lui tirata perde la

partita.

Se un giuocatore, per distrazione od errore, giuoca prima del suo turno, egli è costretto a rifare il colpo; ma chi lascia passare il proprio turno senza reclamare,

perde il colpo.

Queste le regole principali, dettate dalle consuetudini. Però, in oggi, tornando in onore il giuoco delle bocce, con grande vantaggio della salute e della robustezza di que' nostri giovani, che, grazie a Dio, non hanno paura di gualcire il solino, sudando un poco, si hanno regolamenti quasi ufficiali, tanto per disciplinare il giuoco, quanto le gare pubbliche diventate di moda.

Regolamento del giuoco di bocce per concorsi e gare.

1. - Tutte le specie di bocce sono accettate, fatta eccezione per quelle piombate.

2. — I giuocatori che non portano le loro bocce, pos-

sono adoperare quelle fornite dal Comitato.

3. - È obbligatorio adoperare il pallino fornito dal Comitato. In tutte le gare la sorte decide chi deve tirare il pallino alla prima mano.

4. — È ammesso qualsiasi modo di gettare la boccia. sia per andare al punto, che per colpire (bocciare).

5. - Si deve giuocare a bocce ferme.

6. - Prima di giuocare, i giuocatori devono dichiarare il numero dei passi che sono soliti di fare.

Il massimo dei passi è fissato a 5.

Quelli che ne fanno di meno, uno, due o tre del loro avversario, possono cominciare il loro giuoco: uno, due o tre passi più avanti. Il passo non può essere più lungo di metri 1.20.

7. - Il pallino va giuocato sempre dalle estremità del piazzale.

8. — Il pallino dovrà essere gettato sempre oltre i 15 metri.

9. — Sono dichiarate nulle le bocce lanciate dal giuocatore che avrà fatto più di 5 passi, od oltrenassato il segno (punto di getto del pallino) oltre i metri 6.

Le bocce annullate stanno al loro posto, ma non con-

tano nel computo dei punti.

10. — Se il pallino è mandato con un colpo (bocciata) fuori del giuoco, lontano meno di due metri, e se restano in mano delle bocce ai due partiti, la mano è annullata.

11. - Nel caso che una boccia uscisse di mano ad un giuocatore sul tiro, il giuocatore ha diritto a tirarla di nuovo se la boccia non è andata oltre i metri 2.50. In caso contrario è ben data.

12. - Quando due bocce avversarie toccano il pallino (patta, basin) il punto è dato all'ultimo che ha giuo-

cato la boccia, se si è in fin di mano.

Diversamente quello che ha tirato per ultimo può ritirare la boccia e ripetere il tiro. Ciò non facendosi il punto è annullato e ricomincia la mano, ed il pallino viene ripreso da chi lo aveva precedentemente.

13. - Per i casi non contemplati nel presente regolamento vigeranno gli articoli stabiliti dal Regolamento interno (1).

14. - Ad ogni partita assiste un arbitro per vegliare all'osservanza del regolamento del giuoco.

Nel caso in cui i giuocatori non volessero conformarsi alle decisioni dell'arbitro, quest'ultimo sottoporrà il caso alla Giuria (2) che deciderà in modo inappellabile.

I giuocatori che non si conformassero alle decisioni della giuria, saranno immediatamente esclusi dalla gara.

Il giuocatore che rimanesse così solo, sarà considerato come il vincitore della partita in corso.

## 16º - LE PALLE A STRISCIO.

Le palle che si adoperano in questo giuoco ed in altri dello stesso genere non sono palle di cencio nè di cuoio, ma sì palle di legno e di legno forte, peso, che per lo più si fanno di leccio. Le più piccole pesano fra i sei e i sette chilogrammi, le più grosse arrivano fino a quindici o sedici chilogrammi.

Le palle da giuocare a striscio sono piombate, vale a dire, v'è incastrato dentro, da una parte, un peso di piombo, che serve a dare alla palla la direzione quando si tira o a fargliela prendere lungo la strisciata o il cammino, oppure a mantenergliela, secondo che si tiene il peso ora più alto, ora più basso, quando da una parte e quando dall'altra, quando affatto verticale, che si dice a peso ritto, secondo che si vuole che la palla vada dritta o faccia una curva. Si giuoca sempre

(1) Questo Regolamento varia col variare delle regioni e delle società che bandiscono le gare.

con otto palle, ed una assai più piccola che vien detta il pallino o il grillo. I giuocatori debbono essere ne cessariamente in due, e tirano quattro palle per uno, o in più, e allora sono tanti per parte, non mai più di otto. perchè quattro sono le palle per ciascuna parte del giuoco. Anzi le palle sono segnate così che quattro di esse portano due righi concentrici segnati nel legno. e quattro o non hanno segno alcuno, o portano un rigo solo, perchè ciascun giuocatore o ciascuna parte de' giuocatori giuochi sempre con le palle sue; e se sbaglia, il tiro è come se non fosse fatto, o fosse andato perduto. Il giuocatore vince o segna un punto, quando la sua palla resta più prossima di quelle dell'avversario al pallino o grilletto, perchè il giuoco si fa, tirando prima il pallino ad una certa distanza, e a quello come un punto di mira, tirando le altre palle che gli si accostino più che possibile. Il tiro bellissimo è quando si fa com-

baciare la palla col pallino.

La bravura consiste nel saper mandare la palla propria al pallino, scansando le altre dell'avversario o degli avversari, e anche levar via una di queste che sia già prossima e fermare la sua in luogo di quella. Quindi occorre saper dare alla palla la giusta direzione e insieme la forza proporzionata, misurare bene ad occhio la distanza che la palla deve percorrere, la curva che le si deve far fare per via, la velocità maggiore o minore, che le si deve dare, perchè giunga, come s'è detto, prossima al pallino; perche scansi le altre palle che siano in giuoco, perchè ove occorra ne spinga una degli avversarî più lontano o, se è il caso, una delle proprie più vicina. Ogni palla vicina al pallino segna un punto, così che si può arrivare a segnare quattro punti in ciascuna, come dicono grillata, se si riesce a fare che le proprie quattro palle siano tutte più vicine al pallino di ciascuna della parte avversaria. La partita è vinta quando uno dei giuocatori, o da una parte, si sono segnati sei o al più otto punti.

<sup>(2)</sup> Nelle gare e ne' concorsi si nomina sempre una giuria di 3, o di 5, o di 7, o di 9 persone per decidere sulle controversie che l'arbitro non potesse o non volesse decidere.

Il giuoco, cioè il luogo dove si giuoca, detto pallaio, deve essere appositamente preparato innanzi; è lungo circa diciotto metri e largo fino a tre e mezzo. Occorre che il terreno sia molto bene pianeggiato e sodo; alle sponde, cioè ai lati e per la sua lunghezza, fatto a guancia, dove la palla lerggermente salendo riscende senza perdere di forza. Queste guancie chiamansi anche grotte, e servono come le mattonelle al bigliardo. In cima e in fondo, perchè ora si tira e si giuoca il pallino da una parte ed ora dall'altra, è una fossetta, dove termina il giuoco, e così quando la palla vi casca, va fuori di giuoco, è come perduta, come se non fosse stata tirata. Una volta cominciato il giuoco un giuocatore, secondo la sorte o la convenzione, sempre quello che resta peggio e cioè che ha la palla più discosta dal pallino, ne tira un'altra fino a che non abbia migliorato il tiro dell'avversario, che è quanto dire: fatto un tiro migliore; e se sono in più giuocatori, l'uno dopo l'altro tirano quelli d'una parte, finchè non hanno fatto miglior tiro.

#### 17º - LE PALLE A SCHIZZO.

È press'a poco lo stesso che il giuoco delle palle a striscio, solamente il pallaio è fatto diversamente e dà luogo a maggiori difficoltà nel giuocare. Le palle che si adoperano pesano fra i 15 e i 16 chilogrammi.

Il pallaio è pressochè della stessa lunghezza e larghezza di quello dove si giuoca a striscio; ma le due grotte o sponde, invece d'essere di terra e leggermente inclinate, sono di pietra, proprio a guisa di mattonelle, e a lievi distanze presentano sporgenze, come sarebbero poppe o pioletti; in cima e in fondo, in luogo della fossa è una vera guancia, ma di pietra, sulla quale la palla sale e ne ridiscende acquistando forza. Il giuocatore si studia di avvicinare la propria palla al pal-

lino, e nello stesso tempo, se può e come può, nasconderla dietro ad una di quelle poppe o sporgenze d'uno dei lati; così che all'avversario non riesca di levarla, se non facendo un tiro, come si direbbe al bigliardo, di calcio, vale a dire facendo salire la palla sulla guancia di fondo, per farla ridiscendere con tale direzione che vada a cogliere quella dell'avversario dietro la poppa o il piolo. Quando la palla è allo scoperto, allora conviene darle in modo che essa vada a cadere fuori del giuoco, o passando al di là della guancia che è in fondo, o saltando la sponda dai lati, e la propria rimanga nelgiuoco. Anche qui la partita si giuoca con otto palla, quattro per ciascun giuocatore o per parte, e si vince quando si sono fatti 6 o 8 punti, secondo che è convenuto.

### 18º - LE PALLINE.

In commercio si trovano già pronte e colorate di mille colori diversi palline piccole, mezzane e grosse di vetro o di terra cotta, o di gesso, ed i fanciulli se ne regalano di buon grado, perchè offre loro molti modi di distrarsi durante i momenti d'ozio, ma più specialmente durante quelli dello studio, delle lezioni o del lavoro.

I giuochi più usuali che si fanno con le palline sono i seguenti:

1º Tirare al compagno. — A questa partita, che si giuoca sopra un prato, viale, ecc., lanciando le palline come se fossero piccole bocce, prendono parte da due a quattro giuocatori.

Il primo lancia una pallina grossa o mezzana alla distanza di dieci metri circa o meno; il secondo giuocatore mira e tira con la propria sulla pallina avversaria. Se la colpisce si fa pagare dal primo giuocatore una pallina piccola (che si riservano appunto pei pagamenti); se non colpisce, il primo giuocatore raccoglie la propria pallina, mira quella avversaria e tenta di colpirla. Se riesce guadagna. Il giuoco dura così sino all'infinito, o meglio, fino a quando i fanciulli han palline per pagare, o fino a quando i genitori, i maestri o l'oscurità, non li obbligano ad accudire a più utili esercizi con la mente loro.

Se i giuocatori sono tre o quattro, quello cui spetta il turno di mirare e di colpire deve mirare e colpire

la palla avversaria più vicina.

2º Le palline al circolo. — Il numero dei giuocatori non ha limite. Si sceglie un posto libero e piano. Con un pezzo di spago lungo 25 o 30 centimetri, ad una estremità del quale si lega un chiodo o un pezzo di legno, si traccia un circolo. Da questo si contano dieci passi e si traccia una riga sul terreno. Tutti i giuocatori dispongono una, due, tre, o più palline ciascuno, sulla stessa linea, le une accanto alle altre, e sulla riga tracciata per delimitare il circolo. Quindi fanno la conta per determinare il turno del giuoco.

Colui che è designato a giuocare per primo pone il piede destro sulla retta segnata a dieci passi dal circolo; avanza il sinistro e fa scorrere la propria pallina grossa contro la linea formata dalle piccole, perchè



Fig. 91. - Giuoco delle palline al circolo.

Gli altri imitano, a tur-

no, chi li ha preceduti e il giuoco non ha termine se non quando tutte le palline piccole sono state spinte fuori dal circolo.

3º Pallina al dado. — Ecco un passatempo al-

quanto interessante e che esige un po' d'abilità e molta attenzione.

Si spianano leggermente due punti opposti di una pallina piccola. Su questa si posa in equilibrio un dado con la faccia dell'asso rivolta superiormente.

Il proprietario delle palline e del dado tiene la scommessa, e cioè il banco; gli altri giuocatori si allontanano di cinque passi e da quella distanza mirano e fanno scorrere la loro palla con l'intento di far cadere il dado. Se il dado cade ricevono dal banchiere tante palline quanti sono i punti che la faccia superiore del dado rappresenta.

Ma perchè il giuoco abbia un equilibrio, rimane convenuto che chi non fa cadere il dado paga al ban-

chiere, uno, due, tre o più palline.

190 - IL PALLONE.

Il giuoco.

Meglio non poteva esprimersi la musa leopardiana per descrivere l'entusiasmo col quale i vigorosi ed abili giuocatori di pallone sono acclamati dalla folla, che in loro riscontra un ultimo resto della elasticità del muscolo, della prontezza dell'occhio, della sicurezza

<sup>(</sup>¹) Oltre il Leopardi, cantarono in bella rima le glorie di questo giuoco; Chiabrera, Belli, Renuccini, ecc.

384

del piede, della vigoria del braccio, di altri tempi, purtroppo remoti, nei quali queste virtù fisiche grandemente contribuirono a rendere i nostri padri signori del mondo!

Il giuoco del pallone è un giuoco italiano antichissimo.

Per ben giuocare al pallone ci vogliono braccia ro-



Fig. 92. - Veduta esterna dello Sferisterio di Macerata.

buste e il godimento perfetto di tutte le forze fisiche e... morali.

Il giuoco del pallone si giuoca all'aria aperta, in vasti recinti longitudinali, lunghi da 90 a 95 metri, larghi da 16 a 17 metri, circondati da alte mura o da un assito pure altissimo. Ad un muro, o assito, alto circa 16 metri e che forma uno dei lati lunghi, si appoggiano i palloni tirati dalle due squadre dei giuocatori.

Lungo gli altri tre lati sorgono le gradinate, le

tribune, ecc., dove, difesi da una rete dai colpi di pallone, stanno gli spettatori. I vasti recinti nei quali si giuoca al pallone si addimandano Sferisteri. Ve ne sono a Roma, a Firenze; ma passa per classico quello di Macerata, di cui mi compiaccio di riprodurre qui la veduta.

Sessantacinque giuochi sportivi all'aperto

Lo sferisterio di Macerata può essere annoverato tra gli edifizi più belli dell'Italia nostra. È vastissimo;



Fig. 93. - Veduta interna dello sferisterio di Macerata.

nè gli fanno difetto l'eleganza; serve a svariati spettacoli, ma più specialmente al giuoco del pallone, pel quale i Marchigiani sono fanatici.

Lo sferisterio di Macerata fu costrutto su disegno dell'ing. Franco Aleardi di San Severino Marche, e venne inaugurato nell'agosto del 1829, e può contenere comodamente parecchie migliaia di spettatori.

Il giuoco, alla metà della sua lunghezza, deve avere una linea traversale addimandata cordino, in direzione della quale stanno il giudice di campo e il marcatore,

25 - J. Gelli, Piccola Enciclopdia di giuochi.

del piede, della vigoria del braccio, di altri tempi, purtroppo remoti, nei quali queste virtù fisiche grandemente contribuirono a rendere i nostri padri signori del mondo!

Il giuoco del pallone è un giuoco italiano antichissimo.

Per ben giuocare al pallone ci vogliono braccia ro-



Fig. 92. - Veduta esterna dello Sferisterio di Macerata.

buste e il godimento perfetto di tutte le forze fisiche e... morali.

Il giuoco del pallone si giuoca all'aria aperta, in vasti recinti longitudinali, lunghi da 90 a 95 metri, larghi da 16 a 17 metri, circondati da alte mura o da un assito pure altissimo. Ad un muro, o assito, alto circa 16 metri e che forma uno dei lati lunghi, si appoggiano i palloni tirati dalle due squadre dei giuocatori.

Lungo gli altri tre lati sorgono le gradinate, le

tribune, ecc., dove, difesi da una rete dai colpi di pallone, stanno gli spettatori. I vasti recinti nei quali si giuoca al pallone si addimandano *Sferisteri*. Ve ne sono a Roma, a Firenze; ma passa per classico quello di Macerata, di cui mi compiaccio di riprodurre qui la veduta.

Lo sferisterio di Macerata può essere annoverato tra gli edifizi più belli dell'Italia nostra. È vastissimo;



Fig. 93. - Veduta interna dello sferisterio di Macerata.

nè gli fanno difetto l'eleganza; serve a svariati spettacoli, ma più specialmente al giuoco del pallone, pel quale i Marchigiani sono fanatici.

Lo sferisterio di Macerata fu costrutto su disegno dell'ing. Franco Aleardi di San Severino Marche, e venne inaugurato nell'agosto del 1829, e può contenere comodamente parecchie migliaia di spettatori.

Il giuoco, alla metà della sua lunghezza, deve avere una linea traversale addimandata cordino, in direzione della quale stanno il giudice di campo e il marcatore,

25 -- J. GELLI, Piccola Enciclopdia di giuochi.

incaricato di annunciare i punti e le partite dei giuocatori.

Il cordino può essere alto da terra circa due metri; in allora i palloni devono passarvi al di sopra. La parte del giuoco da dove viene lanciato il pallone si chiama battuta, l'altra rimessa.

I palloni sono palle ordinarie, più grandi e più pesanti di quelle che si adoperano per giuocare a pallacorda.

Prima qualità del pallone è quello di essere duro, e generalmente consiste in una vescica rigonfia d'aria e coperta esteriormente di uno strato di olio o di altra sostanza grassa. La vescica così preparata è involta di fittissimo cuoio. Firenze e Bologna sono rinomate anche per la buona qualità dei palloni. Ogni pallone



Fig. 94. - Bracciale.

pesa circa 350 grammi, ed è gonfiato, volta a volta,

da apposita pompa.

Il costume tradizionale dei giuocatori consiste in una specie di tunica di mussolina bianca, ornata di merletti, con maniche cortissime, calzoni pure bianchi e corti fino al ginocchio; calze bianche, scarpette leggere, pure bianche. Alla vita una fusciacca con galloni dosati, rossa od azzurra, a seconda della squadra a cui il giuocatore appartiene. È un costume comodo ed insieme elegante. I giuocatori portano tutti il bracciale (fig. 94), un manicotto di legno che cinge la mano ed il polso; la superficie esterna del bracciale è intersecata

da solchi in maniera che ne risultano delle punte chiamate *denti*. Nell'interno il bracciale ha una presa che si addimanda *caviglia*.

I giuocatori, entrati nel campo di giuoco, si esercitano per alcuni minuti al palleggio, in attesa del se-

gnale che annunzia il principio della gara.

La sfida, o giuocata, con cordino a terra, si fa generalmente da sei giuocatori, e cioè: da un battitore, da una spalla e da un terzino per parte. La giuocata con cordino in aria si fa per lo più da quattro giuocatori: da un battitore e da una spalla per parte.

Possono darsi sfide speciali, nelle quali i giuocatori

delle due parti non sono in numero eguale.

La giuocata generalmente si compone di cinque trampolini, battuti per ciascuna parte alternativamente; il trampolino di 2 partite, e la partita di 4 quindici, o punti. Il primo punto conta quindici, il secondo pure quindici, il terzo e quarto dieci. La parte che prima fa i quattro punti vince la partita. Per le scommesse al Totalizzatore (poichè il vincitore è un giuocatore e non una delle due parti com-



Fig. 95. - Il mandarino.

battenti), riporta la vittoria quegli che, nel corso della giuocata, ha fatto un maggior numero di punti.

Le norme principali che regolano la giuocata sono

queste.

Il battitore si colloca sul trampolino che si trova presso il muraglione, e scendendo, a salti misurati, col bracciale spinge più lontano che può la palla che gli getta il mandarino (fig. 95). Il pallone deve sempre andare diretto fra le linee circoscriventi il campo di giuoco ed oltrepassare il cordino, e nelle stesse condizioni venire respinto dalla parte avversaria, prima che batta terra, o al primo balzo. La parte che non respinge un pallone secondo le regole volute, perde un quindici, o punto. Dicesi: fare volata, quando il pallone viene gettato oltre il campo di giucco per i lati corti del rettangolo, in modo che l'avversario non possa respingerlo; e il giuccatore che fa volata guadagna un punto. Infine, se il pallone va fuori del muraglione, o fuori dal limite parallelo al muraglione, o non passa il cordino, il giuccatore fa fallo, e dà un punto agli avversari.

Alla battuta i giuocatori si dispongono così. Il battitore, dopo aver battuto, va alla sinistra della spalla; il terzino sta più presso il cordino. Da basso o alla rimessa, la spalla sta presso il muraglione, pronto a ribattere il pallone del battitore avversario; alla sua destra sta il battitore, e in avanti il terzino, pronto a ribattere le palle più corte. Ogni trampolino, ossia ogni due partite, la squadra di battuta passa alla rimessa, e viceversa.

Altre regole debbono i giuocatori osservare e che qui sarebbe lungo l'enumerare; ad esempio il giuocatore non deve porre il piede oltre il cordino, invadendo così il campo avversario; non deve strisciare il bracciale per terra nel rimandare il pallone, ecc. Infine, al giudice di campo, che è sempre un esperto e vecchio giuocatore, spetta di far osservare tutte le regole in uso, e di giudicare inappellabilmente le controversie.

# Norme per le scommesse al Totalizzatore.

1º I sei o i quattro giuocatori che prendono parte alla giuocata, divisi in due campi, gareggiano ciascuno a beneficio della parte a cui appartiene (rossa od azzurra) a fare il maggior numero di quindici o punti; punti, i quali servono a determinare la vincita delle singole partite; con queste poi, quella della gara o giuocata (la giuocata generalmente si compone di dieci trampolini e di due partite; il trampolino di due

partite; e la partita è vinta dalla parte che raggiunge prima, con regole speciali, 4 punti).

2º Le scommesse al Totalizzatore si fanno per quel giuocatore dei 6 o 4, che raggiunge il maggior numero dei quindici, o punti, nel corso della giuocata del giorno in cui la scommessa ha luogo; ed agli scommettitori su questo giuocatore viene ripartita la somma totale delle puntate, al netto della percentuale, e frazioni, di cui all'art. 12º.

3º Poichè l'esperienza ha dimostrato quale sia la differenza che per la loro posizione nel campo di giuoco hanno fra loro, il battitore, la spalla ed il terzino, di fronte alla facilità di segnare i punti, se ne concede di vantaggio, due al battitore e otto alla spalla.

4º Viene tenuto conto dei falli che ciascun giuocatore fa durante la giuocata; e così, avverandosi il caso che due o più giuocatori raggiungano il medesimo numero di punti, è proclamato vincitore quegli che ha a suo carico un minor numero di falli; e dato il caso, poi, che anche il numero dei falli fosse uguale, la somma dovrebbe essere divisa in parti eguali, e ogni parte suddivisa fra i puntatori su ciascun vincitore.

5º Il fallo di un giuocatore segna un punto a vantaggio di colui, il pallone del quale non venne regolarmente respinto in giuoco; il fallo fatto dal battitore, di battuta, non segna punto buono (agli effetti del Totalizzatore) per alcuno.

6º La rottura e lo sgonfiamento del pallone in giuoco, rendono nulli i quindici o falli, cui possono dar luogo.

7º La volata è punto valido; e per volata s'intende, quando il pallone è lanciato in modo da uscire dalla pista per i lati corti del rettangolo; ma al di dentro delle antenne che stanno a limitare i falli.

8º In caso che un giuocatore si ammali, o per qualunque incidente, durante la partita debba essere rimpiazzato da altro, lo scommettitore che ha puntato su quello che si ritira, deve necessariamente tenere ferma la puntata su quello che subentra; a tal uopo l'impresa tiene di riserva tre giuocatori, cioè: un Bat-

Trampolino

A

F

Fig. 96. - Disposizione dei giuocatori.

titore, una Spalla ed un Terzino, preventivamente fatti conoscere al pubblico per mezzo dei manifesti.

9º Il giudice di campo assegna il punto al giuocatore a cui va attribuito e lo fa bandire volta a volta con i seguenti segnali di convenzione:

| N. | 1 | rosso | Battitore | della | parte |
|----|---|-------|-----------|-------|-------|
| )) | 2 | ))    | Spalla    | rossa |       |
| n  | 3 | w     | Terzino   |       |       |

N. 1 azzurro Battitore della parte » » Spalla azzurra

» 3 » Terzino

10º Ad una commissione, composta del direttore delle gare, del giudice di campo e di un giuocatore, è riservato di decidere tutte le contestazioni ed è affidata la scrupolosa osservanza delle regole del Giuoco del Pallone, alle quali l'impresa del Totalizzatore e gli scommettitori devono uniformarsi, anche per quanto, sebbene non tassativamente previsto, è però sancito dall'uso.

11º Il dividendo si paga *appena* terminata la giuocata. Trascorsa un'ora dal termine del giuoco, la somma non ritirata rimane a profitto del Totalizzatore.

12º L'impresa preleva dagli incassi il 10 % e le

frazioni che non sorpassano mezza lira.

13º Qualora la quota da distribuirsi risultasse inferiore alla somma puntata, questa verrà retrocessa integralmente; eccettuato il caso previsto dall'art. 4

nel quale i vincitori fossero più d'uno.

14º In caso di pioggia, per cui debba necessariamente cessare la partita, il Totalizzatore restituisce la puntata, eccezione fatta pel caso in cui uno dei giuocatori, al momento in cui la partita viene sospesa, si trovi ad aver fatti tanti punti da rendere sicura la sua vittoria.

15º Il tempo utile per le puntate generalmente cessa dopo le 4 prime partite. Da questo momento, annunziato col suono di una campana, i punti principiano ad aver valore per gli effetti del Totalizzatore, e conseguentemente a essere segnati come punti utili alla vincita.

16º Le Azioni lacerate saranno pagate solo quando sia possibile riconoscere i segnali di controllo

dell'impresa.

17º L'impresa si riserva il diritto di fare quelle modificazioni che l'esperienza potrebbe dimostrare utili.

### 200 - IL PALLONE A « CASSE ».

Il giuoco del pallone a casse è una variante al giuoco del pallone or ora descritto ed è molto in voga nel Monferrato.

L'abilità del giuocatore, anche in questo giuoco, si rivela nel sorpassare di getto e di rimando col pallone una linea segnata a giusta metà della pista (circa 150 metri).

Pure in questa partita a casse il pallone deve essere lanciato e ribattuto a volo o al primo balzo, ed è pure qui fatto di cuoio rigonfiato con pompa ad aria; ma invece di avere il diametro di 14 centimetri, come il pallone toscano o romagnolo, lo ha di 7 centimetri solamente, ed è palleggiato, spinto e respinto da un bracciale di legno forte, simile a quello usato in Toscana, ma con i denti più corti.

#### 21º - IL CACCIATORE E LA LEPRE.

È un giuoco che diverte venti o trenta ragazzi insieme. I giuocatori, meno un paio, si dispongono in circolo, tenendosi l'un l'altro per la mano; dei due rimasti fuori, uno fa la lepre e l'altro fa il cacciatore. La lepre deve entrare nel mezzo del cerchio, come sarebbe dentro una siepe; il cacciatore rimane di fuori quasi cercandola. La lepre esce e rientra correndo nel mezzo del cerchio, e il cacciatore la insegue per toccarla, e l'averla toccata è come averla presa; e quando ciò accade, il cacciatore diventa lepre, e la lepre cacciatore, e dopo essi prendono posto nel circolo e vi escono altri due compagni che fanno lo stesso. E questa dicesi caccia libera. Vien poi la caccia all'orma, ed è quando il cacciatore è obbligato a tener dietro alla lepre passo per passo, così quando esce e quando

rientra nella siepe, fino a che non l'ha toccata. V'è poi la caccia a scambio, cioè quando il maestro del giuoco vede che la lepre è per essere toccata, grida scambio! e la lepre lì per lì si fa cacciatore e viceversa il cacciatore si fa lepre. In ultimo la caccia con ostacoli, quando quelli che fanno circolo o siepe tengono le mani basse, così che la lepre e il cacciatore per entrarvi o per uscirne sono obbligati a fare salti. Il giuoco è finito quando ciascuno dei ragazzi ha fatta la parte sua di lepre e di cacciatore.

### 22° — LA CACCIA AL DUE E AL TRE.

È una specie dell'altro giuoco, cacciatore e lepre. Anche questo si fa in molti, per lo meno in dieci, otto de' quali si pongono in circolo, tenendosi per le mani, e due restano fuori, ossia uno, come farebbe per la lepre, entra nel mezzo del circolo, l'altro, quale cacciatore, resta due o tre passi fuori. I ragazzi del circolo sono tanti numeri uno, e ciascuno ha sul terreno segnato il posto che tiene, quello che sta nel mezzo, e che sarebbe la lepre, si chiama numero due.

Quando il maestro di sala o de' giuochi grida: caccia! tutti i ragazzi si mettono a fare come si dice giro giro; quello nel mezzo corre di qua e di là, inseguito da quello di fuori che cerca toccarlo, e intanto il due si studia di porre i piedi sopra uno de' segni che sono nel terreno e che indica il posto di uno di quelli che fanno siepe, e se riesce è libero, cioè non può essere più inseguito, e l'uno, che resta fuori, va nel mezzo o far da due e ciò finchè un qualche due non sia toccata dal cacciatore, che allora il cacciatore entra a far da due e il due comincia a cacciare.

Invece di un solo circolo se ne possono fare due concentrici e allora quelli del primo si chiamano uno, quelli del secondo due, e la lepre prende il nome di numero tre; e allora abbiamo la caccia al tre.

### 230 - LA BANDIERA (1).

Si formano due partiti di forza eguale; ciascun partito prende un colore differente e ciascun giuocatore prende un numero progressivo nel proprio partito.

Si tracciano sul terreno due linee parallele distanti fra loro circa 50 metri e si assegna una linea a ciascun partito. I partiti si schierano su queste linee, uno di fronte all'altro; un partito vien detto degli attaccanti, l'altro dei difensori.

Fra i due partiti si pone la bandiera (fazzoletto, banderuola senz'asta, o qualche cosa di simile), posandola in terra a 20 metri circa dagli attaccanti.

Il direttore comanda: Numeri uno, pronti: il numero uno degli attaccanti ed il numero uno dei difensori si pongono al centro del loro partito.

Ad un segnale convenuto, i due numeri uno partono di corsa, l'attaccante per prendere la bandiera e portarla al proprio partito, il difensore per toccare l'attaccante prima o dopo che abbia presa la bandiera; ma sempre prima che sia rientrato nel proprio campo.

La bandiera è quindi rimessa a posto ed il giuoco continua coi numeri due, poi coi numeri tre, ecc.

Vince il partito degli attaccanti, se ha più individui che abbiano presa la bandiera, senza farsi toccare; vince il partito dei difensori, se la maggior parte di essi è riuscita a toccare gli attaccanti, prima che abbiano portata la bandiera nel loro campo.

## 24° — LE BARRIERE (2).

I giuocatori sono divisi in due partiti: ogni partito ha un colore: ogni giuocatore ha un numero progressivo nel proprio partito. Il campo è il medesimo che serve pel giuoco dello sfratto. All'inizio del giuoco i due partiti si schierano in linea uno di fronte all'altro, tenendosi ciascuno colla punta dei piedi sopra uno dei lati corti del rettangolo, che limita il campo: ciascun giuocatore di un partito deve avere di faccia il giuocatore del partito opposto, che porta il medesimo numero.

Al segnale per iniziare il giuoco, il numero uno del partito precedentemente indicato dal direttore, esce dalla propria barriera e si avanza verso quella opposta di passo o di corsa. Quando egli ha passata la linea mediana del campo, il numero uno opposto gli va incontro cercando di toccarlo. Il primo uscito retrocede alla propria barriera e ne esce il numero due, il quale è maggiore del numero uno che diviene minore. Si continua così l'uscita alternata degli uomini di ciascun partito in ordine di numero, con la norma che chi è uscito dopo di un avversario è maggiore di lui, perciò ha il diritto di toccarlo.

Quando ciò avviene, chi è toccato grida: toccato! l'istruttore sospende il giuoco e rimanda tutti alle rispettive barriere.

Vince il partito chi al fine del giuoco ha minor numero di individui stati toccati.

I giuocatori che sono alla barriera possono toccare i giuocatori del partito opposto, che passano loro vicini, purchè ciò sia loro possibile sempre toccando la barriera, almeno con un sol piede.

Quand'uno è giunto alla barriera del proprio partito e la tocca anche con un sol piede, non può più venir toccato; anzi, chi lo toccasse in tal caso, verrebbe considerato egli medesimo come toccato.

Per varietà si potrà fare il giuoco anche colle seguenti norme:

Ogni partito ha un capo;

quando tutti i giuocatori sono usciti una alla volta dalla rispettiva barriera, non è più d'obbligo che escano a turno. Il capo partito fa uscire chi crede:

<sup>(1)</sup> Istruzione di ginnastica militare.

<sup>(2)</sup> Anticamente si diceva « Al Pome » ed era giuoco eminentemente italiano.

l'istruttore cambia di quando in quando i capi

partito; i toccati sono prigionieri e vengono posti ad un'ala della barriera del partito che li ha catturati, nel punto prescritto dall'istruttore, ove si tengono per mano. Se uno di essi viene toccato da uno del proprio partito, tutti i prigionieri di quel partito sono liberi;

vince il partito che ha fatto all'altro il numero

di prigionieri precedentemente fissato.

## 25° - LA CACCIA (1).

I giuocatori, meno due, si dispongono in circolo, tenendosi per mano.

Il giuoco si può fare in quattro differenti modi.

a) Caccia libera. — Uno dei due giuocatori rimasti fuori dal circolo sta in mezzo del circolo stesso, l'altro sta all'esterno. Ad un segnale convenuto, il giuocatore rimasto all'esterno del circolo comincia a correre entrando ed uscendo dal circolo a suo piacimento: il giuocatore che era nel mezzo lo insegue, cercando di toccarlo. Appena riesce a toccarlo, s'invertono le parti: il giuocatore che prima rincorreva, è rincorso dal compagno; dopo che questo avrà toccato l'altro, entrambi rientrano nel circolo ed un'altra coppia, designata dal direttore, li sostituisce.

b) Caccia all'orma. — È fatto in modo analogo alla caccia libera, colla differenza che il giuocatore che insegue deve percorrere la via stessa che è seguita dal rincorso, uscendo dal circolo e rientrandovi, pei

medesimi punti.

c)  $Caccia\ a\ scambio.$  — Avviato il giuoco nel modo noto, il direttore dà improvvisamente il co-

mando: scambio! Allora s'invertono le parti; chi rincorreva è rincorso dal compagno. Lo scambio si può ripetere parecchie volte, prima che l'uno o l'altro dei giuocatori abbia toccato il compagno.

d) Caccia con ostacoli. — I giuocatori che formano il circolo si prendono per mano; alzano quindi ed abbassano alternativamente le braccia, in modo che i due giuocatori i quali corrono siano costretti a fare piegamenti e salti, per entrare od uscire dal circolo.

È vietato ai giuocatori disposti in circolo di alzare le braccia nel momento in cui quelli che corrono vi saltano al di sopra, ciò potendo essere causa di cadute

pericolose.

Non si permetterà a chi corre di attaccarsi ai panni dei compagni per avvantaggiarsi nella rapidità delle mosse.

### 26º - L'ARCO.

L'arco! Ecco un'arma antica, molto antica (1). Io non starò a enumerare le glorie dell'arco presso

gli Unni, gli Sciti e i Parti. Dirò solo che l'arco ha tutt'ora appassionati cultori, specialmente in Inghilterra



Fig. 97. — Le freccie.



Fig. 98. - Turcasso.

<sup>(1)</sup> Istruzione di ginnastica militare.

<sup>(</sup>¹) La storia di quest'arma manesca a lancio si può leggere nella Guida per il raccoglitore e l'amatore d'armi antiche di Jacopo Gelli, illustrata da più di 432 figure, da 22 tavole e da oltre 200 marche e contromarche di armaluoii, di archibusieri, spadai, ecc., (Milano, Hoepli, 1900, p. 450, L. 6,50).

ove, a Londra, esiste una vecchia associazione di arcieri e di... arciere, che s'intitola Royal Toxophilite Society, che in buon italiano si tradurrebbe: Società reale dei dilettanti dell'arco. Questa società fu fondata nel 1780 dal signor Ashton Lever, e le signore della più eletta società di Londra

si fanno un obbligo di appartenervi.

La Società dell'arco ban-



Fig. 99



Fig. 100.

disce quasi ogni anno concorsi tra le associate, le quali fanno a gara a chi fa più punti, a chi lancia meglio e meglio colpisce il bersaglio, per riportare la palma della vittoria.

Il tiro dell'arco è regolato come il nostro tiro a segno, e le signore, equipaggiate del ricco turcasso ricolmo

di freccie, vi si esercitano regolarmente, superbe di farsi ammirare dagli uomini per la loro disinvoltura

nella manovra dell'arma, per l'esattezza e per la regolarità del tiro.

È un passatempo dei più attraenti per la campagna e di poca spesa, se ne eccettui quella dell'arco, del turcasso e delle frecce, che si trovano già preparati in commercio



Fig. 101. Guanto per arciere.



Fig. 102. Bracciale per arciere.

e... che si vendono a prezzo relativamente mite.

Ho detto che i tiratori prendono di mira un bersaglio circolare sul quale sono disegnate striscie cir-



Fig. 103. Bersaglio per arciere.

marcati a vantaggio del tiratore che le colpisce.

La striscia più lontana dal centro vale 1 punto, il centro ne vale 9.

Per non diminuire l'elasticità dell'arco, terminato l'esercizio del tiro, se ne rallenta la corda, e per tendere nuovamente questa, si appoggia una delle estremità dell'arco sul suolo e contro l'incavo del piede destro. Con la mano sinistra si inclina leggermente l'arco, mentre con la sinistra si fa passare l'anello della corda sull'estremità dell'arco.

Il turcasso (fig. 98) pende dalla cintura sul fianco sinistro.

L'arco si tende tenendolo a metà della lunghezza con la mano sinistra; con la destra si afferra e si incastra il mezzo della corda nell'appoggio della freccia, sopra alle penne; impiegando il massimo di forza si allontana la corda dall'arco, tenendo ben disteso il braccio sinistro e ripiegando il destro. La freccia deve rimanere orizzontale e all'altezza della spalla, sicchè per ben mirare è necessario inclinare leggermente la testa dal lato destro e in avanti.

### 27° - LA BALESTRA.

La balestra è un'arma da corda manesca, che si compone di arco, fusto, noce, chiave o manetta, corda o nervo. Il nome di balestra è abbreviativo di arcoba-



Fig. 105. - Balestra

lestra, ed era conosciuta dagli antichi (¹). Ai nostri Crociati nel 1098, dicono Anna Commena e Guglielmo da Tiro, fu proibito di usare la balestra contro i Cristiani; ma Riccardo Cuor di Leone, nel 1198, malgrado le proibizioni del Concilio Lateranense (1139), ne armò i suoi fanti.

Ed io sarei molto contento, se quest'arma degli

antichi guerrieri tornasse in onore, anche come semplice giocattolo o passatempo de'nostri ragazzi.

Come si è già fatto in Francia e in Inghilterra, dove l'educazione fisica è più curata che da noi, sarebbe un mez-



Fig. 106. — Balestrino.

zo come un altro per disciplinare la gioventù a imberciare un bersaglio, pur concedendole un mezzo di più per divertirsi.

Le balestre pe' ragazzi, e se ne trovano di bell'e pronte dai mercanti di giocattoli, differiscono poco da quelle guerresche degli antichi; solo sono meno robuste e meno pesanti di quelle.

Qui riproduco alcuni disegni di balestre, con le quali scagliare pallottole e frecce (fig. 105 e 106).

#### 28° - LA CATAPULTA.

La catapulta, non c'è che dire, è un bel giochetto, ma pericoloso quanto la fionda e il bumerang, se praticato da mani poco esperte.

<sup>(</sup>¹) Invito il lettore a consultare, per quanto si riferisce alla balestra e alle varie specie di balestre, la mia Guida per il raccoglitore e l'amatore di armi e di armature antiche.

<sup>26 -</sup> J. Gelli, Piccola Enciclopedia di giuochi.

402

La catapulta serve a lanciare a breve distanza ciottoli e pallottole di terra assodata.

Si fabbrica con una striscia di gomma elastica, as-

sicurata ai rebbj rigidi di una piccola forcina di legno. Il manico ha da esser lungo intorno a 15 centimetri (fig. 107).

Per servirsi della catapulta la mano sinistra impugna solidamente il manico tenuto verticalmente, davanti alla persona, con l'apertura dei rebbj davanti all'occhio che mira.

L'oggetto da lanciare è tenuto nel mezzo della striscia di gomma elastica dal pollice Fig. 107. — La catapulta. e dall'indice della mano destra, che tira a sè fortemente la



I fanciulli vanno a... caccia con la catapulta, ma fino ad ora son tornati a casa col carniere vuoto.

#### 290 - LA FIONDA.

Di giganti Golia da ammazzare a' nostri tempi non ce n'è più, e perciò la *fionda* dal campo guerresco è passata in quello dei divertimenti.

La fionda è un giocattolo pericoloso specialmente in mani non destre e l'uso non ha da essere concesso che in aperta campagna e anche qui non sempre, a fine di salvaguardare la testa altrui da punto desiderate rotture.

La fionda si fa con un pezzo di cuoio lungo da 10 a 12 centimetri, e largo 5, al quale si arrotondano gli angoli e nel mezzo si pratica un piccolissimo taglio di quasi un centimetro. Alle due estremità di questo pezzo di cuoio si attaccano due cordicelle di lunghezza diversa, e la fionda è fatta.

Nel mezzo del cuoio si pone il proiettile; si attor-



Fig. 103. - La flonda.

ciglia la corda più lunga alla mano, e quella più corta si tiene solidamente tra l'indice e il pollice. Allora si fa girare a mulinello, e quando il movimento di rotazione è stato bene impresso alla fionda, si abbandona la corda più corta e il proiettile parte con violenza.

### 30° — I CERCHI VOLANTI.

Nella categoria dei giuochi di grazia, oltre il volano,

è degno di trovar posto quello dei *cerchi*, sempre quando venga giuocato convenientemente.

Nel giuoco de' cerchi due giuocatori si collocano di fronte e alla distanza l'uno dall'altro di 8 a 12 metri.



Fig. 109. - I volani.

Ciascun giuocatore è munito di due bacchette, una per mano, lunghe da 50 a 60 centimetri, per mezzo delle quali essi si inviano, ricevono e rimandano uno o due cerchi leggerissimi di giunco, del diametro di 20 centimetri, ricoperti di velluto o di altro tessuto. L'abilità del giuocatore sta nel ricevere e nel lanciare il cerchio con distinzione, grazia e precisione.

Per ricevere il cerchio gli si presentano le punte delle bacchette riunite, ed appena il cerchio è preso s'incrociano le bacchette, perchè il cerchio non abbia ad infilarsi nel braccio o a cadere a terra, uscendo dalle bacchette.

Ricevuto il cerchio e incrociate le bacchette, si approssimano le braccia al corpo, e piegando leggermente le punte delle bacchette incrociate, si volgono



un poco verso il busto, a sinistra del corpo, e mentre la mano sinistra impugna con una certa vigoria la bacchetta, quella destra la tiene leggermente.

Quindi si rialzano le braccia, il corpo torna a piombo, si volge la punta della bacchetta sinistra verso il compagno e con la destra si lancia il cerchio, che deve scivolare sulla bacchetta sinistra.

Questi movimenti devono essere eseguiti tutti senza interruzione, consecutivamente e con molta eleganza, affinchè il *cerchio* ben giuocato sembri percorrere la trajettoria da un giuocatore all'altro, girando su sè stesso.

Nel lancio il cerchio deve innalzarsi molto, affinchè riesca facile al giuocatore di riceverlo colla punta delle bacchette, e deve essere lanciato in maniera che, se non venisse raccolto dalle bacchette, dovrebbe cadere orizzontalmente sulla testa del giuocatore, al quale si invia.

Il giuoco a' cerchi si può fare con uno o con due cerchi alla volta, lanciati contemporaneamente uno per ciascuno da due giuocatori.

Il giuocatore che lascia cadere a terra i cerchi una, due, tre o più volte, a seconda del combinato, cede il posto ad un altro giuocatore, se la partita di giuoco si combatte da più persone.

### 31º - IL VOLANO.

Tra i giuochi più graziosi e piacevoli è da annoverarsi quello del volano, che ben si addice alle giovanette, perchè mentre non esige violente contrazioni musco-

lari, permette a quelle di muovere e di esercitare il fisico senza stancarlo.

Il giuoco del volano è ottimo farmaco della salute; un eccellente antidoto del sopraccarico intellettuale, se giuocato all'aria aperta; sem-



giuocato all'aria aperta; sempre buono, benchè meno efficace, se praticato in luo-

ghi chiusi.

Considerato dal lato dell'educazione fisica, il giuoco del volano ha il pregio di addestrare le giovanette nelle movenze della persona, sempre eleganti, graziose, corrette; ad acquistare un colpo d'occhio sicuro; a comprendere e a conoscere gli effetti del contrappeso; a giudicare sollecitamente la distanza che separa i giuocatori e la forza da impiegarsi per farla percorrere dal volano.

Volano si chiama un leggero proiettile, generalmente di sughero, della forma di un mezzo uovo, tagliato a metà del diametro più lungo. Ricoperto di velluto o di altra stoffa, è guarnito di una corona di penne della stessa lunghezza e larghezza, colorate o bianche,

le quali hanno l'ufficio di obbligare il volano a cadere sempre in posizione normale, verticale, quando viene lanciato in alto per mezzo di una racchetta o di un tamburello a manico lungo, o di una paletta.

La racchetta pel giuoco del volano è simile a quella adoperata per il giuoco della palla-corda (law-tennis), ma più piccola e più leggera. È fatta con un bastoncino ripiegato a forma ogivale, e guarnito a rete, per il lungo e per il traverso, da corde di minugia o di filo di ferro. Le due estremità del bastoncino, legate assieme e ricoperte di pelle, formano il manico della racchetta.



Fig. 112.

Il tamburello a manico è la racchetta ricoperta da ambo le parti di pergamena.

La paletta invece è una racchetta completamente di legno.

Ma, o si faccia uso della racchetta, o del tamburello, o della paletta per lanciare il volano, il giuoco non muta.

Le difficoltà del giuoco del volano consistono nel anciare questo convenientemente, ad altezza giusta, la seconda della statura della compagna di giuoco, e a non lasciarlo cadere, quando quella lo respinge con la racchetta o con altro strumento.

Ma per giuocare al volano non è necessario essere in due o in tre. Un fanciullo o una giovanetta possono esercitarvisi da soli, tanto nella loro camera da studio, quanto in quella da letto o nel salotto.

Quando più persone giuocano al volano, quella che per una, o per due, o per cinque volte, ecc., secondo le convenzioni stabilite, lascia cadere il volano a terra, esce di giuoco e gli subentra un altro giuocatore o giuocatrice.

### 32º - A CINQUE PALI.

Cinque, non c'è che dire, lo sono; ma non pali,

sibbene picchetti o birilli, infissi uno in mezzo e gli altri ai quattro angoli di una assicella quadrata di 40 a 50 centimetri di lato. I picchettisono numerati progressivamente; ma il numero 51o porta quello di mezzo.



Fig. 113. - I cinque pali.

I giuocatori si dispongono alla distanza di alcuni metri dalla assicella e lanciano, a turno, cinque cerchietti, che devono rimanere infilati uno per ogni picchetto, e in ordine progressivo.

Quegli che riesce nell'intento guadagna la partita.

#### 33° — GLI ANELLI.

Sopra un'assicella, che si appende al muro, sono infissi dodici gancetti, disposti come nella fig. 114. I



Fig. 114. — Gli anelli.

gancetti sono contraddistinti con un numero progressivo da 1 a 12.

I giuocatori dispongono di alcuni anelli di metallo, ed a turno devono lanciarli contro l'assicella, onde rimangano appesi ai ganci.

Ciascun giuocatore è accreditato dei punti indicati dal numero del gancio a cui rimane appeso l'anello.

Quegli che per primo raggiunge la somma dei punti stabiliti per vincere, guadagna la partita.

## 34º — LA TAVOLA A PIASTRELLE.

Sopra una tavola di circa 40 centimetri di lato sono segnati 12 rettangoli, distinti con un numero

o con la lettera B (fig. 115).



Fig. 115. — Tavola a piastrelle.

I giuocatori sono provveduti tutti di alcuni dischi di metallo, detti piastrelle, ed a turno ciascun giuocatore trae i suoi dischi sulla tavoletta e viene accreditato di tanti punti, quanti ne rappresentano i numeri coperti.

Quegli che copre una delle lettere B è accreditato

di un maggior numero di punti, secondo quanto viene stabilito in precedenza.

Il giuocatore, che per primo raggiunge il totale di punti convenuto per vincere, guadagna la partita.

#### 35° — IL PALETTO.

Il giuoco del paletto viene dall'Inghilterra.

Il paletto è un disco di lastra di ferro, verniciato, circolare, leggermente convesso da una parte e con-

a) Disco infilato al paletto



b) Disco visto superiormente



c) Sezione del disco



d) Disco al paletto

Fig. 116.

cavo dall'altra, del diametro di 20 a 25 centimetri e che nel mezzo ha un foro circolare del diametro di circa 10 centimetri. Nel terreno sono conficcati sulla stessa linea parallela a' giuocatori due piuoli, detti anche *paletti*, di legno o di ferro, che emergono per 15 o 20 centimetri dal suolo.

Il giuoco consiste nel lanciare, a turno, il disco quasi orizzontale e in maniera che esso si arresti presso il piuolo avversario, o in questo rimanga infilato.

Generalmente si conta un punto a vantaggio del giuocatore che riesce vittorioso nel getto del disco, quando ha raggiunto un numero di punti determinato



Fig. 117. - Modo di tenere e di lanciare il disco a paletto.

in precedenza, ha guadagnato la partita e la posta pattuita.

La valentia del giuocatore sta nel saper tenere il disco in mano, affine abbia da prendere un movimento di rotazione su sè stesso, mentre passa dalla mano al piuolo, e cadendo a terra, da restare sul punto toccato (fig. 117).

Nel lanciare il disco la parte convessa sia rivolta in alto.

I giuocatori possono essere due o quattro. Se sono in quattro, ogni due formano un gruppo e lanciano il disco a turno, e tirano, secondo le convenzioni, a toccare il piuolo (1 punto), a infilare in questo il disco (2 punti), o a coprire il piuolo (1 punto) quando il disco passa al di sopra e si arresta in modo da coprire il piuolo.

### 36º - IL GETTO DELL'ANELLO.

1º Anello all'asta. — Si conficca nel suolo un'asta lunga un metro e mezzo o due. All'estremità superiore dell'asta si lega o si inchioda una traversa lunga mezzo metro circa, alla estremità della quale si assicura una corda lunga due metri o poco più. Appeso alla corda evvi un anello di ferro o d'ottone del diametro di cinque centimetri.

A un metro e venti dal suolo si avvita ó si conficca sull'asta un gancio.

I giuocatori, a turno, tendono la corda e lanciano



Fig. 118. - Il getto dell'anello.

l'anello verso il gancio. Quegli che riesce ad appendervelo, vince la posta fissata in precedenza.

2º Anello a ganci. — Invece dell'asta si può adoperare una tavola larga mezzo metro circa e alta un metro e mezzo. Sulla tavola, che s'appoggia al muro o altrove, si conficcano sei o otto ganci su due o tre file e alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro. I giuocatori dispongono di tanti anelli quanti sono i ganci e vince colui che per primo riesce ad appendere un anello in ciascun gancio (fig. 118).

### 37º — IL NICCHIO (1).

Questo passatempo, al quale si dà l'origine tedesca, è nato, cresciuto e invecchiato in Italia, dove da secoli e secoli e secoli, specialmente nelle Maremme toscane, i nostri fanciulli vi si dedicano con passione nella primavera e nell'inverno e lo addimandano spicchiomazzetta.

Per giuocare al nicchio occorre procurarsi gli arnesi necessari, che sono: il nicchio, propriamente detto, e la mazzetta.

Il nicchio è un pezzo di legno del diametro di 3

a 4 centimetri circa e della lunghezza di 20, con le estremità aguzze.

La mazzetta è un pezzo di legno, del diametro del nicchio

arneei pel giuoco, colla mazzetta si traccia un circolo del



tro circa, e che si addimanda nicchia. A traverso la linea che circoscrive il circolo, si posa il nicchio. Colla mazzetta, quegli che tiene il giuoco, batte vigorosamente su di una delle punte aguzze del nicchio e. mentre questo balza in aria, cerca di colpirlo con la mazzetta, onde gli sia possibile di lanciarlo lontano, più che può, dalla nicchia.



Chi tiene il giuoco raggiunge il nicchio e mena per due volte successive un altro colpo.

Dopo il terzo e mentre il tenitore del giuoco si dispone davanti alla nicchia, l'avversario raccoglie il nicchio e lo lancia verso la nicchia in maniera che vi resti dentro. Il tenitore del giuoco tenta di colpire a volo il nicchio e se vi riesce guadagna la partita o tanti punti quante volte la mazzetta sta nella distanza che intercede tra il nicchio e la nicchia. Se il tenitore del giuoco non colpisce a volo il nicchio, e questo cade fuori della nicchia, il colpo è nullo; oppure quando il nicchio cade e si ferma entro la nicchia i giuocatori si scambiano le parti, e vince colui che per primo raggiunge, per es., trecento o cinquecento mazzette.

#### 38º - L'UCCELLO CHE PUNGE.

Al soffitto, o a una parete, attaccate uno spago e

allo spago un pezzo di legno foggiato a uccello, ben equilibrato, senza gambe, ma con ali di cartone, con becco di ferro acuminato e con la coda aperta, e assicurata solidamente al corpo.

La corda deve giungere a un metro dal suolo e, dove giunge la corda, ha da collocarsi il centro di un disco da bersaglio di cartone con relativi circoli per la graduazione di punti.



Fig. 120. - L'uccello che punge.

I giuocatori, alla distanza di due o tre passi dal

<sup>(1)</sup> A Livorno detto ahiné.

Sessantacinque giuochi sportivi all'aperto

bersaglio, acchiappano l'uccello per la coda, prendono di mira lo scopo ed abbandonano l'uccello, che andrà a conficcarsi col becco sul bersaglio.

Ogni circolo indica un punto maggiore, man mano che dalla periferia si avvicina al centro. Il centro vale un numero di punti doppio di quello rappresentato dal circolo che gli sta più vicino.

Vince colui che per primo raggiunge la cifra di punti convenuta.

## 390 — IL BERSAGLIO SONORO.

Ad un trespolo alto, o a una traversa assicurata a due aste verticali, che distano intorno a 50 centimetri, si fissa una corda. Alla estremità inferiore di questa, che dovrebbe risultare a un metro e mezzo circa dal suolo, si appende un campanello.

Contro il campanello i giuocatori lanciano frecce da 10, 12 e 15 passi di distanza.

Colpire la campana significa guadagnare uno o più punti, e chi raggiunge con lo stesso numero di frecce la somma stabilita, ritira la posta scommessa dai partecipanti al giuoco.

## 400 - L'ALTALENA.

Come divertimento l'altalena si addice specialmente alle fanciulle e alle giovanette, alla salute delle quali è di giovamento quando è fatto all'aria aperta, e quando l'altalena è ben costruita, perchè allora non presenta pericolo alcuno.

L'altalena è di tre specie: ad asse orizzontale, a duplice corda e ad amacca.

L'altalena ad asse orizzontale si compone di una tavola larga intorno a 40 centimetri e lunga 5 o 6 metri, che si appoggia, nella sua metà, sopra un perno. All'estremità della tavola si collocano le giuocatrici spingendosi l'un l'altra alternativamente in alto.

L'altalena a duplice corda è quella risultante da un predellino destinato a ricevere le giuocatrici, appeso pe' quattro angoli, a due' o meglio a quattro corde, eguali in lunghezza, che si riuniscono due a due ad un anello, il quale passa a sua volta in un gancio del telaio.

### 41° - IL RUZZOLONE.

In molti paesi dell'Umbria, dell'Emilia, del fu Stato Romano, ma specialmente in Toscana, nella provincia di Siena, quando la primavera fa sentire i suoi primi tepori l'esercizio del ruzzolone o rullone diventa un pericolo costante per i poco accorti frequentatori delle strade in aperta campagna.

Il ruzzolone è un disco di legno cerchiato di ferro, del diametro di 25 a 30 centimetri, che viene lanciato mediante una cordicella avvolta attorno al cerchio, e fissata con un nottolino fra le dita della mano che lo lancia. Il giuocatore spinge il ruzzolone con tutta la sua forza, nella direzione voluta, facendo svolgere rapidamente la cordicella.

Quel giuocatore che fa percorrere al *ruzzolone* un tratto più lungo, ha vinto il punto, o la partita, a seconda delle convenzioni precedentemente stipulate e intasca il premio o posta.

Si tratta, adunque, di forza, di destrezza e d'occhio.

A questo saluberrimo passatempo, che costringe a molto moto all'aria aperta, le popolazioni nelle località presso le quali il ruzzolone è in voga, si appassionano tanto da sopportare con molta rassegnazione il rischio, a cui gli spettatori vanno contro, di farsi ammaccare uno stinco o peggio.

pezie della partita!

Ne' giorni di festa il ruzzolone di legno è sostituito da una forma di cacio di qualche chilogrammo. La partita in allora assume forme più nobili e diventa più difficile, perchè bisogna procurare di non spezzare il prezioso ruzzolone, necessità che obbliga a tirare diritto.

Gli spettatori scommettono in pro o contro queste o quel giuocatore, con quel medesimo ardore col quale scommettono gli appassionati al giuoco del pallone, o alle corse de' cavalli, o de' velocipedi.

Ruggero Focardi ha illustrato questo simpaticissimo e popolare giuoco con un quadro assai suggestivo. Lungo uno stradone fiancheggiato da due muraglioni, un gruppo di fannulloni assiste ad una di queste gare. Par di udirli, quei messeri sfaccendati, fare i commenti sul tiro sbagliato o riescito, sull'esito suo e sulle peri-

## 42° - I NOCCIOLI E LE NOCI.

Sono passati ormai parecchi lustri, eppure, me lo ricordo, come se fosse cosa di ieri, questo giuoco che formava la felicità mia e quella de' miei compagni e la disperazione de' nostri genitori. Ad ogni momento erano contestazioni, coronate da grida, da strepiti e da baruffe, e la tranquillità non tornava che all'apparire di un babbo o di una mamma, allarmati dal nostro strillare, o spaventati dai nostri pianti.

Co' noccioli di pesca e con le noci allora facevamo parecchi giuochi, ciascuno de' quali aveva un nome che pur oggi conserva.

Dunque, a que' tempi beati della fanciullezza si giuocava:

A cavalca. — Fare a cavalca dicevamo noi ragazzi quando tiravamo con de' noccioli sopra un piano, cercando ciascuno che il suo restasse sopra quello degli altri a mano a mano tirati, quasi a cavallo di essi. Alle caselle, o campanelle, o castelle. — Una castella o capannella non è altro che tre noccioli messi accanto a triangolo, e uno messo sopra. Si facevano di questa castella una o più per giuocatore, secondo il fissato, poi con un altro nocciolo tiravamo contro queste castella, e chi più ne buttava in terra, più ne vinceva. Alle castella giuocavamo anche con le noci e con le castagne. Il nocciolo, o castagna, o noce che sia, con la quale tiravamo, era ed è chiamato il boro. Bisogna mirar bene e tirar giusti per vincere.

Alla serpe. — I giuocatori mettono una castella di noccioli, o di noci, o di castagne a un certo punto, e figura il capo della serpe, poi più giù, serpeggiando, tutte le altre che figurano il corpo. Chi, tirando, coglie la testa le prende tutte; chi coglie una di quelle del corpo, ne prende quante sono da quella colta in giù.

A ripiglino. — I giuocatori prendono sul palmo della mano un certo numero di noccioli, poi li tirano tutti insieme in aria voltando e la mano, ne presentano il dorso ai noccioli che ricascano; vince quello a cui riesce di far restare un nocciolo sul disopra della mano; ma quando uno glie n'è rimasto, deve gettarlo un'altra volta in aria e raccoglierlo nella palma.

A cavare. — Fatto un segno a modo di circolo sul terreno vi mettono, gettati qua e là a casaccio, i noccioli de' quali intendono giuocare. Poi quello de' giuocatori a cui sta a incominciare, con un nocciolo infilato con un crine di cavallo e raccomandato ad una cordicella, facendo girare a ruota, cerca di cogliere qualcuno de' noccioli che sono nel cerchio; ma senza che il suo tocchi terra, e così lo mette fuori e allora è suo. Se non tocca alcuno de' noccioli, o se col proprio tocca la terra, perde la posta o, come dicono, la gita, e cede il nocciolo legato ad un altro, che fa lo stesso.

A truccino. — Uno tira un nocciolo in terra, e un altro con un altro nocciolo tira a quello; se lo coglie,

<sup>27 -</sup> J. GELLI, Piccola Enciclopedia di giuochi.

il nocciolo è suo, se no l'altro lo riprende, e tira lui

a quello dell'avversario.

Alle buche. — È un'altra specie del giuoco delle buchette. Fanno diverse buche in terra, in giro, formandone una specie di rosa. In queste buche si pongono i denari delle poste di ciascuno; o pure si assegna loro una somma di noccioli; si tratta di gettare il proprio nocciolo in una delle buche, e chi vi riesce vince la somma che v'è dentro, o i noccioli che è convenuto. Ma v'è la buca così detta di nisio, la prima avanti alle altre, quella dov'è più facile mettervi il nocciolo, ma dove però, mettendocelo, non si vince nulla, e però gli vien dato quel nome. Quando uno ha già il nocciolo in una buca, può aiutare il compagno a mettersi il suo, o può adoperarsi, soffiando o, come dicono, sbuffando sul nocciolo dell'avversario, a non farcelo entrare e mandarlo lontano.

#### 43º - LA TROTTOLA O PALEO.

La trottola è uno strumento, o meglio un giuocattolo, che ricorda il girlo; ma non è sfaccettata come questo, sibbene ha la forma di una pera, con un perno, detto puntale, di ferro, che fa le veci del picciòlo.

Attorno alla trottola si avvolge una cordicella, che si adatta a certe piccole scannellature, fatte apposta, nella parte dove la trottola si assottiglia. Così avvolta, si scaglia in terra con forza dalla punta, mentre con la mano che la lancia, si tira a sè la cordicella di spago ritorto, onde non si sfilacci.

La trottola, appena tocca terra, comincia a girare sul puntale e dura fino a che le si mantiene la forza impressale.

In Toscana si usa tracciare un circolo d'una trentina di centimetri di diametro e nel circolo si deve scagliare; poi, mentre gira, la si raccoglie nel palmo della



Fig. 121. - Il ruzzolone (quadro di Focardi).



Fig. 122. — Giuoco delle piastrelle (da un quadro di Adrien von Ostade).

il nocciolo è suo, se no l'altro lo riprende, e tira lui

a quello dell'avversario.

Alle buche. — È un'altra specie del giuoco delle buchette. Fanno diverse buche in terra, in giro, formandone una specie di rosa. In queste buche si pongono i denari delle poste di ciascuno; o pure si assegna loro una somma di noccioli; si tratta di gettare il proprio nocciolo in una delle buche, e chi vi riesce vince la somma che v'è dentro, o i noccioli che è convenuto. Ma v'è la buca così detta di nisio, la prima avanti alle altre, quella dov'è più facile mettervi il nocciolo, ma dove però, mettendocelo, non si vince nulla, e però gli vien dato quel nome. Quando uno ha già il nocciolo in una buca, può aiutare il compagno a mettersi il suo, o può adoperarsi, soffiando o, come dicono, sbuffando sul nocciolo dell'avversario, a non farcelo entrare e mandarlo lontano.

### 43º - LA TROTTOLA O PALEO.

La trottola è uno strumento, o meglio un giuocattolo, che ricorda il girlo; ma non è sfaccettata come questo, sibbene ha la forma di una pera, con un perno, detto puntale, di ferro, che fa le veci del picciòlo.

Attorno alla trottola si avvolge una cordicella, che si adatta a certe piccole scannellature, fatte apposta, nella parte dove la trottola si assottiglia. Così avvolta, si scaglia in terra con forza dalla punta, mentre con la mano che la lancia, si tira a sè la cordicella di spago ritorto, onde non si sfilacci.

La trottola, appena tocca terra, comincia a girare sul puntale e dura fino a che le si mantiene la forza impressale.

In Toscana si usa tracciare un circolo d'una trentina di centimetri di diametro e nel circolo si deve scagliare; poi, mentre gira, la si raccoglie nel palmo della



Fig. 121. - Il ruzzolone (quadro di Focardi).



Fig. 122. — Giuoco delle piastrelle (da un quadro di Adrien von Ostade).

mano, raccogliendola tra l'indice e il medio, e ributtandola col puntale nel circolo, si procura di fare uscire da questo i danari scommessi e collocati in mucchio nel centro.

I danari sono guadagnati da quegli che li ha fatti uscire in tal guisa dal circolo.

Gli antichi la facevano andare avanti o indietro, di qua o di là, servendosi d'una frusta con la quale le tiravano de' colpi simili a' pizzicotti, che con la stessa frusta, si dànno ai cavalli, e la chiamavano il palèo. Ciò fanno, e molto, anche oggi i nostri ragazzi.

### 44° - LE PIASTRELLE.

Il giuoco delle piastrelle è anche detto delle murielle ed assomiglia a quello delle bocce; però non con palle, ma si giuoca con lastrucce di pietra piatte e levigate, che appunto si addimandano piastrelle. Le piastrelle si tirano o si fanno strisciare per terra per accostarle quanto più è possibile ad un sasso meno grosso delle piastrelle, che fa le veci del pallino

Il giuoco delle piastrelle è giuoco da ragazzi; ma non lo disdegnano gli uomini, quando non dispongono di bocce; e si giuoca dappertutto, dove si abbia un po' di terreno pari e sodo.

### 45° - IL SUSSI.

Il sussi è un giuoco da ragazzi, che si fa con le piastrelle.

Il sussi è però un sasso che i giovanetti mettono su, ritto in terra, e sopra vi depongono la posta di ciascuno in centesimi, soldi o... bottoni!... A questo tirano un dopo l'altro i ragazzi, e ciascuno vince, quando coglie e getta in terra il sussi, i denari che sono più vicini alla sua piastrella. Ma quelli che sono più

Sessantacinque giuochi sportivi all'aperto

vicini al sussi vi si ripongono sopra e così fino a che resti finito.

Si giuoca dovunque e non esige un terreno preparato a bella posta.

### 46° — I TRAMPOLI.

I trampoli esercitano all'equilibrio e se il loro uso non costituisce un vero e proprio giuoco, possono degnamente figurare tra quelli esercizi o svaghi ginnastici, che addestrano meravigliosamente la gioventù al coraggio, alla scioltezza delle membra, ad essere completamente e naturalmente disinvolti.

Due sono le foggie di trampoli in uso.

Quelli della prima hanno l'appoggio a un metro appena da terra; quelli della seconda l'hanno a un metro e cinquanta e a due metri dal suolo.

Questi ultimi però, oltre di essere provveduti di pedale sul quale appoggia il piede, si adattano e si fermano con larghe coreggie al piede e al collo di esso, mentre le aste come ne' piuoli si prolungano fin quasi sotto all'ascella.

Con la perseveranza e lo studio si arriva fin'anco a correre il palio con gli amici montati sui trampoli e a giuocare al *polo*, una specie di *kricket*, di cui è tenuto parola in questo libro.

### 47º - IL SALTO IN PARADISO.

La fig. 123, che è rappresentata nella pagina successiva, viene tracciata con un bastone o con il carbone o col gesso sul suolo.

La figura rappresenta un rettangolo sormontato da un cappello semicircolare o a trapezio, diviso in otto spazi o campi rettangolari e quindi paralleli. I primi sei campi sono uguali e si segnano coi numeri progressivi da 1 a 9. Il rettangolo nº 5 rappresenta

l'inferno; quello del nº 6 è il purgatorio, o campo di riposo. Il 7º campo è più grande dei precedenti, generalmente il doppio, ed è diviso in quattro spazi, detti comunemente bolge; ed il piccolo rettangolo che si trova in mezzo alla bolgia si addimanda spiraglio.

Il rettangolo ottavo è eguale ai primi sei, ma è diviso in due parti eguali, dette *stagni*, da una verticale. Il cappello rappresenta il *paradiso* (n° 10).

Ogni giuocatore è provvisto di un disco di metallo o di una piastrella, e con questa in mano, si colloca alla distanza di 6 passi dal primo campo, contro il quale deve gettare la piastrella o il disco.

Se in questa prova riesce, egli, saltando su di un piede solo, va a raccogliere il disco o la piastrella, senza, bene inteso, toccare con quella o con il piede e le linee tracciate pel giuoco.

Dal nº 1 si spinge a piccoli salti al nº 4 e da questo, saltando l'inferno, si riduce al nº 6, dove può riposare con le due gambe.

Dal 6 salta nella bolgia nº 1,

o da quella torna nel campo di riposo (nº 6) e salta nella bolgia nº 2; ma dopo questo salto la gamba si-



Fig. 123. Il salto in paradiso.

nistra ha da trovarsi nella bolgia nº 2, mentre la gamba destra in quella del nº 3. Quindi s'ha da voltare con un salto e trovarsi con una gamba nella bolgia nº 4 e una nella bolgia nº 1.

Poi, il giuocatore, restando nella bolgia nº 4, torna su di un piede solo e, senza saltare, getta e riprende la piastrella nelle bolge nº 1, 2 e 3. Ciò fatto con un salto laterale esce dalla figura dopo aver attraversato tutti gli spazi, eccettuato quello dell'inferno.

Si riposa, se n'ha voglia, e riprende il giuoco soltanto con un sol piede nel primo e secondo stagno, e da quest'ultimo salta in paradiso. Ma la partita sarà

vinta se gli riescirà l'ultima prova.

Prima di tutto il disco o piastrella non deve essere lanciata fuori del paradiso; dal paradiso la piastrella deve essere riportata nel campo nº 1 sulla punta del piede (ed in questo caso il piede alzato può scendere su quello che è a terra e così mantenere ferma la piastrella), o piegandosi sulle ginocchia e mantenendo il disco — mentre quegli salta tutti gli spazi, sino all'1 — nella piegatura al disopra dei garretti. Chi sbaglia cede il posto a un compagno; ma se nessuno vince, ciascun giuocatore a turno riprende il giuoco là ove l'errore lo obbligò a ritirarsi.

#### 48° - LA LUMACA.

È una variante del salto in paradiso, in italiano addimandato pure il campa-

nile o la campana, ed è governato dalle stesse regole.

Si traccia sul terreno una figura simile a quella qui riprodotta (fig. 124), fatta a lumaca, divisa in 16 scompartimenti. Il giuocatore si colloca al principio della chiocciola, fuori del primo campo, getta la sua piastrella nel campo 1,



Fig. 124. - La lumaca.

poi nel 2, nel 3 fino al *paradiso*, campo 16. Quivi riposa alquanto e rifà il giuoco in senso inverso. Quando sbaglia cede il posto ad un altro giuocatore.

#### 49° - LA CORDA.

Il salto della corda è un esercizio salutare che contribuisce allo sviluppo dei muscoli del torace, delle braccia e delle gambe dei giovanetti che vi si esercitano.

Meglio si addice alle fanciulle che ai ragazzi, poichè a questi sono riservati più energici esercizi fisici. La corda si distingue in piccola e lunga. La piccola si adatta agli esercizi individuali, la lunga serve per due o tre giuocatori. Il giuoco consiste nel far girare la corda tenendola per le due estremità e facendola passare sotto i piedi, sia saltando sul posto, con i piedi giunti o alternati nel movimento, sia percorrendo uno spazio, o girando su sè stessi.

#### 500 - I PALLONI VOLANTI.

I palloni innalzati per mezzo dell'aria dilatata col calore sono pure addimandati *Montgolfiere* da Montgolfier, inventore, e malgrado gli sforzi del fisico Charles, i nostri fanciulli li tengono in grande onore e li innalzano nei giorni di letizia.

Ma non sempre e dovunque si trovano già fatti questi palloni, o sono fatti male, tanto male da preferire quelli fatti... in famiglia. Ed ecco come si costruiscono i palloni di famiglia.

Si fa una provvista di carta velina, bianca o colorata, resistente e impermeabile all'aria.

Con la carta velina si fabbricano striscie della forma data nella fig. 125. Ora, supponiamo di dover fabbricare un pallone alto metri 2, 60 e largo 2,20 di diametro maggiore. Occorreranno 14 striscie o spicchi di carta, lunghi 2,70 e larghi 70 centimetri.

Queste striscie incollate convenientemente una sul bordo dell'altra per tutta la loro lunghezza, daranno il pallone desiderato.

Per incollare tra loro i bordi, si passa la colla sopra una larghezza di un centimetro lungo un bordo, e sulla parte incollata si applica esattamente il bordo



La costruzione dei palloni.

di un altro spicchio. E prima si uniscono le striscie due a due, e, quando si sono asciugate, quattro a quattro.

Formato il pallone, per mezzo di un cerchio di fil di ferro se ne tiene aperta la parte inferiore. Il cerchio si cuce; ma è meglio incollarlo al pallone, incollando e rimboccando in dentro l'estremità dell'apertura che poi s'incolla.

Il diametro del cerchio di filo di ferro deve aggirarsi attorno a ¼ dell'altezza del pallone. Due fili di ferro disposti in croce dividono in quattro settori il cerchio di base, cui aumentano la stabilità. All'incontro di questi due diametri si attacca un gancetto, a cui si appende un batuffolo di stoppa, di cotone o un pezzo di spugna inzuppati di alcool.

Per lanciare i palloni si pratica così: prima si aprono gli spicchi, che erano ripiegati su sè stessi; poi con un ventaglio o con altro mezzo si cerca di far dilatare il pallone; quindi bruciando ad una opportuna distanza sotto la bocca del pallone un po' di paglia, si cura che l'aria calda lo faccia dilatare bene. Dilatato convenientemente, al gancetto del cerchio si attacca il batuffolo cui si appicca il fuoco e imprimendo al pallone un leggero movimento rotatorio intorno al suo asse perpendicolare, si lascia partire.

## 51° - IL SALTA-MONTONE.

Tra i giuochi a' quali con maggiore entusiasmo si dedicano i giovanetti da' 10 a' 12 anni è da annoverarsi il salta-montone: perchè ciascuno vi trova un mezzo facile di esperimentare, senza bisogno di attrezzi speciali, tutta la sua agilità.

Il salta-montone consiste nel saltare con le gambe aperte, al di sopra di un compagno che si presta a fare da montone, e cioè a chinarsi quasi orizzontalmente colla testa bassa e le mani appoggiate sulle ginocchia. Quegli che salta, prende lo slancio, appoggia le sue mani sulla schiena del compagno e, scartando le gambe, passa oltre.

Saltare da dietro in avanti è, però, alquanto pericoloso per chi salta; ciò che non si verifica saltando invece da destra a sinistra del compagno che sta sotto.

A questo giuoco si fanno partite varie, nelle quali l'amor proprio soddisfatto è il premio maggiore che possa toccare al più agile. E così, non uno, ma due, tre, quattro, dieci compagni disposti in fila vengono saltati e quando la fila è finita ricomincia, perchè viene continuata da coloro che l'hanno saltata tutta.

### 52° - IL CERVO VOLANTE OD AQUILONE.

Il prof. Ghersi, ne' suoi 500 giuochi semplici, dilettevoli, di fisica, di chimica, di pazienza ed abilità (1),



a pag. 15 insegna a costruire i cervi volanti con e senza la coda.

#### 53° - TOCCATO!

Un'allegra brigata di ragazzi ricorre alla sorte, o alla conta, perche designi quegli, tra di loro, ch'ha da stare sotto. Tutti gli altri si danno a correre, mentre il designato dalla sorte li insegue e quando riesce a toccare uno dei fuggeti grida: «Ci sei!», oppure: «Toccato!». Il toccato a sua volta e senza perdere tempo insegue i compagni per toccarne uno.

### 540 - ALLA TONDA.

Alla ronda, o alla tonda, o a giro tondo, come si dice in Toscana, è un giuoco assolutamente infantile. I bambini, tenendosi per mano, formano un circolo, entro il quale generalmente è rinchiuso un compagno, intorno a cui girano, saltellando e cantando una canzone popolare. Al termine di ogni canzone o strofa, il prigioniero deve afferrare un compagno, o prenderlo, se si dànno alla fuga, ecc.

Si giuoca alla tonda in mille modi diversi, ed ogni provincia, ogni paese, ogni borgata ha le sue canzoni e un modo particolare di giuocare al giro tondo, e ci vorrebbe un volume ben grosso per descriverli tutti.

### 550 - CACCIA ALLE RONDINELLE.

Uno della partita si lascia bendare gli occhi e funziona da porticato sotto cui si raggruppano le rondini, e perciò si tiene dritto con le gambe larghe. Gli altri giuocatori, annodando e riannodando i loro fazzoletti ne fanno palle, dette rondini, con le cocche svolazzanti. Quindi, ciascuno lancia il proprio fazzoletto sotto il porticato (cioè a traverso le gambe del compagno bendato). Il bendato all'avviso: fatto! dei colleghi, tocca

<sup>(1)</sup> Con 520 figure. Milano, Hoepli. L. 6,50.

con il piede un fazzoletto. Il proprietario del fazzoletto toccato si dà a correre; gli altri lo inseguono e se riescono ad afferrarlo prima che tocchi il *porticato*, va al posto del compagno bendato.

#### 56° - MOSCA CIECA.

Uno dei giuocatori viene bendato ed è detto mosca cieca. I compagni lo conducono al posto designato, eccitandolo a chiappare uno di loro. Giunti sul posto lo fanno girare su sè stesso due o tre volte, perchè non abbia ad orientarsi facilmente, quindi lo abbandonano e la mosca cieca va annaspando in cerca della preda.

I giuocatori formano intanto un circolo entro il quale la mosca cieca rimane prigioniera, fino a che non riesce a toccare uno dei componenti il circolo che a lei gira attorno.

Chi è toccato dalla mosca ne prende il posto.

È dichiarato sleale, e viene escluso dal giuoco quegli del circolo che tenta di far cadere la mosca cieca facendole lo sgambetto, o dandole una spinta, e coloro che in una maniera qualunque non impediscono che il compagno bendato s'abbia a produrre un male qualsiasi.

### 57º - AI QUATTRO CANTONI.

Oh, l'immensa gioia de' bambini quando è loro concesso di potersi regalare una mezz'ora di questo per loro benefico e divertentissimo giuoco, fatto all'aria libera!

Tutti i compartecipanti al giuoco, ad eccezione di uno, scelgono un *cantone*, che viceversa poi, direbbe la buon'anima del marchese Colombi, può essere un angolo di muraglia, un albero, un pilastro, un colonnino, un palo, ecc., purchè sia cosa solidamente infissa o fissa nel suolo.



Fig. 130. - A mosca cieca (quadro di Angelica Kauffmann).

con il piede un fazzoletto. Il proprietario del fazzoletto toccato si dà a correre; gli altri lo inseguono e se riescono ad afferrarlo prima che tocchi il *porticato*, va al posto del compagno bendato.

### 56º — MOSCA CIECA.

Uno dei giuocatori viene bendato ed è detto mosca cieca. I compagni lo conducono al posto designato, eccitandolo a chiappare uno di loro. Giunti sul posto lo fanno girare su sè stesso due o tre volte, perchè non abbia ad orientarsi facilmente, quindi lo abbandonano e la mosca cieca va annaspando in cerca della preda.

I giuocatori formano intanto un circolo entro il quale la *mosca cieca* rimane prigioniera, fino a che non riesce a toccare uno dei componenti il circolo che a lei gira attorno.

Chi è toccato dalla mosca ne prende il posto.

È dichiarato sleale, e viene escluso dal giuoco quegli del circolo che tenta di far cadere la mosca cieca facendole lo sgambetto, o dandole una spinta, e coloro che in una maniera qualunque non impediscono che il compagno bendato s'abbia a produrre un male qualsiasi.

### 57º — AI QUATTRO CANTONI.

Oh, l'immensa gioia de' bambini quando è loro concesso di potersi regalare una mezz'ora di questo per loro benefico e divertentissimo giuoco, fatto all'aria libera!

Tutti i compartecipanti al giuoco, ad eccezione di uno, scelgono un *cantone*, che viceversa poi, direbbe la buon'anima del marchese Colombi, può essere un angolo di muraglia, un albero, un pilastro, un colonnino, un palo, ecc., purchè sia cosa solidamente infissa o fissa nel suolo.



Fig. 130. — A mosca cieca (quadro di Angelica Kauffmann).

Il giuocatore che non ha cantone si colloca in mezzo a' compagni e li avverte che il giuoco è cominciato.

Da allora chi giuoca scambia ad ogni istante di cantone con questo e quel compagno, mentre quello che è in mezzo s'affanna per conquistare un cantone lasciato momentaneamente indifeso da' giuocatori.

Se vi riesce, quello de' giuocatori che resta senza cantone, va in mezzo.

### 580 — I PASTORI BENDATI.

Ad un giuocatore che funge da capra si attacca un campanello al collo. Gli altri giuocatori si fanno bendare dalla capra, che li distribuisce lungo un circolo di due a tre metri di diametro tracciato sul suolo.

La capra a sua volta entra del circolo ed al segnale convenuto i pastori, guidati dal suono del campanello, tentano di toccare la capra, allungando le mani, mantenendosi però, fermi al posto assegnato loro. Quegli che tocca la capra scambia con questa posto e funzione.

#### 590 - IL PARTITO VITTORIOSO.

Le giuocatrici si dividono in due schiere, che assumono la denominazione di *rosse* e *verdi*. La direttrice del giuoco sta in mezzo alle schiere e ha un disco in mano, rosso da una parte, verde dall'altra.

Richiamando l'attenzione delle compagne, lancia in aria il disco, esclamando:

— Vola, vola, e cadi rosso o verde!

La schiera che ha il colore del disco rimasto visibile si lancia all'inseguimento di quella avversa, che si dà alla fuga.

Quando tutte le giuocatrici appartenenti al colore inseguito sono state fatte prigioniere, si ripete il giuoco.

### 60° — LA CACCIA AL TOPO.

Due della comitiva assumono la parte del gatto e una quella del topo. Le altre compartecipanti al giuoco formano circolo nel mezzo del quale si ricovera il topo, quando i gatti tentano di acchiapparlo, penetrando nel circolo. Ciò devono impedire le giuocatrici che lo formano. Il topo, però, è libero di entrare e di sortire a suo piacere.

Quando il topo è preso, si affidano le funzioni sue e quelle dei gatti ad altre compartecipanti al giuoco.

## 61º - IL FAZZOLETTO NASCOSTO.

Una fanciulla, di quelle che prendono parte al giuoco, nasconde, non vista, un fazzoletto. Ad un suo cenno le altre la raggiungono e si dànno a cercare il fazzoletto nascosto. Colei che lo scopre, batte con questo le compagne, fino a tanto che non l'hanno lasciata sola, onde possa nascondere a sua volta il fazzoletto.

L'avvicinarsi di una cercatrice al fazzoletto è annunciato, da colei che lo ha nascosto, con la parola: fuoco! mentre esclama: acqua! quando tutte sono lontane dal luogo nel quale il fazzoletto è nascosto,

### 620 - IL LUPO E LA PECORA.

Si giuoca in due maniere.

Prima maniera. — Una giovinetta è incaricata di rappresentare la parte di lupo, e va a nascondersi dietro un cespuglio, se in luogo aperto e a ciò acconcio.

Le altre fanciulle, che prendono parte al giuoco, eleggono un *pastore* e un *cane*, mentre le rimanenti fingono di essere le pecorelle.

Il pastore e il cane conducono le pecorelle al pascolo. Ad un tratto sbuca il lupo, che cerca di prendere una pecorella. Ma, se invece afferra il pastore o il cane, o

se la pecorella gli sfugge e, prima che la raggiunga, è sopraggiunto dal pastore o dal cane, il lupo dà un pegno.

Seconda maniera. — Il pastore dispone dietro a

sè e su di una fila sola tutte le pecorelle.

Il lupo viene; e mentre il pastore gli sbarra il passo esso cerca di toccare l'ultima pecorella della fila, che passa alle funzioni di pastore se viene toccata dal lupo.

Quando il lupo ha toccato tutte le pecorelle ed ultimo della fila resta il pastore, questi prende la parte del lupo e il lupo si porta alla testa della colonna e funge da pastore.

#### 630 - IL PALIO AL FAZZOLETTO.

Le fanciulle che partecipano al giuoco annodano il loro fazzoletto. Quindi, disposte su di una riga, lanciano più lontano che possono il fazzoletto. Se due fazzoletti si toccano, le giovanette alle quali i fazzoletti toccantisi appartengono, accorrono, li prendono e si dànno alla corsa. Le altre raccolgono pure i fazzoletti, inseguono le fuggitive, cercando di colpirle fino a tanto che esse non abbiano raggiunto un luogo designato in precedenza.

#### 640 - CORSA DI GARA.

Le fanciulle, che prendono parte alla gara, si dispongono su di una riga ed al segnale convenuto partono tutte di corsa, dirigendosi alla meta, precedentemente fissata. La prima arrivata è coronata regina; le altre ripetono la corsa e vittoriose, volta a volta, si ritirano dalla gara.

Colei che non è riescita a vincere alcuna gara è condannata ad una penitenza e a coronare le varie regine.

## 65° — LA CORSA DELLE CAVALLETTE.

I giuocatori si dispongono su di una riga e alla distanza di un passo uno dall'altro.

Appoggiano quindi le mani sui fianchi: si piegano sulle ginocchia ed attendono il segnale della partenza. Dato il segnale, tutti partono e a salti devono raggiungere la meta fissata. Quello che la raggiunge per primo è il vineitore ed ha diritto di spingere a terra i compagni che arrivano successivamente se, toccando la meta non si raddrizzano immediatamente.

### CAPITOLO X

## DICIOTTO GIUOCHI SPORTIVI STRANIERI ALL'APERTO

1º - IL « BLAID ».

La palla al muro cambia di nome quando è giuocata dai grandi; allora si chiama blaid all'inglese, e la courte paume alla francese.

Si giuoca all'aria aperta, ma più spesso in luogo coperto, fabbricato a tale scopo.

Il locale chiuso per questo giuoco generalmente ha la forma di un parallelogramma, circondato da muri alti circa 7 metri; è lungo 28 metri e mezzo e largo 8 metri e mezzo. Il pavimento è coperto con mattonelle di cemento.

Eccettuate le distanze delle linee dal suolo e dalla base del muro (nei giuochi coperti la linea è sostituita da una rete da lawn-tennis), proporzionate alla forza dei giuocatori, il blaid poco differisce dal giuoco precedentemente descritto sotto il nome di: la palla al muro.

Il giuoco del blaid consiste nel colpire con la mano, o con la racchetta, mandandola contro il muro, al disopra della tavoletta, una palla grossa quanto un uovo di gallina (1) secondo le regole seguenti.

<sup>(1)</sup> La palla è fatta di cimosa e coperta di cuoio.

<sup>28 -</sup> J. GELLI, Piccola Enciclopedia di giuochi.

Una partita può essere giuocata da più giuocatori, due contro due o più; ma la partita più semplice, non la meno difficile, è quella che riunisce due giuocatori solamente.

I giuocatori si dispongono a circa 10 metri dal muro: la sorte decide chi deve per primo buttar la palla al muro, in modo che cada di contro all'altro, che a sua volta deve rinviarla contro il muro, o di volata, o dopo il primo rimbalzo; l'altro deve ripetere il giuoco, e così di seguito sino a che non venga commesso un fallo.

La finezza del giuoco sta nell'inviare all'avversario palle difficili e in modo da fargli commettere un fallo.

C'è fallo:

1º quando non si coglie la palla;

2º quando non si riceve di volata, o al primo balzo la palla;

3º quando si rimanda la palla contro il muro al disotto della tavoletta, o fuori delle linee tracciate a destra e a sinistra.

Una partita si giuoca in 60 punti; ogni fallo commesso frutta 15 punti all'avversario; al secondo se ne contano 30, poi 45, poi è partita. Ma se i due giuocatori arrivano insieme a contare 45, si dice: sono a due a due; quegli tra i due che subito guadagna un colpo si dice: ha il più; e se egli guadagna un altro colpo, ha vinto la partita. Ma se il colpo seguente lo vince l'altro si è ancora a due a due, e così di seguito sino a che uno non abbia guadagnato due colpi di seguito, dopo essere arrivato a contare: a due a due.

Se il giuocatore, mandando per la prima volta la palla al muro, commette un fallo, questo non conta, ed ha diritto di ricominciare.

Si commette un fallo se si manda la palla a toccar uno dei limiti segnati.

Quando si giuoca in parecchi, la palla è giuocata la prima volta da ciascuno dei giuocatori per turno; ma è rinviata senza regola alcuna, dal più svelto o da chi si trovi meglio situato. Le palle preferite sono durissime, di cuoio, e non son fatte per mani delicate. Ci sono dei guanti appositi, o delle palette o mestole di legno per coloro che temono i calli e i lividori.

È un eccellente esercizio, che serve di buona preparazione pei giuochi del pallone e della palla-corda, dei quali ho già tenuto parola. Un buon giuocatore deve abituarsi a colpire ugualmente bene la palla, tanto con la mano destra quanto con la sinistra.

Come per tutti gli esercizi violenti che inducono abbondante traspirazione, è buona cosa essere vestiti di flanella e portare scarpe con suola di caucciù o sandali.

### 20 - LA FORCA.

Gli indiani dell'Arkansas piantano verticalmente nel suolo due aste di legno, lunghe quattro metri circa; ed uniscono l'estremità con una terza asta di quelle, disposta orizzontalmente, lunga due metri a tre, perchè di tanto le prime due distano tra di loro.

Sei giuocatori si dispongono attorno a questa specie di forca. Alla distanza da 10 a 20 metri i due che fronteggiano l'apertura rettangolare disegnata dalla forca; alla distanza di pochi metri dalle aste perpendicolari quelli che si dispongono sui fianchi.

Altri sei giuocatori si collocano un po' più indietro dai primi, tre per parte, due negli spazi che intercettano tra i giuocatori della prima fila, il terzo a otto o a dieci passi dietro al compagno, che fronteggia la forca, come nella fig. 131.

Il campo resta così diviso in due partiti avversarî. Ciascun giuocatore è munito di due palette, o mestoli di legno, con il manico lungo circa un metro. Battuta da uno dei giuocatori nº 1, la palla deve passare di lancio al disopra della forca; ma i giuocatori

del campo avverso devono ribatterla prima che tocchi terra e non deve più passare al disopra, sibbene, dopo il primo lancio, sempre sotto e dentro la forca.

Chi erra, o fa toccare il suolo dalla palla, perde uno o più punti, o la partita, e quindi anche la posta.

Mi rammento di aver visto molti anni addietro le Pelli-rosse a esercitarsi a questo divertentissimo giuoco con una passione ed una abilità tali da fare arrossire i nostri più provetti giuocatori di pallone.

30 - IL « POLO ».

Il polo, secondo gli inglesi, è un giuoco di origine orientale. Non discuto, perchè mi mancano gli elementi da contrapporre all'affermazione inglese; però, qualche cosa di simile al polo inglese, od orientale che sia, io l'ho visto giuocare da' butteri delle nostre Maremme toscane, i quali, da cavallo, colle loro classiche mazzarelle battono e spingono l'una contro l'altra palle di legno o ciottoli rotondi.

Nè a me consta che gli orientali siano venuti in Italia ad insegnare questo giuoco, col quale i butteri nostri festeggiano il riposo, o cacciano la malinconia nelle lunghe e noiosissime ore di attesa o di inerzia.

Dunque, gl'inglesi dicono che il polo fu uno dei passatempi più favoriti dai persiani e dai tartari, sino dai tempi preistorici!...

Dalla Persia, sempre secondo gli storici inglesi, passò nel secolo XIX negli Stati Uniti, dove fu giuocato sopra un terreno piano, lungo 400 yards (metri 365) e largo 200 yards (metri 186). Oggi la regola vuole che si giuochi sopra un campo di 500 yards (450 metri circa) di lunghezza.

I giuocatori che prendono parte al giuoco sono da 3 a 6.

Ogni giuocatore cavalca un pony e da cavallo deve battere col maglio a lungo manico, simile a quello del crocket, la palla per spingerla oltre il limite della parte avversaria.

Il diametro della palla è di 3 pollici (1), mentre il



Fig. 132. - Aste o maglie pel giuoco del Polo.

manico del maglio è lungo quattro piedi (metri 1,216) con una tolleranza di due o tre pollici.

Al principio della partita i giuocatori a cavallo si dispongono dietro il limite mediano.

Il direttore del giuoco, abbassando una bandiera dà il segnale di principiare il giuoco. I giuocatori partono al galoppo per impossessarsi della palla e per lanciarla al di là del *limite* avversario. Le regole sono presso a poco quelle della *crosse* francese.

Durante la partita è lecito d'impedire all'avversario di colpire la palla, mettendo il proprio maglio tra questa e il maglio avversario; o d'interrompere la corsa di un antagonista che voglia prendere la palla, sbarran-

<sup>(1) 12</sup> pollici fanno un piede, che è uguale a metri 0,304.

dogli la strada con il proprio cavallo. Però non è lecito tagliare la strada di un giuocatore che ha la palla, a mano di farlo ad una distanza tale da rendere impossibili incontri, capitomboli e disgrazie.

Il giuocatore a cui si rompesse il maglio deve galoppare verso il deposito per prenderne un altro; se a un giuocatore sfuggisse di mano il maglio deve scendere e raccoglierlo da sè; ma non è permesso agli altri di batter la palla fino a che l'avversario non abbia nuovamente inforcato il pony.

Chi batte palla senza sorpassare il limite è messo fuori giuoco e non rientra che quando il compagno ha mandato la palla fuori del *limite* avversario.

Ogni partita dura al massimo 70 minuti, con un riposo di 5 minuti ogni 20.

#### 4º - IL « WATER-POLO ».

Il water-polo è un giuoco che si fa nell'acqua. Come lo dice il nome, vien dall'Inghilterra, dove tutti i giuochi sportivi, anche quelli alquanto strani, trovano facile alimento al loro sviluppo.

Ho detto in che cosa consista il polo e come si giuoca. Ora tratterò brevemente del water-polo, una modificazione del polo, fatta per eseguirla nell'acqua.

Dunque, nel water-polo, niente ghiaccio, niente cavalli, niente martelli e mazze; sibbene due squadre di nuotatori.

Ciascuna squadra ha una linea di partenza segnata, detta goal; e il giuoco consiste nel lanciare una palla galleggiante nel goal avversario.

Ogni squadra si compone, perciò, di sette giuocatori, i quali si raggruppano davanti al goal, rappresentato da una pertica sospesa per mezzo di galleggianti ancorati, o di pali infitti sul fondo del mare o del lago, sporgenti 95 centimetri circa dall'acqua.

Per vincere il punto, o i punti pattuiti, la palla deve passare al disotto della pertica, tra questa e la superficie dell'acqua.

Il goalkeeper, che ha l'incarico d'impedire alla palla di oltrepassare il limite del campo, si pone dinanzi e alla metà circa del goal.

Ai fianchi del goalkeeper stanno due backs, che lo precedono di 30 a 40 centimetri; ed ha di fronte l'halfback, preceduto a sua volta da tre forwards.

Questi ultimi, nuotatori provetti ed abili quanto resistenti, si lanciano contro la palla, quando viene gettata dal referee e si sforzano di farla passare sotto al goal avversario.

A questo punto nasce la mischia, nella quale si ha il diritto di affondare, non di annegare, il nemico.

Ogni partita non può durare oltre sette minuti, e come principio statutario ne sono escluse le donne.

Il giuoco deve essere regolato da convenzioni chiare e precise, per impedire soprusi, rischi e... pericoli.

# 5° - LA « THEQUE ».

Il nome, non dico barbaro, ma straniero, di questo giuoco e di quello che segue e si somigliano, farà dire al lettore: Che razza di giuochi sono questi?

Ed io vo' rispondere alla domanda per soddisfare la curiosità di chi legge e per convincerlo, una volta di più, che a questo mondo non c'è nulla, proprio nulla, di nuovo.

La theque, o come erroneamente alcuni la dicono, baseball (i francesi lo chiamano la balle au camp), è un giuoco italiano antichissimo, tanto antico da corrispondere perfettamente alla pila data degli antichi romani! La pila data era il giuoco favorito dei seguaci della comodissima arte di Michelaccio e degli schiavi di Roma repubblicana e imperiale. E, come ai tempi

di Silla, di Pompeo e di Cesare, anche oggi si giuoca in un campo largo, con una palla di cuoio, che ha una circonferenza di circa 22 centimetri.



Fig. 133.

La palla, che oggigiorno si usa è quella del trucco, e si lancia con un bastone cilindrico e corto di legno, mentre il campo è limitato da banderuole fisse nel suolo (1). Affinchè una partita di theque riesca completa, deve contare diciotto giuocatori, divisi in due partiti di nove giuocatori per campo, comandato ciascuno da un capitano. I due partiti formano il campo di fuori, o esterno, e il campo di dentro, o interno. I giuocatori del campo interno maneggiano i bastoni, quelli del campo esterno lanciano la palla.

La superficie del terreno, o campo di giuoco, non ha limiti, purchè non sia inferiore a 300 metri quadrati. Nel giuoco all'inglese, perchè havvene pure uno alla francese, il campo ha la forma di un pentagono regolare, gli angoli del quale sono indicati da banderuole o da picchetti, simili a quelli che i soldati usano per drizzare le loro tende. Le banderuole, o picchetti, sono addimandati basis.

Le basis distano dieci metri l'una dall'altra.

Quella segnata col nº 1 (fig. 133) è detta di giro. Intorno ad essa è tracciato un rettangolo di due metri di lato, pure segnato da quattro picchetti o banderuole. Questo quadrato si chiama camera nella quale si raggruppano i giuocatori del campo interno, nell'attesa di maneggiare il bastone, o maglio, di cui sono provveduti. Il battitore, provvisto pure esso di un maglio o bastone (o meglio di una paletta o racchetta di legno piena) sta all'angolo della prima base, e il lanciatore, il quale appartiene al campo esterno, sta a tre o a quattro metri dal battitore.

Nella fig. 133 ho indicato con lettere il posto dei

<sup>(1)</sup> Qui cade in acconcio dare un elenco delle palle più in uso pe' vari giuochi:

<sup>1.</sup> Palla comune di panno (diametro: 6 cm.).

<sup>2.</sup> di pelle (diametro: 6 cm.).

<sup>3. ,</sup> di pelle, frenata.

<sup>4.</sup> vuota di gomma a parete semplice (diam.: 7 a 8 cm.)

<sup>6.</sup> piombata e fasciata di rete (diam.: 6 cm.).

<sup>7.</sup> piena di cuoio (diam.; 8 cm.).

<sup>8.</sup> vuota, di gomma felpata (diam.: 5 - 6 cm.).

<sup>9.</sup> Pallina di gomma (diam.: 4 cm.) piena e vuota.

<sup>10.</sup> Palloncino vuoto, di gomma (da 10 a 12 cm.).

<sup>11.</sup> Palloneino vuoto, di cuoio da braccialetto (da 10 a 12 cm.).

<sup>12.</sup> Palloncino vuoto, di cuoio da bracciale (12 cm.).

<sup>13.</sup> Pallone vuoto, di gomma (14 cm.).

<sup>14.</sup> Pallone pieno, di cuoio (da 21 a 30 cm.), del peso da 1000 a 2000 grammi.

<sup>15.</sup> Pallone pieno, di cuoio con maniglia (da 18 a 30 cm.), del peso da 850 a 2500 grammi.

<sup>16.</sup> Pallone vuoto, di gomma rivestito di cuoio (da 21 a 25 cm.) del peso da 380 a 440 grammi.

Diciotto qiuochi sportivi stranieri all'aperto

giuocatori. La lettera A indica la camera, la B il lanciatore, la C l'arbitro o giudice del giuoco; mentre il nº 1 indica la base di giro, e i num. 2. 3, 4, 5 le altre basi; le lettere F indicano i posti dei giuocatori del campo di fuori.

Il compito del battitore consiste nel colpire e lanciare lontano la palla trattagli dal lanciatore, e nel correre da una base all'altra, sino alla base di giro. I giuocatori del campo di fuori a loro volta hanno l'obbligo di rimandare la palla quanto più rapidamente possono, nell'intento di impedire al battitore di compiere il giro.

Il battitore deve pure evitare, mentre corre da una base all'altra, di essere colpito dalla palla raccolta e lanciata da un giuocatore del campo avverso. Se viene colpito esso è morto ed è messo fuori di giuoco per essere sostituito da un altro battitore dello stesso campo. Ma, se la palla non è stata da lui lanciata con abbastanza vigoria da consentirgli di passare oltre a più basi, si ferma alla prima.

In tal caso si presenta un secondo campione del campo di dentro, a cui il lanciatore lancia la palla. Egli la rimanda e s'affretta a raggiungere la prima base, mentre il suo compagno l'abbandona per correre alle successive; giacchè è regola fondamentale del giuoco che una base non possa essere occupata da più di un giuocatore.

Un giro completo conta un punto pel campo di dentro; ma la partita continua finchè vi sono giuocatori.

Le altre regole del giuoco si concretano nel modo seguente:

1º Il lanciatore deve trarre la palla in modo che giunga fra la spalla e il ginocchio del battitore. Le palle lanciate altrimenti sono nulle. Tre palle nulle dànno al battitore il diritto di occupare la seconda base. Una palla nulla, giuocata dal battitore, è considerata

come buona. Il battitore ha diritto di rifiutare due palle buone.

2º Il battitore è messo fuori: a) se rifiuta o non colpisce tre palle consecutive buone; b) se, colpendo la palla, la manda dietro le proprie spalle; c) se, colpendo la palla, questa è presa al volo da uno dei giuocatori del campo avversario; d) se, sorpreso fra due basi, viene toccato da uno dei giuocatori del campo avversario, mentre ha la palla in mano; e) se, facendo un giro, non segue esattamente la linea tracciata tra una banderuola e l'altra; f) se tocca la palla con la mano.

3º Tutto un campo è messo fuori quando i sette primi giuocatori sono stati messi successivamente fuori, e quando uno dei giuocatori del campo avversario fa toccar terra alla palla dentro alla camera e la camera non è occupata da alcuno dei giuocatori del campo di dentro.

 $4^{\circ}$  Quando rimangono due giuocatori solamente, uno dei due è scelto dal capitano, che reclama « tre colpi per un giro »; l'altro si ritira. Il lanciatore allora gli butta tre volte la palla, e ch'egli la colpisca o no, se può fare il giro completo, senza esser messo fuori pei casi b, c, d, e; oppure, senza che la palla sia mandata dentro la camera, durante la sua assenza, tutto il campo rientra. Se non riesce a fare il giro, il campo avversario entra in giuoco.

5º Quando la palla è *morta*, vale a dire durante il tragitto della palla dal lanciatore al battitore, nessun giuocatore può lasciare la *base* che occupa.

6º Nessuno dei giuocatori di fuori può entrare nel pentagono.

7º Ogni giro completo d'un giuocatore conta un punto. Il campo che ha notato più punti guadagna la partita. D'ordinario una partita si decide in «due giuochi e la bella » a meno che non sia stabilito diversamente.

a

6.

8º L'arbitro deve decidere dei punti contestati. 9º Quando i giuocatori sono meno di cinque per campo, sul terreno si segnerà un quadrato anzi che un pentagono; se sono meno di quattro, si potrà segnare un triangolo.

La partita di base-ball è simile a quella di theque, e si può giuocare uno

contro uno, due contro

due ecc. Il campo si divide in due parti, come nella partita all'inglese; ma non si giuoca in un pentagono, sibbene dentro una semi-elisse (figura 134), nella quale la camera è determinata dalle lettere C, D, E, F. Il lanciatore si col-

loca in A, il battitore in B, esclamando: «palla!». Il giuocatore che è in B precede la palla quanto più presto può, per colpire A che, uscendo dalla camera, percorre velocemente

Fig. 134. la linea della semi-elisse per rientrare nella camera. Allora comincia la partita. Ma se A fu colpito dalla palla, deve raccoglierla e cercare a sua volta di colpire B, che si affretta a raggiungere la camera. Se B è colpito prima che l'abbia raggiunta, tutti riprendono il posto primitivo e il giuoco ricomincia. Ma se B entra nella camera senza essere stato colpito dalla palla di A, le parti sono invertite. Guadagna la partita quel giuocatore che è rimasto, per un maggior numero di palle, padrone della

Quando i giuocatori sono parecchi, lungo la linea che segna la semi-elissi si conficcano banderuole, o altri segni visibili, in numero pari a quello dei partecipanti alla partita, o proporzionato a questo, nei punti

segnati b, c, d, ecc.

A lancia la palla più lontano che può, e corre successivamente ai punti b, c, d, ecc., ed ha l'obbligo di raggiungere almeno b. Se lo può, si spingerà in c, in d, ecc.; ma se giunto in b o in c, si accorgerà di non poter raggiungere il punto successivo, deve gridare: reso! prima di essere raggiunto dalla palla. Nel punto di resa si sofferma, nè può abbandonarlo fino a tanto che un altro giuocatore dalla camera lancia nuovamente la palla. Se, però, quegli che dalla camera ha lanciato la palla viene poi da questa colpito, colui che si trovava su uno dei punti di resa o base, deve cercare di toccare uno degli avversarî che corre verso la camera, gridando: campo!

È d'obbligo di ciascun giuocatore, che ha percorso tutti i punti di base e sta per entrare nella camera, di

gridare: campo!

È pure lecito dichiararsi reso! tra una base e un'altra; ma in tal caso è d'obbligo di fermarsi alla base più vicina.

I giuocatori che percorrono le basi si seguono; ma non possono oltrepassarsi; nè sostare in due sulla stessa base. Qualora si verificasse tale errore, la partita è guadagnata dagli avversarî.

Antichissimo giuoco scozzese, contrastato e proibito per alcuni secoli dalle autorità politiche ed ecclesiastiche. Oggi si addimanda anche giuoco reale. Esso è quasi sconosciuto in Italia, sebbene praticato largamente e ovunque all'estero, e consiste in questo.

Sopra una estensione ampia di terreno si praticano alquante buche, profonde 10 centimetri, protette da cerchi di ferro e disposte a distanze irregolari le une dalle altre. Le buche, le quali distano da 100 a 200 metri le une dalle altre, sono divise fra loro da ostacoli naturali e artificiali, ed una bandiera indica il posto di ciascuna. Intorno a ogni buca evvi uno spazio di terreno libero, a prato, e ad una qualche distanza dalla buca è segnato un punto, che vien detto di partenza. Tra questi posti e le buche vengono distribuiti gli ostacoli più vari, come campi lavorati, canali, cespugli, monticelli di sabbia, ecc. Il giuocatore è munito di un bastone (detto dagli inglesi club e da noi maglio), il quale ad una estremità termina con una spatola di ferro o di legno, di forme diverse, con la quale il giuocatore deve spingere successivamente in ciascuna buca una piccola palla di caucciù indurito, facendole superare tutti gli ostacoli mediante il descritto maglio.

Ogni giuocatore è accompagnato da un portatore o aiutante (caddie), che porta e gli porge volta a volta il maglio ritenuto più adatto a fare il colpo, e tien d'occhio la palla lanciata nel fine di non smarrirla.

Il caddie generalmente è un dottore di giuoco e perciò gli è concesso di dare consigli e pareri ai giuocatori per riuscire nell'intento, giacchè la palla non può mai essere toccata con le mani nè fatta rotolare col maglio, sibbene colpita a lancio.

Ogni accenno di colpo vale un colpo.

I giuocatori possono essere due o più, avere ciascuno la propria palla o battere la stessa con uno, due o più compagni, alternandosi.

Nel primo tee (buca) la sorte indica quegli che batte per primo, negli altri batte primo quegli che ha vinto. Durante il giuoco battono primi sempre coloro, la palla dei quali è più lontana dalla buca, e ripetesi il colpo sino a tanto che la palla non ha superato quella avversaria.

Ad ogni colpo si alternano i compagni.

Tutti gli ostacoli mobili del campo possono essere spostati di un metro dalla palla; se sono immobili, si sposta di un metro la palla, eccezione fatta pe' rialzi di sabbia o di terra.

Se durante il giuoco (lutting) due palle s'accostano a meno di 16 metri, la palla più prossima alla buca può essere momentaneamente tolta per lasciar libero il colpo all'avversario.

In ultimo chi manda la propria palla in una buca ha il diritto di battere indietro la palla avversaria che si trovasse prossima alla buca.

### 80 - IL « VIGORO ».

Il vigoro è un giuoco più veloce del kricket e meno pericoloso del calcio (foot-ball) ed è una nuova forma sportiva ideata dagli inglesi, come quelli che cercano costantemente di divertire e al tempo stesso rafforzare l'elemento uomo.

Il vigoro è governato dalle stesse norme che regolano il kricket, si giuoca con la racchetta ed ha molte somiglianze con quella della palla-corda (lawn-tennis).

Si giuoca tra due porte (guichets), distanti l'una dall'altra 20 metri, su terreno piano preparato come quello del tennis. Ma, mentre nel kricket le porte sono segnate da tre piuoli sormontati da traverse, esse sono rappresentate ciascuna da un paravento a rete metallica alto 83 centimetri e largo 90 di quattro telai che si dispongono come una M con la parte superiore rivolta verso il giuoco. I battitori si dispongono davanti o di fianco a difesa delle porte, provvisti di racchetta.

Diciotto giuochi sportivi stranieri all'aperto

Il numero dei giuocatori in generale è di sette,

ma nelle gare i giuocatori sono 12.

Il battitore lancia la palla come nel tennis. Il lanciatore prende la palla (che è un po' più grossa di quella del tennis) e la vibra in alto in modo che vada a colpire la porta avversaria nella rete, chè se la colpisce nel telaio non vale.

Il difensore ribatte la palla verso un punto qualsiasi da lui prescelto. Se la palla non giunge presso la porta avversaria, dove sta il battitore in difesa, il secondo



Fig. 135. — Disposizione dei giuocatori in una partita di viyoro a 7.

lanciatore la ferma, fa due o tre passi avanti e lancia una seconda palla. Il giuoco continua in tal modo assai sollecito, poichè il battitore appena lanciata la prima deve lanciare una seconda palla e così via.

Nel giuoco del vigoro non si contesta se il battitore sia rimasto o meno nel giuoco, purchè la palla rimanga davanti alla porta dopo averla toccata. Si difende la porta con la racchetta o anche col corpo.

Per ogni colpo fallito dal battitore si segnano due punti a perdita della squadra della quale egli fa parte.

Il colpo più difficile ed ammirato è quello di prendere la palla di volata.

# 90 - LA « CROSSE ».

La crosse è un giuoco non italiano, ma canadese, il quale prende il nome dall'arnese col quale si giuoca: un bastone con una estremità ricurva a gancio, detto

dai francesi crosse e da noi bastone da pastore, pastorale, sul quale è tesa una specie di rete.

Il giuoco è eccellente; mette in azione tutti i muscoli, ma esige giuocatori forti, svelti, elastici, destri, agili e quasi direi coraggiosi. Ma chi non ha tutti questi pregi li può acquistare esercitandosi un po' per volta a questo giuoco, che io non mi perito a porlo allo stesso livello del calcio.

Eccone intanto le regole principali:

1º I giuocatori sono ventiquattro; però possono essere in minor numero, ma sempre pari.

I giuocatori sono divisi in due campi, comandati ciascuno da un capitano.

2º Il materiale per il giuoco si compone:



Fig. 136. - Giuocatore di Crosse.

a) di quattro aste con puntale alte metri 1,80 e servono ad indicare i *limiti* (fig. 137);

b) di un arnese (*crosse*, bastone) per ogni giuocatore (fig. 136) (se ne trovano di bell'e fatti per 8 a 12 lire ciascuno);

29 - J. GELLI Piccola Enciclopedia di ginochi.

c) e di una palla a spugna, di gomma.

L'arnese per battere la palla si tiene con ambo le

mani (fig. 136) e serve a raccogliere la palla da terra, a fermarla al volo, a trasportarla correndo, a lanciarla oltre il *limite* avversario.

3º Il terreno o campo di giuoco è uno spazio piano qualunque, preferibilmente a prateria con l'erba falciata. Le dimensioni del campo variano da 60 a 80 a 100 metri per 30. I quattro angoli del campo sono segnati da quattro picchetti colorati in rosso, mentre i due lati lunghi del parallelogramma sono addimandati linee di fianco, gli altri due meno lunghi le

Limite

Limite

Fig. 137.

gli altri due meno lunghi, le linee dei limiti.

I limiti sono due spazi di 1 metro e 80, segnati, sul mezzo di ciascuna linea di limite, da due aste con banderuole, alte appunto 1,80.

Davanti a ciascun limite e alla distanza di 1,80 dal punto medio dello spazio compreso tra le due aste si traccia un mezzo cerchio, che s'appoggia sulla linea



Fig. 138. - Arnese per giuocare alla Crosse.

del limite. Lo spazio compreso in questo semicerchio si addimanda il campo o cerchio del limite.

4º Lo scopo del giuoco si riduce a far passare la palla, lanciata coll'arnese, tra le due aste che indicano il *limite* avversario. 5º La prima e più elementare regola del giuoco alla crosse è di non toccare mai la palla nè col piede nè con la mano.

6º Per ben riescire nel giuoco, l'arnese che lancia la palla ha da rimanere rasente al suolo, allo scopo di approfittare delle occasioni che si presentano per raccogliere la palla.

7º Col proprio arnese si può dare su quello di un avversario che corre con la palla nella rete; ma non è lecito toccare comunque il giuocatore con l'arnese.

8º Prima di cominciare la partita i capitani fanno a chi sceglie il colpo e se lo disputano alla conta, a palle e santi, a pari e caffo, ecc.

9º Scelti i campi, i capitani depongono la palla in mezzo al gran campo e vanno a collocarsi tra la palla e il proprio campo, allineando gli arnesi de' proprì giuocatori a terra, dal lato del legno e non della rete, dietro i quali si dispongono i giuocatori.

10º Ad un segnale dell'arbitro, o direttore del giuoco, i capitani si affrettano a raccogliere l'arnese e si lanciano alla conquista della palla per lanciarla nel campo opposto.

11º Quando la palla è stata toccata da uno dei capitani, tutti gli altri giuocatori hanno il diritto di partecipare alla lotta, di raccogliere, di battere, fermare, ribattere, portar via la palla; ma è opportuno, per vincere la partita, di rimanere per quanto è possibile là dove il capitano li colloca per la difesa del limite.

13º Î difensori del limite non hanno diritto di ribattere la palla; sibbene quello di fermarla con l'arnese, con le mani o altrimenti, per impedire che passi il limite.

14º Quando due giuocatori si disputano, con l'arnese, la palla a terra, la cortesia impone agli altri giuocatori di non intervenire in questo duello; ma quando uno dei due è riescito a raccogliere la palla nella rete del proprio arnese e rasenta la porta verso il limite avversario, per lanciarla oltre, tutti gli avversarî hanno il diritto di rincorrerlo per impedirgli di porre ad effetto il suo divisamento, costringendolo ad arrestarsi o a tornare indietro, sbarrandogli il passo, sempre ben inteso senza toccare mai il corpo del giuocatore, ma solo l'arnese nel quale giace la palla.

15º Si ha il diritto di raccogliere con le mani la palla quando cade ove non sia possibile raccoglierla con l'arnese, o quando esce dalle linee di fianco. La palla così raccolta si depone nel mezzo del campo come al principio della partita.

16º Se una palla resta impigliata nella rete di un arnese, non è permesso liberarla con le mani, ma

battendo l'arnese in terra.

17º Una partita è guadagnata quando si sono

segnati tre punti su cinque.

18º Si segna un punto quando si fa passare la palla attraverso il *limite* avversario, lanciandola da un posto qualunque del campo di giuoco.

Ma una palla lanciata con la mano o col piede non

conta.

19º Chi tocca con l'arnese un giuocatore è ammonito la prima volta; alla seconda vien dichiarato morto, ed è messo fuori di giuoco.

20° Ad ogni partita si alternano i campi.

# 10° - « FIELDBALL » (CACCIA INGLESE).

Questo giuoco è conosciuto in Inghilterra col nome di Fieldball e in Germania con quello di Fieldball che vuol dire Palla al campo. È una semplificazione del kricket, combinata colla caccia americana (Rounders), della quale ha la disposizione del campo.

Si giuoca su di un terreno come è rappresentato dalla fig. 139 nella quale le linee ABCDE segnano lo stadio pei corridori; la linea FG è detta di battuta; i tre punti indicati sopra la linea di battuta rappresentano la porta; nel rettangolo HILM stanno i battitori in riposo.

La fig. 140 rappresenta come è formata la porta.

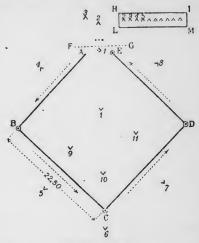

Fig. 139. - Campo.

Tre bastoneini verticali sporgono dal suolo 60 cm. e distano, il 1º dal 3º 20 cm.

Due stanghette di legno simili a birilli completano

la porta.

I battitori e i cacciatori occupano i posti segnati nella fig. 139; i primi dietro il rettangolo, i secondi parte dentro parte fuori. Il nº 1 dei cacciatori si addimanda mandarino e il due custode della porta.

Ciascuna schiera ha un segnatore.

Lo scopo da raggiungere in questo giuoco è pei battitori di restare più che possono al loro posto e di compiere il maggior numero di corse valide nello stadio;



Fig. 140. - La porta.

pei cacciatori, invece, è di togliere il posto ai battitori, vincendo punti.

A pag. 135 dei Giuochi ginnastici del Gabrielli sono



Fig. 141. - Mestola per giuocare al Cricket, al Fieldball, eco.

dettagliate diligentemente tutte le norme di questo giuoco, che purtroppo non attecchisce abbastanza da noi.

### 11º - LA PALLA INDIANA.

Un'assicella alta poco più di un metro circa e larga intorno a 50 centimetri ha la forma di una semi-elisse. Sul piano dell'assicella sono praticati sette larghi fori circolari come nella fig. 141, e ciascun foro è contrassegnato da un numero.



Fig. 142. - La palla indiana.

Dalla distanza da cinque a dodici metri i giuocatori lanciano una o più palle per ciascuno, e a turno, contro l'assicella nell'intento d'imberciare una qualunque delle buche munite di una reticella a sacco per ricevere la palla.

Ciascun giuocatore è accreditato dei punti rappresentati dal buco imberciato, e vince colui che per primo raggiunge il numero di punti concordati per la vittoria.

12º — Il « PUTTING-GOLF ». È un altro passatempo inglese, che forma la delizia



Fig. 143. - Putting-golf.

dei piccini e dei grandi, e consiste nel mandare la palla dentro i fori di dischi numerati e disposti a qualche distanza l'uno dall'altro. I dischi sono eguali a quelli

che servono pel giuoco del paletto.

456

Il putting-golf si giuoca all'aria libera, ma anche in una camera. Le palle si spingono con apposita asta, riprodotta nel disegno



Fig. 144. - Come s'impugna l'asta.

di figura 144. A una delle estremità, però, l'asta ha un arnesetto di metallo a forma ricurva e piatta.

Talune volte questo giuoco si pratica con la palla frenata ed allora riesce più difficile e meno divertente, perchè esige l'attrezzo speciale di cui è qui riprodotta la figura 145, che non permette di acconciarlo



Fig. 145. Palla frenata pel Putting-golf.

facilmente ad un mobile, onde il giuoco possa esercitarsi in luogo chiuso. La fig. 144 indica la maniera di tenere e di adope-

rare l'asta che spinge le palle.

### 13° - IL « BUMERANG ».

Il bumerang è un'arma da guerra e da caccia molto in uso presso i selvaggi dell'Australia. Noi che siamo più... civili dei selvaggi, ce ne serviamo per divertire e per ammaestrare i nostri ragazzi a scagliare ogni sorta di oggetti; ad essere perciò avveduti, forti e destri.

Il bumerang è un pezzo di legno durissimo e pesante, appiattito e tagliato con una curva parabolica.

Per servirsene si tiene orizzontalmente con una mano e si scaglia in aria imprimendogli un movimento



rapido di rotazione. Lanciato così in aria, in senso verticale, prende subito una direzione a destra o a sinistra, in avanti o indietro, descrivendo una elissi. Fig. 146. — Bumerang. Ma colla pratica si riesce a dargli la direzione voluta, per-

chè vada a colpire l'oggetto preso di mira.

Il bumerang presenta qualche pericolo, perchè può ricadere anche sulla testa di un poco o punto abile giuocatore e quando cade sulla testa fa male!...

### 14º - IL « TURKESTAN ».

È un passatempo inglese pei fanciulli, che si pratica ovunque.

Sopra un'assicella sono infissi sei o più birilli nu-





Fig. 147 e 148. - Il turchestan.

merati, nei quali, lanciandoli dalla distanza di alcuni metri, s'ha da infilare un certo numero di cerchi.

Diciotto giuochi sportivi stranicri all'aperto

Ai birilli, però, si possono aggiungere altrettante coppe di legno, ed allora invece di cerchi, si traggono palle, che devono rimanere nelle coppe.

Chi infila più cerchi, o chi mette più palle, è il vincitore.

### 15° - Lo SPIROPOLO.

Lo spiropolo è un giuoco inglese che noi potremmo benissimo addimandare italianamente palla al palo.

Si sceglie uno spazio piano di 6 metri quadrati, che si divide in due parti. Nel mezzo della linea di



Fig. 149. - Lo spiropolo.

divisione si pianta un palo lungo circa tre metri alla cima del quale ad un anello è attaccata una corda di poco più corta del palo. All'estremità libera della corda è assicurata una palla.

I giuocatori sono due, uno per campo. Uno dei

giuocatori prende con la mano sinistra la palla e si allontana dal palo quanto la corda tesa gli concede. Quindi con la racchetta batte vigorosamente la palla affinchè la corda si attorcigli al palo.

L'avversario accorre e prima che la corda siasi completamente attorcigliata all'asta con la racchetta ribatte la palla, affinchè la corda, tornando indietro, s'avvolga al palo nel senso contrario. L'avversario lo imita. Ciascun colpo di racchetta bene aggiustato conta un punto e la partita è vinta da chi per primo fa nove punti.

### 160 - IL « BADMINTON ».

Il badminton rappresenta un accrescitivo del giuoco del volano, e un diminutivo di quello del lawn-tennis.

Il nome dice chiaro che non è italiano, e lascio a chi n'ha il tempo e la volontà di decidere la controversia, se questo giuoco sia di origine inglese o indiana.

În Italia questo giuoco facile non è, o lo è assai poco, conosciuto. È me ne duole parecchio, perchè sarebbe adattato per coloro che vogliono dedicarsi ad un esercizio un po' meno... placido di quello del volano e un po' meno... violento di quello del lawn-tennis.

Il badminton si giuoca con volano e racchette. Fra i giuocatori è tesa una rete al di sopra della quale deve passare il volano ad ogni colpo, ciò che obbliga i giuocatori a ribatterlo con un certo vigore.

In questo solo il badminton differisce dal giuoco ormai famigliare del volano.

Come pel giuoco del lawn-tennis, si traccia il campo che ha 14 metri di lungo e 7 di largo. La rete taglia in due il campo e a 2 o 3 metri circa dalla rete si traccia la riga di servizio o di giuoco, altrimenti l'atto di aver fallato il colpo non è contato come fallo. Basta dunque che un giuocatore abbia toccato il volano, perchè non si abbia più fallo, se lo lascia cadere o perdere.

Il giuocatore in questione potrà sempre sostenere che il volano sarebbe caduto dentro il campo di giuoco, provocando le proteste per le quali appunto il badminton è detto ricco di difetti; e non è vero. Il solo difetto del badminton è che non si può giuocare all'aria aperta quando tira vento.

La rete deve essere alta 1 metro e 50 nel mezzo, e circa 2 metri sui fianchi. Il volano non deve toccarla mai, ma sorpassarla sempre, altrimenti è un fallo; ciascun colpo di racchetta dato bene vale un punto; ogni fallo fa perdere un punto e il giuoco va quasi sempre ai 15 punti.

### 17º - IL « SIAM ».

È un giuoco che somiglia a quello coi birilli; ma

per abbattere questi non si adopera una palla, sibbene un disco di legno duro e compatto, tagliato un po' a scancio.

È, dunque, una ruzzola di cui l'orlo non è tagliato in piano, ma in obliquo. Questo taglio fa si che la ruzzola lanciata dal punto a non percorre una retta, ma una spirale.

Talune volte si adoperano 9 birilli, ma spesso 13, di cui 9 disposti in circolo, uno in mezzo e gli



altri davanti al giuoco, come nella fig. 150.

La difficoltà consiste nel saper dare al disco l'inclinazione voluta, perchè esso descriva prima la spirale attorno ai birilli e poi vada a farli cadere.

Perchè i birilli fatti cadere valgano i punti convenuti, è necessario che la ruzzola abbia compiuto al-

meno un giro prima di abbatterli.

I birilli fatti cadere regolarmente valgono: 1 punto quelli del circolo; vale 3 punti quello più lontano dal birillo centrale (b); vale 4 punti il birillo c; ne vale 5 quello d. Quello in mezzo, detto siam, vale 9 punti.

Il siam fatto cadere tutto solo fa guadagnare la partita; se cade con tutti gli altri, fa perdere la partita

al giuocatore.

La partita è vinta dal giuocatore che raggiunge esattamente i punti fissati per la vittoria. Se ne fa di più muore, ed è messo fuori giuoco.

Il nome stesso dice che il giuoco è orientale. Venne fatto conoscere in Francia dai componenti l'ambasceria del re del Siam, mandati nel 1683 a ossequiare Luigi XIV.

### 18º — BIRILLI ALLA SVIZZERA.

### a) Generalità.

Il giuoco dei birilli alla svizzera è da annoverarsi tra quelli che meglio combattono il sopraccarico intellettuale e tutti quei malanni che, di solito, affliggono le persone costrette alla inattività muscolare da occupazioni sedentarie.

Il giuoco dei birilli si fa all'aria aperta, si giuoca in compagnia anche di molti e, rallegrando lo spirito, fa dimenticare alquanto le miserie della vita, procurando in tal guisa un piacere.

Questo giuoco è di vecchia data; tanto vecchia, da autorizzare parecchi scrittori, anche di merito grande,

a intestarsi nel voler dimostrare che da questo passatempo tedesco sia derivato l'altro meno faticoso, ma non meno dilettevole, del biliardo (¹).

Il giuoco dei birilli consiste nell'abbattere col mezzo di palle di legno, dette boule, di dimensioni varie e sonvene di grossissime (da 10 a 20 centimetri di diametro), un numero di birilli, disposti in una maniera determinata, ai quali viene attribuito valore diverso, come sì vedrà in seguito.

Le bocce si lanciano a mano libera o con la maniglia, a seconda de' paesi.

Per giuocare a' birilli secondo l'uso tedesco occorre, innanzi tutto, il campo.

Il campo può essere provvisorio o permanente.

Il campo provvisorio somiglia al piazzale del nostro giuoco delle bocce. Un terreno battuto, senza erba, largo intorno a 2 metri, lungo da 15 a 18, fiancheggiato, da un lato, da una sponda di legno o da un rialzo di terra alto 20 centimetri, o poco più; dall'altro del canale di legno in pendio per rimandare le bocce ai giuocatori.

Dalla parte dei giuocatori è incastrata nel suolo la direttrice del giuoco, cioè una grossa tavola di larice, detta tavolone, larga 40 centimetri e lunga 3 metri circa, sulla quale, chi giuoca, deve battere la propria boccia.

All'estremità opposta ai tiratori si trovano i birilli disposti come nella fig. 181, equidistanti tra di loro, ed in modo che la palla o boccia più grossa, usata nel giuoco, possa passare esattamente tra di essi.

Dietro i birilli evvi il fosso, largo 1 metro circa e profondo 20 o 30 cenitmetri per ricevere le bocce tirate; e, dopo il fosso, il riparo di legno, coperto da un





<sup>(1)</sup> Nel mio Manuale del biliardo Hoepli, Milano, L. 2,50 ho dimostrato come il biliardo sia giuoco assolutamente italiano, che al principio del secolo XVI, si addimandava delle gugole.

grosso saccone di paglia e sostenuto posteriormente da un muro o da un terrapieno.

Il giuoco così disposto è, quasi sempre coperto, in parte o tutto, da una vasta tettoia (fig. 152).

Quando il campo è permanente, il terreno è assodato con cemento, o, meglio, coperto da un impiantito alla veneziana; la tavola del giuoco è fissa al suolo; il canale per il ritorno delle bocce è di cemento; il riparo è di pietra, foderato da un tavolato mobile, coperto dal saccone di paglia, dalla parte del giuoco.

La tettoia è in ferro e in cotto, o tutta di metallo.

b) Regole per le varie maniere di giuocare ai birilli secondo l'uso tedesco.

# 1. — La partita a gruppi.

a) La partita a gruppi è quella giuocata da due partiti avversari.

b) Il numero dei giuocatori è illimitato; però ciascun gruppo deve contare lo stesso numero di giuocatori, tranne il caso accennato alla lettera f.

c) A meno di convenzioni speciali, accettate da tutti i giuocatori, la sorte determina quelli che devono

formare ciascun gruppo.

L'assegnazione ai gruppi generalmente si fa con le carte da giuoco. Se ne prendono tante quanti sono i giuocatori, metà del colore rosso, metà di colore nero. Ciascun partecipante al giuoco ne prende una, e appartiene al gruppo rosso, se la carta tirata è rossa; al gruppo nero, se la carta tirata è nera.

d) La sorte determina quale gruppo deve giuo-

care per primo.

L'entrata di nuovi giuocatori è subordinata all'accettazione degli altri compartecipanti al giuoco, e la sorte decide a qual gruppo devono appartenere. f) Se il numero dei giuocatori è dispari, ne nasce il cosidetto eieco (Blind).

Il gruppo al quale spetta il cieco tira le bocce nell'ordine che vuole. Però ciascun giuocatore deve tirare un egual numero di palle, e quelle del cieco possono essere tirate consecutivamente da qualsiasi giuo-

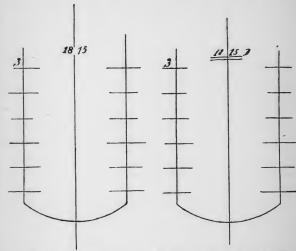

Fig. 153. - Il pettine.

Fig. 154. - Il pettine col raddoppio.

catore del partito che ha il cieco. A questa regola si fa eccezione, quando il gruppo che ha il cieco è composto di due tiratori solamente, nel qual caso è concesso a ciascuno di loro di giuocare tre palle consecutivamente.

g) Ogni gruppo, di cui ogni singolo giuocatore deve lanciare due bocce, tira la prima e la seconda

30 - J. GELLI, Piccola Enciclopedia di giubchi.

contro i birilli drizzati e disposti nel modo prescritto, e a lui tengon dietro, a turno, i compagni di gruppo, fino a tanto che non sieno stati atterrati tutti i birilli, o tutti i birilli meno quello centrale, chiamato re.

Nel primo e nel secondo caso i birilli vengono ricollocati in piedi, al posto primitivo, fino a che il grupdo che giuoca non ha esaurito il numero di bocce, che ha diritto di lanciare.

h) I punti guadagnati da ciascun gruppo si annotano sopra una lavagna nel cosidetto pettine (fig. 155), che è un disegno foggiato a lira, ogni braccio del quale contiene sei divisioni orizzontali formanti i campi.

A destra e a sinistra della verticale di mezzo si scrivono i punti fatti da ciascun

gruppo ad ogni giro, mentre la differenza si accredita volta per volta al gruppo vincente sulle linee delle braccia della lira (1).

i) Se i due gruppi avversari abbattono una quantità di birilli da raggiungere un egual numero di punti, si verifica il raddoppio, il triplo, il quadruplo, ecc., che

si segna sulla verticale mediana della lira come nella fig. 151. In tal caso, il gruppo che ha giuocato per l'ultimo, riprende il giuoco e nota i punti guadagnati. Quindi giuoca il gruppo avversario e nota a sua volta i punti guadagnati. La differenza si accredita al gruppo vincitore due volte nel raddoppio, tre volte nel triplo, quattro volte nel quadruplo, ecc.

Ma per semplificare il giuoco si accredita una volta sola la somma totale de' punti, occupando due, tre o quattro campi della lira, come nella fig. 153.

### 2. - Del valore dei birilli.

a) Ogni birillo abbattuto, cioè fatto cadere direttamente, o indirettamente, dalla boccia, vale un punto.

A questa regola fissa fanno eccezione gli onori,

dei quali parlasi nei paragrafi seguenti.

b) Si dice passata (Ratte) il colpo di boccia che invece di abbattere i birilli, passa senza nulla colpire, tra il fianco o sponda del giuoco e i birilli laterali estremi.

La passata è punita con un punto da togliersi al gruppo a cui appartiene il giuocatore che fece passata, o aggiungendolo ai punti fatti dal gruppo avversario.

Quando una boccia tocca la sponda prima di toccare i birilli, quelli abbattuti non sono valutati; ma

la palla conta giuocate.

c) La mezza passata (Bleibe), cioè quando la boccia passa tra il birillo laterale estremo e i due birilli fiancheggianti la linea del re non ha valore; ma la boccia si conta giuocata.

# 3. — Valore degli onori.

Se il birillo di davanti, quello che sta dinanzi al re, cade solo è valutato punti 6.

<sup>(</sup>¹) Cosl, se il gruppo che giuoca per primo fa 18, si accredita a sinistra della verticale mediana; e se il gruppo avversario fa 15 si accredita dei punti fatti a destra di detta verticale. La differenza 3 si accredita al gruppo 1° a sinistra del braccio sinistro della lira, come nella figura 154.

Se quello che è dietro al re cade solo, è valutato punti 6.

Abbattendo solamente il re si guadagnano punti 12. Se si abbatte insieme e solamente i tre birilli centrali, sulla linea del re (Kurant), sfilata, si accreditano punti 6.

Se la boccia fa la strisciata, cioè se passa tra la fila del re e quella che la fiancheggia a destra o a sinistra, senza abbattere alcun birillo, il gruppo a cui appartiene il tiratore si accredita di punti 3.

Il gruppo a cui appartiene il tiratore che di un sol colpo atterra tutti i birilli che attorniano il re, senza abbattere questo, è accreditato di punti 18. Allora si dice che il giuocatore ha fatto corona (Kranz).

Il giuocatore che fa massa o grande corona di un sol colpo, paga o ritira dalla cassa del giuoco, a seconda di quanto viene stabilito prima di cominciare il giuoco, un premio di 5, 10 o 20 centesimi.

Se il giuocatore o i giuocatori di un gruppo fanno corona con più di una boccia, si accredita il gruppo di punti 12.

Nota importante. — Dopo ciascun onore i birilli vengono ricollocati al loro posto primitivo.

La partita è terminata quando un gruppo ha coperto tutti i campi della lira.

Quando, però, nell'ultimo giro si verifica un raddoppio, alla lira si aggiungono i campi occorrenti per determinare la vittoria del giro.

### 4. - Come si calcola la vincita.

a) Quando tutti i campi del braccio sinistro della lira, appartenenti a un gruppo di giuocatori, sono coperti, si addizionano le differenze annotate sui campi di ciascun gruppo, aggiungendo alla somma del gruppo che ha coperto tutti i campi due punti per ciascun campo non coperto dal gruppo avversario.

Ma se questo ha preso cappotto, e, se cioè, non ha coperto alcun campo, allora si accredita il vincitore di 18 punti.

Dal numero maggiore dei punti si detrae il numero minore, e la differenza si riporta sul braccio destro della *lira*, e a vantaggio del gruppo vincente.

b) La partita non è vinta dal gruppo che ha ricoperto per primo tutti i campi, sibbene da quello che risulterà avere raggiunto il numero maggiore di punti.

c) Nella partita a gruppi può accordarsi la rivincita, se consenzienti tutti i componenti il gruppo vincitore, e se nuovi giuocatori non prendono parte al giuoco.

d) Per marcare i punti viene scelto un giuocatore; e la sorte indica quale dei giuocatori deve annotare i punti sulla lavagna.

e) Nella partita a gruppi, se si fa uso della maniglia, la boccia deve essere gettata di lancio sul tavolone (Bohle) e non a striscio.

Se la boccia *striscia*, cioè non batte di lancio sul tavolone, il colpo vale giuocato; ma i birilli fatti contano zero e si ricollocano a posto.

f) Per ogni partita tutti i giuocatori devono pagare una quota o tassa, o posta, che in parte va a beneficio dei vincitori, in parte a vantaggio del biscazziere o pallaio; poichè l'incarico di far ritornare le palle lungo il canale e principalmente quello di raddrizzare i birilli è faticosissimo.

### CAPITOLO XI

# NOVANTA GIUOCHI DA SALA O DI SOCIETÀ.

1º - LE OMBRE.

Chissà quanto è antico il passatempo delle ombre fatte con le mani!

La notizia più vecchia su questo modo di divertire il prossimo s'ha in un libro chinese del 1790, al quale nell'Impero Celeste ne tennero dietro molti altri.

In Europa le ombre con le mani, dette pure ombre chinesi, si conoscono da pochi lustri, se ne eccettui qualcheduna delle più comuni e più facili ad eseguirsi.

Ma chi le perfezionò e propagò da noi fu l'inglese Trewey, che ebbe una falange di imitatori, tra quali non ultimo chi scrive.

I dilettanti di ombre chinesi si addimandano shadowqrafisti, dall'inglese shadow, che sifignica ombra.

Le ombre si eseguiscono o con le sole mani, o con l'aiuto di cartoni accessori, destinati a completare gli effetti che non si potrebbero ottenere con le mani sole.

Talune delle ombre qui riprodotte sono conosciutissime. L'egregio pittore *Campi* per molti anni se ne fece una *specialità*, guadagnandosi nome di buono e generoso, perchè molto danaro egli, con le *ombre chi*nesi, ha procurato alla beneficenza. Altre meno note le ha pubblicate nel suo libro 500 giuochi semplici e dilettevoli, di fisica, chimica, pazienza e abilità (¹) il prof. ing. Ghersi; altre le ho racimolate qua e là ne' libri chinesi e nostrani d'ogni epoca e d'ogni regione. Qualcheduna delle ombre che illustrano queste pagine possono sembrare nuove, ma non lo sono. Le ho tolte da libri stampati al principio del nostro secolo, ora fattisi rari.

Quanto l'ingegno umano ha prodotto di meglio, in fatto di *ombre*, fino ad oggi, è qui riportato.

Alcuni precetti per eseguire il meno male possibile le ombre non saranno discari al lettore, al quale più che la teoria sarà di massima utilità la pratica.

Innanzi tutto è opportuno sciogliere le dita, ripetendo gli esercizi indicati nelle fig. da 156 a 163. Poi,



Fig. 156. - Disposizioni delle mani per fare le ombre.

esperimentare gli effetti della luce, e per ultimo proporzionare le dimensioni dei cartoncini accessori, che diremo di soccorso, alle figure da rappresentare.

<sup>(1)</sup> I. GHERSI, 500 Giuochi, ecc. Un volume di 360 pagine in 8°, con 250 illustrazioni nel testo. Milano, Hoepli, 1890. L. 6,50 legato.



Fig. 161. Fig. 162

Dalla fig. 156 alla fig. 163: Esercizi per fare le ombre.



Fig. 164. — L'anitra.



Fig. 166. - Il gallo prepotente.



Fig. 167. — Il gallo.



Fig. 168. — Il cigno.



Fig. 169. — Il coniglio.



Fig. 170. — Il cigno.



Fig. 171. — La colomba.



Fig. 172. — La lepre.



Fig. 173. — L'anitra chinese.



Fig. 179. — Il cane danese.

Fig. 180. — Il maiale.





Fig. 181. — L'asino.

Fig. 182. — La capra.



Fig. 183. — Il lupo.





Fig. 184. — Il camoscio.

Fig. 185. - Il cavallo.



Fig. 186-187. — La capra.



Fig. 188. — Il cammello.



Fig. 189. — Il cammello.



Fig. 190-191. — Il gatto.





Fig. 192. — La vacca.



Fig. 193. — Il cane ammaestrato.



Fig. 194. — Il bue.



Fig 195 - Il cavallo



Fig. 198. — Il cinghiale.



Fig. 197. — Il lupo.



Le ombre umane.



Fig. 201. - L'indiano.



Fig. 202. - L'indiana.



Fig. 203. - Il negro.

Fig. 204. - Il chinese.

Fig. 205. — Cleopatra.



Fig. 206. Fig. 207. — Il contadino.



Fig. 208. — Gosto.



Fig. 209. - Il mandarino.



Fig. 210. - Il coscritto.



Fig. 211. - Il contadino scemo.



Fig. 212. — La signorina.



Fig. 213. - Lo zio Tom.



Fig. 214. — Il Piu-Piu.



Fig. 215. -- L'avvocato (discute).



Fig. 216. - Il « superuomo».



Fig. 217. — Il gendarme.

Fig. 218. — Il moretto.



Fig. 219. L'oratore.



Fig. 220. — L'avvocato (l'esordio).



Fig. 221. — Il pagliaccio.
 Fig. 222. — Il pubblico ministero.
 31 — J. Gelli, Piccola Enciclopedia di giuochi.



Fig. 223. — Il predicatore.



Fig. 224. — Il poliziotto.



Fig. 225. — In barca.



Fig. 226. — Briachella.



Fig. 227. — La ballerina.



Fig. 228. — Bismack.



Fig. 229. — L'avvocato (perorazione).

Fig. 230. — Il gentiluomo a spasso.



Fig. 231. - Alle corse.



Fig. 232. — Rossini.



Fig. 233. - Il bambino.



Fig. 234. - Shakespeare.



Fig. 235. — Wellington.



Fig. 236. — Pipelet.



Fig. 237. - Il fantino!...



Fig. 238. — Il pescatore.



Fig. 239. — Cecco e Rosina.



Fig. 240. - 11 teatro.



Fig. 241. - Depretis.

### 2º - LA CODA ALL'ASINO.

Tra i passatempi più mattacchioni che si possono mettere in pratica in ogni tempo e in tutti i luoghi è appunto quello di metter la coda ad un asino che non l'ha.

Si disegna un asino senza coda sopra un foglio di carta o meglio di cartone, che abbia il lato lungo almeno di 70 centimetri.

Disegnato il somaro, con le forbici o col temperino se ne ritaglia il contorno.

A parte si tagliano alquante striscie di carta o di

cartone a foggia di coda e, munite di un grosso spillo, se ne consegnano una o due a ciascun giuocatore.

L'asino si appende ad una porta, ad una parete di legno, ecc., e per turno, ciascun giuocatore è invitato a lasciarsi ben-



Fig. 242.

dare e, bendato, ad andare a appuntare (con lo spillo) la coda all'asino.

C'è da fare delle matte risate, perchè i più metteranno la coda dovunque, fuorchè al posto assegnatole da madre natura.

Per regola, colui che deve mettere la coda vien condotto a dieci o a quindici passi dall'asino e fermato in direzione di esso.

Il giuocatore bendato deve avanzare a piccoli passi (ciò ch'è molto prudente) con il braccio destro teso in avanti. La mano destra tiene la coda che dev'essere attaccata là, appena e dove incontra l'ostacolo, cioè la porta, la parete di legno, ecc.

La coda non solo si attacca al somaro, ma anche ad un uomo, o a qualsiasi altro animale ragionevole o no, del quale si abbia un disegno o il contorno.

Quando nella comitiva evvi uno che sappia/disegnare, si sopprime la carta e il cartone e col gesso si disegna un somaro, un cavallo, un uomo, una donna, sulla parete di legno o sopra una porta. Si avrà, in tal guisa, la possibilità di eludere le piccole furberie messe in opera dal giuocatore per attaccare la coda al punto giusto.

Ma quando si ha da mettere la coda a chi natura lo ha creato senza, meglio e più distinto è porgli addosso qualche cosa di più nobile, come il cappello, a mo' d'esempio.



Fig. 243.

Il giuoco non per questo riescirà meno esilarante e gaio.

### 3º - LA PENTOLACCIA.

Ecco un passatempo antichissimo che, oggi pure, provoca le risate più allegre nelle veglie carnascialesche delle campagne toscane, o sulle piazze dei villaggi del nostro Appennino, dove il giorno di Berlingaccio, o l'ultimo di carnevale, i terrazzani accorrono per rifarsi il sangue con l'allegria pazzarella che dà loro appunto la rottura della pentolaccia.

La pentolaccia sotto forme e modi meno campestri dell'antico ora è passata anche nelle sale aristocratiche, nelle riunioni della prima domenica di quaresima o a mezzo quaresima.

Ad un asta, messa di traverso, o a una corda, tesa pure di traverso, si appende, legata per le orecchie, la pentolaccia, che è un pentolo di terra, entro il quale ripongonsi cose mangerecce, oggetti di pratica utilità, o gingilli da regalare.

Poi si benda uno e lo si arma di un bastone, affinchè cerchi di dar con questo nella pentola.

Non sempre, anzi difficilmente il bendato vi riesce; che più spesso invece della pentola, rompe la testa a qualche male accorto, non troppo sollecito a scansare il capo dal pericoloso bastone.

Ma la pentolaccia tra gente meno forese si passa con la stessa ilarità e con meno pericolo per le precauzioni prese onde evitare danno alle persone e alle cose. Così la pentola da rompere si posa a terra e la persona bendata non vibra il colpo se non quando viene suggerito da chi assume la direzione del passatempo. E così le teste restano salve.

#### 40 - LE PITTURE MAGICHE.

Tra i passatempi piacevoli ed istruttivi pe' fanciulli desidero annotare quello delle pitture magiche, e sono di due specie: le immagini a sorpresa e il pittore magico.

Le immagini a sorpresa sono fogli di carta, appositamente preparati, sui quali si passa leggermente e ripetutamente una matita colorata. Questa lasciando il colore, fa apparire sul foglio, poco a poco, le immagini che su di essa sono stampate.

Il pittore magico ottiene gli stessi risultati miracolosi, passando sulle parti disegnate, invece della matita, un pennello bagnato nell'acqua pura, e il disegno si colorirà nella maniera più vivace.

Questi, come moltissimi altri passatempi istruttivi, citati in questo libro, si trovano già pronti in commercio e si acquistano a buon mercato.

Tal'altra però col fuoco si fa apparire un disegno sopra un foglio di carta che a prima vista sembrerà completamente bianco. Ed ecco come si ottiene. Si prende alquanto salnitro e si fa una soluzione satura a freddo. Con un fiammifero di legno privo di capocchia, tuffato in codesta soluzione, si traccia un disegno o si scrive quello che si desidera sul foglio, avvertendo di prolungare il disegno o lo scritto sino ad un punto qualsiasi segnato sul margine del foglio. Il salnitro non lascia traccia, ma se al punto segnato si avvicinerà la parte incandescente di un fiammifero, il salnitro abbrucierà all'istante lasciando sulla carta tracciato e ben visibile il disegno o lo scritto precedentemente eseguito.

### 50 - IL FRATELLO JONATHAN.

È un giuoco d'origine americana, che consiste nel

| 20 | 3   | 4  | 1  |
|----|-----|----|----|
| 11 | 20  | 10 | 20 |
| 2  | 1 7 | 7  | 9  |
| 20 | 1   |    | 20 |
| 7  | 8   |    | 5  |

Fig. 244. — Il fratello « Jonathan ».

lanciare una moneta o un altro oggetto della forma di una moneta, in un parallelogramma diviso in 16 spazi di superficie diversa, numerati co' punti che fanno guadagnare.

Si fissa il numero dei punti da raggiungere

per vincere, e ciascun giuocatore a turno lancia il disco o la moneta (fig. 244).

I dischi o la moneta che vanno fuori del rettangolo, che ha 30 a 40 centimetri di lato maggiore, o che si fermano a cavallo di una divisione, contano zero.

# 6º - TONDI E CROCI.

Sopra un pezzo di carta o sopra una lavagna si tracciano due verticali e due oriz-

zontali come nella figura annessa (fig. 245).

I due giuocatori alternativamente segnano in uno spazio, il primo: un circolo (tondo), e il secondo: una croce.

Il giuoco consiste nell'ottenere Fig. 245. — Tondie crociuna fila orizzontale, verticale o diagonale di tre croci o di tre tondi.

Quegli che vi riesce ha vinto.

### 7º — I FIAMMIFERI MIRACOLOSI.

I fiammiferi di cera non servono solamente ad accendere il sigaro o ad illuminare malamente le scale quando si torna a casa in ore... buje; ma anche a passare il tempo, quando non s'abbia altra risorsa per cacciare l'uggia e la noia.

Gli esempi qui riprodotti possono servire di eccitamento ad una immaginazione feconda.

Giuochi di pazienza e di abilità fatti con fiammiferi di cera e di legno.



Fig. 246. - Il duello.



Fig. 247. - Il trombettiere.



Fig. 248. - Il barcajuolo.



Fig. 249. - L'ombrello.



Fig. 250. Lo spazzino.



Fig. 251. Il penitente.



Fig. 252. La sentinella.

# 8º — I GIUOCHI CON GLI STECCHINI.

Sempre nell'intento di esercitare la pazienza e di consumare il tempo della noia, offro al lettore i giuochi fatti con gli stecchini, giuochi geometrici. Per eseguirli, si tagliano alcuni stecchini in pezzetti di un centimetro di lunghezza e con questi pezzetti, disposti opportunamente si formano figure geometriche o di oggetti, come negli esempi che qui riporto.

Gli stecchini possono essere sostituiti da fiammiferi di legno.





Fig. 260.

Fig. 259.



Fig. 261.

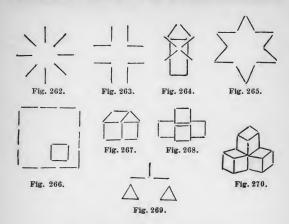

90 - LA CALAMITA DI LEGNO.

Per costrurre questo giuocattolo occorrono due ta volette (A e B) dello spessore di ½ centimetro, e che hanno una superficie di 10 a 12 centimetri per 7 o 8.



Fig. 271. - La calamita di legno.

Si prende quindi una striscia di cuoio larga cinque millimetri e si taglia in tre pezzi della lunghezza di 13 centimetri ognuno. I pezzi si inchiodano così: in f

sulla tavola B e in e sulla tavola A; e in a e in b sulla tavola A, in c e in d sulla B.

Tenendo fra il pollice e l'indice una delle tavole, la A per esempio, con la B sotto, questa, ad ogni movimento impressole dalla mano, oscillerà da una estremità all'altra della tavola A, come se venisse attirata da una forte calamita.

10° — PIETRO E PAOLO O IL PALIO IN CAMERA (1).

Pietro e Paolo sono due amici carissimi, che si amano teneramente; studiano ambedue con passione e nello studio si aiutano con reciproca diligenza.



Fig. 272

Quando hanno terminato i compiti assegnati loro dal maestro, Pietro e Paolo si dànno alla ricreazione. Ma il passatempo da loro prediletto è il palio in camera.

Si mettono uno di fronte all'altro attorno a un tavolo rotondo; annodano una cocca di un fazzoletto e con un altro si bendano gli occhi.

<sup>(1)</sup> Anche questo è giuoco antichissimo fiorentino e nel sec. XVI si addimandaya: A compagnone.

Ad un segnale dato ambedue si mettono in moto cercando di raggiungersi e di colpirsi col fazzoletto annodato. Chi colpisce funziona da maestro e comanda per tutto il giorno successivo; chi è colpito continua a farla da scolare; studia, ripete le lezioni al maestro improvvisato e lo ubbidisce.

### 11º - IL PIANOFORTE INDOVINO.

Uno della comitiva si allontana dagli altri giuocatori, perchè sieno liberi di accordarsi sull'oggetto da indovinare. Sceltolo, il direttore del giuoco si pone a suonare il pianoforte in tempo normale.

Quegli che fa da indovino torna tra i compagni e cerca di indovinare l'oggetto prescelto, guidato solamente dal suono del pianoforte. E perciò il direttore dovrà allargare il tempo, rallentando sempre di più man mano che l'individuo si allontana dalla cosa da indovinarsi, serrare il tempo, accelerando, quanto più vi si avvicina.

Ma all'oggetto da scoprire può essere sostituita un'azione, come: togliere l'orologio altrui, stringere la mano a un giuocatore, aprire una finestra, ecc.

### 12º - I PROVERBI MUTI.

Il passatempo dei proverbi muti consiste nello esprimere un proverbio col gesto piuttosto che con la parola. Però siccome il giuocatore di turno potrebbe non essere sufficientemente abile e chiaro nello esprimersi, viene eletto un presidente, al quale è conferita la facoltà di chiedere spiegazioni a colui che ha messo in azione il proverbio.

I giuocatori che non riescono a interpretare convenientemente il proverbio mettono un pegno.

### 13° - LE SCIARADE MUTE.

Ugualmente, con i gesti si esprimono sciarade, indovinelli o rebus; ma se negli spettatori sono necessarî molta attenzione e acume, nella mimica dell'attore occorre che ci sia chiarezza e precisione di gesti.

### . 140 - GLI SPROPOSITI.

Uno dei giuocatori viene fatto allontanare momentaneamente dalla sala. Nel frattempo il direttore del giuoco assegna una parola a ciascun giuocatore.

Dopo ciò, l'assente è invitato a rientrare nella sala e ad interrogare le persone che prendono parte al passatempo.

L'interrogato deve fare entrare la parola assegna-

tagli nella risposta che dà.

Ad ogni giuocatore l'interpellante può rivolgere tre domande: perchè, ogni volta ch'egli falla nell'indovinare, mette un pegno.

### 150 - L'AVVOCATO.

Ecco un passatempo nel quale si può fare sfoggio d'intelletto e di brio, esigendo pure attenzione assidua allo scopo di non mettere pegni.

Ogni partecipante al giuoco è avvocato del compagno, o compagna che sia, che gli siede a sinistra; e quando questa persona è nominata dal presidente, spetta all'avvocato suo di alzarsi e di rispondere. Se l'avvocato tace, mette pegno, se la persona nominata si alza o parla, mette pure pegno.

32 - J. Gelli, Piccola Enciclopedia di giuochi.

### 16º - I COLORI.

Il numero dei partecipanti al giuoco è illimitato. I giuocatori seggono in circolo dopo avere eletto un angelo e un diavolo tra di loro.

L'angelo e il diavolo sono accompagnati in un angolo della camera, o in altra stanza; o fatti allontanare dai giuocatori, ciascuno dei quali sceglie un colore, che confida al vicino di destra e di sinistra.

Quando tutti hanno scelto un colore, il giuocatore, che dirige il giuoco, esclama:

— Ecco l'angelo; ecco l'angelo col bastone d'oro. Ed infatti l'angelo si avvicina al circolo e i giuocatori gli chiedono:

- Che cosa desideri?

— Un colore!

- Quale?

L'angelo nomina un colore. Se il colore richiesto dall'angelo è stato scelto da uno dei giuocatori, questi segue l'Angelo in paradiso; ma se il colore richiesto dall'angelo non è rappresentato da alcuno, i giuocatori esclamano:

- Non c'è; se ne può andare!

E l'angelo se ne va.

Il direttore del giuoco allora annunzia:

- Ecco il diavolo!

Ed anche il diavolo sceglie un colore come fece l'angelo; e come questo o si porta seco un giuocatore all'inferno, o vi torna tutto solo.

Il giuoco continua e l'angelo e il diavolo si alternano nella richiesta di un colore fino a tanto che non hanno portato in paradiso o all'inferno tutti i giuocatori, indovinando i colori da essi scelti.

Vince la gara l'angelo, se avrà condotto in paradiso un numero maggiore di... colori.

### 17º - LA GHIGLIOTTINA ALL'ALFABETO.

Il giuoco consiste nel fare domande e nel dare risposte, sopprimendo nelle frasi tutte le parole che contengono una determinata lettera dell'alfabeto. Generalmente si esclude una consonante. Esempio: Supponiamo che siasi convenuto di sopprimere la s.

L'interpellante chiede:

- Vi piace il caviale?

L'interpellato:

- Mi piace molto.

L'interpellante:

— Dandovene, come lo mangerete?

— Con belle fette di pane. Chi erra mette pegno.

# 18º — CACCIA ALLE PALLE.

Il numero dei partecipanti al giuoco è illimitato. I giuocatori seggono in circolo e tengono con ambo le mani una corda, i capi della quale sono stati annodati dopo avervi infilato tante coppie di piccole palle di vetro o di terra, quanti sono i giuocatori.

Ciascun giuocatore tiene le proprie mani col palmo rivolto in giù e alla distanza di venti centimetri l'una dall'altra, e di altrettanto da quelle dei giuocatori

che seggono ai suoi fianchi.

Le due palle stanno presso ciascuna mano di maniera che, avvicinando i pugni, le palle abbiano a toccarsi.

Ed in questo appunto consiste il giuoco. Mentre si fa scorrere la corda si deve procurare che le palle degli altri giuocatori si tocchino. Il giuocatore, le pallottole del quale si sono toccate, è messo fuori giuoco; paga un pegno ed è condannato a tenere con la mano sinistra le due palle assegnategli, mentre gli altri fanno scorrere la corda.

### 19º - LA CHIAVE GIRANTE.

I giuocatori si dispongono in circolo, a contatto di gomiti, colle mani dietro alla schiena, facendo passare la chiave da uno all'altro giuocatore.

Nel mezzo del circolo evvi il cacciatore, che deve

indovinare chi detiene la chiave.

Quando indovina lascia il posto di cacciatore a colui presso il quale trovò la chiave.

### 200 - L'ANELLO GIRANTE.

Il cacciatore si colloca in mezzo al circolo dei giuocatori, che tengono con ambe le mani una corda, infilato nella quale fanno scorrere un anello.

Quando un cacciatore sorprende l'anello presso un ginocatore, scambia di posto e da cacciatore diventa giuocatore.

# 210 - BATTISTA IL MANISCALCO.

Battista sta seduto in mezzo al circolo formato dai giuocatori, questi formano la fucina ed hanno l'obbligo di tenere l'indice della destra sul ginocchio sinistro del compagno che sta a diritta.

Cominciato il giuoco, tutti esclamano:

- Maestro Battista, ci lasciate mettere il ferro al fuoco?

E Battista:

- Chi lo comanda?

I giuocatori:

- Il maniscalco!

E Battista:

- Non ancora!

E in così dire cerca di afferrare un dito di un giuocatore qualsiasi.

Per non essere presi, i giuocatori alle parole: Non ancora ritirano tutti la mano, e l'alzano col pugno chiuso.

Perde, paga un pegno e prende il posto di Battista chi si lascia prendere un dito; chi ritira la mano prima delle parole: Non ancora, o che alza la mano aperta o con qualche dito disteso.

### 220 - IL TOPO HA UN CORNO ?

Tutti coloro che partecipano al giuoco si dispongono, seduti, intorno ad un tavolo, sul quale tutti posano l'indice disteso.

Il direttore del giuoco alza il dito volta a volta

e pronunciando in fretta:

- Il topo ha un corno;

- L'uccello ha un corno;

- La lumaca ha un corno; - Il cavallo ha un corno, ecc.

Quando egli nomina un animale che possiede le corna tutti i giuocatori devono alzare l'indice; ma se lo alzano quando il direttore nomina un animale non cornuto, pagano pegno.

### 23º - DOMANDA E RISPOSTA.

I giuocatori si dispongono seduti in semicerchio. Il direttore del giuoco rivolge successivamente a ciascuno dei partecipanti al giuoco una domanda. Per esempio:

- A che cosa serve il calamaio?

L'interrogato risponde:

- A contenere l'inchiostro.

Direttore: A che cosa serve un guanto?

Interrogato: A calzarvi la mano.

Chi non risponde convenientemente, o non risponde senza esitazione,  $\hat{e}$  morto e mette pegno.

Quando tutti i giuocatori, o solamente alcuni di essi, sono morti, si fa loro subire una pena o penitenza per riscattare il pegno.

Le domande a doppio senso sono da preferirsi a

questo giuoco.

### 240 - L'INDOVINO.

Uno dei giuocatori si apparta, mentre gli altri si accordano sulla scelta di un soggetto, che dev'essere indovinato dalle risposte date dai giuocatori alle domande dell'individuo sulle qualità, proprietà, ecc., della cosa da indovinarsi. Esempio: I giuocatori hanno scelto la casa. Alle domande dell'indovino devono rispondere, per quanto è loro possibile, evasivamente. Così, risponderanno:

- Ha molte divisioni.

— Accoglie persone di ogni paese, età, condizione, religione, ecc.

- Non è fatta per le bestie.

Il giuocatore che con la sua risposta lascia indovinare la cosa, o l'oggetto scelto, diventa a sua volta indovino.

# 25° - Indovinare i mestieri.

I giuocatori si dividono in due parti, ed a turno ciascuna parte con gesti, atteggiamenti e movimenti, assume l'incarico di rappresentare un'arte o un mestiere.

# 26° — INDOVINARE UN PERSONAGGIO O UN FATTO STORICO.

Alcuni giuocatori con atteggiamenti e gesti, e quando lo possono con travestimenti, cercano di riprodurre un fatto o un personaggio storico. Gli altri devono indovinare il personaggio o il fatto rappresentato.

### 27º - IL MERCANTE.

Beppino funge da mercante e gira per la sala, offrendo la sua merce a' compagni di giuoco.

— Comprate, signori, comprate limoni, aranci, carta, libri, ecc., ve li vendo a buon mercato. E, rivoltosi ad un giuocatore, fa:

- Che cosa desidera il signore?

L'interrogato deve chiedere una cosa che il mercante ha detto di vendere. Se ne chiede un'altra lascia il posto del signore per quello del mercante. Ma, supponiamo che Giannetto abbia chiesto giusto, domandando:

- Limoni.

- Per farne che? - dice il mercante.

- Per farne una limonata.

— E lei? — interroga il mercante rivolgendosi ad altro giuocatore.

- Per condire un budino.

Il giuoco continua in tal guisa fino a che il mercante non ha interrogato tutti i *signori*. Quindi ricomincia da capo e l'interrogato sceglie un altro articolo.

In questo giuoco mettono un pegno anche i giuocatori che non rispondono prontamente alle domande del mercante, o che dànno risposte che non hanno rapporto con la merce richiesta.

Talune volte, però, si esonera dal pegno chi ri-

chiede una cosa non offerta dal mercante. In tal caso spetta a questi di mettere in opera tutto il suo spirito per trovare scuse a tale mancanza e per indurre il signore a scegliere una mercanzia che il mercante afferma di poter disporre.

### 28° - IL DISCORSO IN DUE.

Due fanciulli la fanno da attori; gli altri formano il pubblico degli spettatori.

Mentre uno degli attori tiene una conferenza o re-



Fig. 273

cita una poesia, il compagno, senza parlare, fa i gesti in relazione a quanto l'oratore dice, o in assoluta dissonanza dal detto per rendere più comico il passatempo. L'oratore si pone davanti a un tavolo; il compagno si nasconde dietro a lui e introduce le braccia nelle maniche di un pastrano o di una giacca, che nasconde il conferenziere dal collo in giù.

# 290 - IL NANO POETA.

Questo passatempo differisce poco dal precedente. Solamente inceve di un pastrano si prende una giacca, e l'oratore infila le mani in un paio di scarpe collocate sulla tavola e in modo che il pubblico possa vederne solamente le estremità anteriori.

### 30° - L'ASTRONOMO.

Sopra tanti pezzetti di carta, quanti sono i giuocatori, si scrive il nome di una costellazione. I cartellini così preparati s'imbussolano e ciascun giuocatore ne estrae uno.

Distribuite in tal guisa le costellazioni, quegli che è designato a fungere da astronomo prega i compagni di fargli circolo. Quindi, formando un cannocchiale colle mani, lo approssima all'occhio e fissa un giuocatore esclamando:

- Ho scoperto la tale costellazione.

Se ha indovinato, scambia il posto di astronomo con chi rappresentava la costellazione scoperta; altrimenti continua a osservare le varie costellazioni fino a tanto che non ne indovina una; oppure riceve sul palmo della mano tanti colpi (s'intende lievi) quante sono le lettere che compongono il nome della costellazione sbagliata, o mette pegno.

### 31º - LE RIME.

A ciascun giuocatore si consegna un foglietto di carta e una matita. Tutti devono scrivere in colonna quattro parole che rimino tra di loro a due a due.

L'incaricato ritira i foglietti così preparati e, mescolatili, ne consegna uno a ciascun giuocatore, che deve formare con le rime toccategli quattro versi.

### 320 — LA FRASE CELERE.

I partecipanti al giuoco si dispongono su di una riga. Il direttore pronuncia chiaramente una frase difficile a pronunciarsi celermente.

I giuocatori a turno ripetono la frase e, chi la pronuncia presto e bene fa un passo avanti; e chi la pronuncia presto e male ne fa uno indietro. Restano sulla linea coloro che a giudizio del direttore del giuoco han pronunciato la frase troppo lentamente o mediocremente bene.

Il giuoco si ripete tre volte con la stessa frase o con frasi nuove; coloro che pronunciano presto e bene fanno, a volta volta, un nuovo passo innanzi; lo fanno indietro coloro che pronunciano lentamente o tardi.

Dopo il terzo giro si rinnova il giuoco e colui che fece più passi innanzi scambia di posto col direttore; gli altri si dispongono in linea a seconda del merito.

## 330 - LA FRASE A VALANGA.

Tutti coloro che prendono parte al passatempo si

dispongono, seduti, in circolo.

506

Il direttore del giuoco, offrendo un oggetto (una chiave, un anello, una moneta, ecc.) al suo vicino di destra pronuncia una frase stabilita. Questi passa l'oggetto ricevuto a un secondo giuocatore aggiungendo una o due parole alla frase del direttore; il secondo al terzo, il terzo al quarto e così di seguito, ripetendo sempre le frasi precedenti con una novella aggiunta. Esempio:

Direttore (porgendo l'oggetto al vicino di destra):

- Ecco la casa dell'uomo feroce.

1. Ecco la porta della casa dell'uomo feroce.

2. Ecco la serratura della porta della casa dell'uomo feroce.

3. Ecco la chiave della serratura della porta della casa dell'uomo feroce.

4. Ecco il nastro della chiave della serratura della porta della casa dell'uomo feroce.

5. Ecco il topo che ha rosicchiato il nastro della

chiave della serratura della porta della casa dell'uomo

Novanta giuochi da sala o di società

6. Ecco il gatto che ha mangiato il topo, che ha rosicchiato il nastro della chiave della serratura della porta della casa dell'uomo feroce.

7. Ecco il cane che ha morso il gatto che ha mangiato il topo che ha rosicchiato il nastro della chiave della serratura della porta della casa dell'uomo feroce.

8. Ecco il legno che ha colpito il cane che ha morso il gatto che ha mangiato il topo che ha rosicchiato il nastro della chiave della serratura della porta della casa dell'uomo feroce.

9. Ecco il fuoco che ha bruciato il legno che ha colpito il cane che ha morso il gatto che ha mangiato il topo che ha rosicchiato il nastro della chiave della serratura della porta della casa dell'uomo feroce.

10. Ecco l'acqua che ha spento il fuoco che ha bruciato il legno, che ha colpito il cane che ha morso il gatto che ha mangiato il topo che ha rosicchiato il nastro della chiave della serratura della porta della casa dell'uomo feroce.

11. Ecco il macellaio che ha ucciso il bue che ha bevuto l'acqua, che ha spento il fuoco che ha bruciato il legno che ha colpito il cane che ha morso il gatto che ha mangiato il topo che ha rosicchiato il nastro della chiave della serratura della porta della casa dell'uomo feroce.

È ovvio ricordare che il giuocatore, il quale dimentica di aggiungere una nuova frase, o di ripetere quelle già dette mette un pegno.

# 34º - L'ASINO PRIGIONIERO.

I giuocatori, dandosi la mano, si dispongono in circolo. Uno di essi, designato dalla sorte o dai compagni, rimane nel mezzo a rappresentare l'asino prigioniero. Il compito suo è di uscire dal circolo per riconquistare la perduta libertà; ma non ne può uscire che rompendo la catena formata dalle braccia che lo circondano, o passando sotto a queste.

Ad ogni assalto ch'egli dà alla catena, deve gridare: Buh! o un altro verso di minaccia, che viene ripetuto

in coro dai giuocatori.

Allorquando riesce a sortire dal circolo, si dà alla fuga, e gli altri lo inseguono. Chi lo tocca per primo ha l'onore di prenderne il posto nel circolo, purchè vi giunga prima dell'asino fuggito.

### 350 - RE ED IMPERATORE.

Questo giuoco i fanciulli lo fanno all'aria libera, e perciò è tra quelli preferiti dalla gioventù e dagli educatori di senno, i quali conoscono il beneficio straordinario che allo spirito e al corpo dei ragazzi da questi

esercizi piacevoli deriva.

I giuocatori, qualunque ne sia il numero, si dividono in due schiere che si dispongono una di fronte all'altra, alla distanza di circa venti metri. Una riga segnata sul suolo divide i campi. Una schiera elegge un re o capitano, che assume il nome di un antico eroe, l'altra nomina un *imperatore*, il quale prende il nome di un imperatore romano.

Il re si colloca sul fronte e alcuni passi innanzi alla

propria schiera e grida:

- Imperatore, inviami un fante, o ti assalgo in

persona.

L'imperatore chiama un fante della sua schiera e gli fa prendere posto alla sua destra.

Il re invita l'imperatore al combattimento.

L'imperatore allora dà il segnale della battaglia. Le due coppie si avanzano l'una contro l'altra saltando su di un piede solo. Giunti alla zuffa, i quattro avversari cercano di respingere al di là della riga gli invasori nemici.

Il giuocatore che fu respinto, o che pose la gamba alzata in terra, resta prigioniero dell'avversario.

Il re e l'imperatore tornano davanti alle schiere loro e il re o l'imperatore vittorioso provoca di nuovo l'avversario.

Ma quando una parte è ridotta a tre fanti soli, il re o l'imperatore gridano:

— Allo sbaraglio!

Allora i perdenti si dànno alla fuga e devono essere fatti prigionieri dai vincitori, che li inseguono. Se, però, uno dei perdenti arriva a toccare, senza essere preso, un suo compagno, guardato prigione dalla schiera, tutti i prigionieri sono liberati e il giuoco comincia da capo.

#### 360 — IL MERCATO DEGLI UCCELLI.

Uno dei giuocatori assume le funzioni di venditore ed uno quelle di compratore. A ciascuno degli altri partecipanti al giuoco si attribuisce un nome di uccello e si dispongono su di una riga. Indi il giuoco comincia.

Al segnale del venditore tutti imitano il canto dell'uccello che rappresentano.

Il compratore si avvicina e domanda al venditore:

— Signore, volete vendermi un uccello?

- Quale? - risponde il venditore.

Il compratore:

- Il canarino.

Se il canarino non è rappresentato da un giuocatore, il venditore fa:

- Non ne ho; sceglietene un altro.

Il compratore dice il nome di un altro uccello. Se l'uccello è rappresentato nel giuoco, il venditore grida:

— Uccellino, vola via e torna a casa tua.

Novanta giuochi da sala o di società

L'uccello (cioè il giuocatore) nominato corre fino ad un punto determinato in precedenza e, raggiuntolo, torna di corsa al luogo donde si era partito.

Ín questo mentre il compratore rincorre l'uccello e se riesce a toccarlo prima che torni al nido, l'uccello diventa di proprietà sua.

Il giuoco continua in questa guisa fino a tanto che tutti gli uccelli sono stati comprati.

Le funzioni di compratore sono alquanto faticose e perciò devono essere alternate tra i vari giuocatori.

#### 37º - IL SUPPLIZIO DI TANTALO.

Al soffitto, ad una lampada o ad altro oggetto che penda dal soffitto e verso il mezzo di una camera, si attacca un filo al quale è appesa una mela. Questa deve risultare all'altezza del mento dei giuocatori.

E questi, disposti in circolo, fanno oscillare la mela e quando passa davanti a loro tentano di afferrarla con i denti.

Il giuochetto difficilmente è condotto a fine, perchè i giuocatori sono soppraffatti dalla stanchezza e dalla ilarità prima di avere addentato il frutto.

# 380 - LA MANO CALDA (1).

Il paziente, designato dalla sorte, nasconde il viso nella palma delle mani del confessore, che sta seduto. Quindi mette la mano destra, con la palma rivolta in alto, un po' più in giù delle reni.

Gli altri giuocatori a turno si avvicinano pian piano

al paziente, e dànno, con moderazione, della propria mano su quella del penitente.

Questi deve indovinare chi lo ha percosso. Se indovina lascia il posto a chi lo colpì; ma se per tre volte



Fig. 274. - La mano calda (da un quadro di Janssens).

sbaglia, si sottopone a ricevere il berretto da notte di carta o di tessuto, oppure mette un pegno.

A questo giuoco infantile e mattacchione, tanto in voga anche nella buona società del principio del secolo XIX, se la spassano ancora i frati e i collegiali di ogni età, ne' momenti d'ozio, o di ricreazione.

## 390 - LA ZAMPA DELL'ELEFANTE.

I nostri bambini conoscono tutti questo passatampo infantile, il quale consiste nel sovrapporre le mani dei giuocatori l'una sull'altra e nel ritirare successivamente quella che si trova sotto per metterla sopra, contando un numero da uno a nove. Allorchè un giuocatore esclama nove! tutti ritirano le mani, e cercano di nasconderle. Spetta a colui che pronunciò il nove! di

<sup>(1)</sup> Giuoco antichissimo italiano addimandato nel 500: A messere sono stato ferito, ricordato dal Calmo sotto il nome: A compagno mto, chi di è da dria, e dal Plité: A cumpagnu, su' frutte!...

prendere una mano di uno dei giuocatori. Se non vi riesce mette il pegno e il giuoco ricomincia. Se afferra una mano fa:

- Ho preso la zampa dell'elefante!

Quindi al proprietario della mano prigioniera dice:

- Di tre cose ne faresti una?

- Sì.

Allora il vincitore ordina al perdente di fare per

penitenza una delle tre cose ch'egli propone.

È inteso che le cose da farsi devono restare nell'ambito della possibilità e della cortesia, e perciò sarà bene proporre tre penitenze, delle quali il perdente ne sceglie una.

# 400 - I NASTRI.

Ciascun giuocatore prende l'estremità di un nastro o di uno spago e, formato un semicerchio con i compagni, affida l'altra estremità del nastro al direttore del giuoco. Quando questi comanda: tirate! tutti devono rallentare il nastro; ma devono tirarlo, quando comanda: rallentate! Questo giuoco è perciò detto anche del tira e molla.

A questo passatempo si mettono innumerevoli pegni, perchè l'errore è assai più frequente di quanto non si creda.

# 41º - LA FARFALLA VOLA.

Uno dei giuocatori prende un batuffolo leggerissimo di cotone e con un soffio lo spinge in alto in mezzo alla comitiva disposta in circolo, e continua a soffiare perchè rimanga în aria; però, quegli verso il quale il batuffolo s'avvieina nella caduta, deve a sua volta soffiare e respingerlo verso un altro giuocatore.

Il riso poco a poco invade tutta la comitiva; nessuno è più in grado di soffiare: il batuffolo cade e... chi n'è causa mette pegno.

#### 420 — ARTI E MESTIERI.

A ciascun giuocatore si attribuisce un mestiere:

il ciabattino tira lo spago;

la lavandaia insapona e sciacqua;

il pittore pinge un quadro;

il cuoco dimena la casseruola:

il fabbro batte sulla incudine;

la filatrice fila alla rocca e dipana il filo:

lo scultore modella una statua, ecc.

Uno dei giuocatori è nominato Re dei mestieri, ed

egli pure sceglie un mestiere od un'arte.

Quando il Re fa il suo mestiere, tutti i giuocatori fanno il proprio; ma quando ne fanno uno rappresentato da un giuocatore, questi si mette a fare quello del Re, e riprende il proprio, quando il Re al suo ritorna.

Tutti gli altri smettono di lavorare, quando il Re fa un mestiere altrui. Chi sbaglia mette pegno.

### 43° — GLI ELEMENTI.

I giuocatori scelgono un direttore del giuoco e annodano un fazzoletto, che consegnano al direttore. Questi sceglie tre nomi di animali viventi in elementi diversi: balena, elefante, aquila. Allora il direttore getta il fazzoletto a un giuocatore, pronunciando uno dei tre elementi: acqua, terra o aria. Quegli a cui è diretto il fazzoletto, ha da ripetere senza esitazione il nome dell'animale prescelto, che vive nell'elemento nominato dal direttore. Se sbaglia, o tarda mette un pegno.

33 - J. GELLI, Piccola Enciclopedia di giuochi.

# 44º - QUANTO COSTA L'ORZO ?

Il direttore del giuoco si chiama maestro, e dà ai partecipanti al giuoco il nome che più gli aggrada. Ad esempio:

1. Francesco.
2. Quanto.
3. Come.
4. Diavolo.
6. Fulmine.
7. Tre lire.
2. Quanto.
9. Va bene.
10. Impossibile.
12. Coraggio.
13. Astrologo.
14. Inferno.

Il direttore comincia:

- Francesco!
- 1. Desiderate, maestro?
- Quanto costa l'orzo?
  - 2. Dieci lire.
- Va bene.
  - 9. Desiderate maestro?
- Quanto costa l'orzo?
- 7. Tre lire!
- Diavolo. Tre lire!
- 4 e 7 (insieme). Desiderate maestro?
- Quanto costa l'orzo?
  - 2. Tre lire.
- Diavolo, Inferno! Come? Tre lire? Impossibile!
   4, 14, 3, 7, 10 (insieme). Desiderate maestro?
   e così di seguito.

Adunque il giuoco consiste nel rispondere: « Desiderate maestro? » ogni volta che il direttore pronuncia il nome adottato. Chi sbaglia, o lo dimentica, mette pegno.

## 45° — IL CAPPUCCINO IN VIAGGIO.

Questo passatempo non è di difficile esecuzione, purchè i giuocatori prestino molta attenzione.

Quegli che è incaricato di fingersi cappuccino racconta, con frase brillante, ogni sorta d'avventure, che immagina essere a lui capitate dopo aver chiuso la porta del convento. Però, prima di cominciare il racconto della dolorosa o commovente istoria, il cappuccino esamina il suo abito dimesso e dà il nome di un oggetto del suo vestiario a ciascuno dei giuocatori. Così, a uno darà il nome di cordone, all'altro di sandalo, ad un terzo di bisaccia, al quarto di bordone, ecc.

Se durante la narrativa il cappuccino nomina un oggetto del suo abito, chi lo rappresenta deve ripeterlo due volte, se il cappuccino lo nomina una volta sola; quattro volte se il cappuccino lo ripete due volte di seguito.

Ogni qualvolta il cappuccino nomina il convento, tutti i giuocatori ripetono il nome dell'oggetto che rappresentano con l'aggiunta di S. Francesco, così: bisaccia di S. Francesco, cordone di S. Francesco, ecc. Ma se il cappuccino esclama: fratelli miei! devono rispondere semplicemente: S. Francesco; e se pronuncia il nome di S. Francesco, tutti s'hanno da battere col pugno il petto, esclamando: noi, fratelli indegni di S. Francesco.

Chi commette errore pone un pegno da riscattarsi con una penitenza.

#### 460 - LA ECO.

Evvi un cantastorie scelto tra i giuocatori. Il cantastorie può recitare una poesia o fare un discorso. Meglio se reciterà qualcosa de' nostri migliori poeti; avrà il vantaggio di divertire divertendosi, d'istruirsi istruendo.

Prima di cominciare, stabilisce le parole che devono essere ripetute dalla eco, e ne assegna una a ciascun giuocatore. Quando il *cantastorie* pronuncia una delle parole combinate per la eco, chi n'è incaricato la ripete. Se sbaglia o tace, mette pegno.

Il giuoco della eco può complicarsi in mille guise, come per es. il giuoco dal cappuccino in viaggio, sopra descritto.

#### 47º - IL MAZZO DI FIORI.

Ciascun giuocatore, a turno, forma un mazzetto con tre fiori differenti, e che ripete ad alta voce al direttore del giuoco.

Questi scrive il nome dei tre fiori sopra un pezzo di carta a fianco dei quali, poi, scrive il nome di tre persone della società. Raccolta ed annotata la scelta di tutti i giuocatori, il direttore domanda a ciascuno:

- Cosa volete fare del (qui il primo fiore scelto).
- Lo getto dalla finestra.
- E del...
- Lo metto in un vaso di cristallo.
- E del...
- Me ne adorno il soprabito.
- Ebbene, riprende il direttore, voi avete gettato per la finestra il signor A; avete messo in un vaso di cristallo la signorina B; avete ornato il vostro soprabito col signor C.

# 48º — LA RONDINELLA VOLA.

Il giuoco è semplice, semplicissimo anzi, quanto infantile. I giuocatori tengono il proprio fazzoletto per una cocca. Il direttore del giuoco nomina un animale o un oggetto qualsiasi, agitando il proprio fazzoletto e ripetendo, dopo il nome dell'animale o dell'oggetto, la parola vola.

Se un giuocatore agita il fazzoletto quando il di-

rettore del giuoco nomina un animale o un oggetto, che per dato o fatto della natura sua non può volare, mette un pegno.

#### 490 - LA TALPA.

Il passatempo infantile si riduce a ben poca cosa. Uno dei giuocatori chiede al vicino:

- Hai veduto la mia talpa?
- Il vicino risponde:
- Sì, ho veduto la tua talpa.
- Che fa la mia talpa?
- So ciò che fa la tua talpa.
- Sai tu fare ciò che fa la mia talpa?

A questa domanda l'interrogato chiude gli occhi. Se risponde, o resta con gli occhi spalancati, mette pegno.

# 50° - L'OMETTO VIVE ANCORA (1).

I giuocatori si dispongono in circolo. Uno prende un fiammifero di legno, lo accende e quando la fiamma si spegne, lasciando un piccolo tizzo, lo passa al vicino ed esclama:

- L'ometto vive ancora.

Chi lo riceve, volta a volta lo passa al vicino, ripetendo sempre la stessa frase o frasi consimili.

Il giuocatore, in mano del quale il fiammifero si spegne completamente, mette un pegno.

## 510 - LE TRE PAROLE.

Il giuoco e l'abilità delle giuocatrici consistono nel descrivere bene un oggetto qualsiasi con tre parole sole.

<sup>(1)</sup> Questo giuoco ha somiglianza con quello definito nel codice florentino del XVI sec. nella Bibl. Laurenziana, segnato col n. 732.

Novanta giuochi da sala o di società

Ad una giovinetta le compagne affidano l'incarico di governare il giuoco. Alla eletta spetta, quindi, la scelta delle parole e la distribuzione di queste alle compagne.

Perciò, sopra tanti cartellini quante sono le giuocatrici, la direttrice scrive un nome di un oggetto qualsiasi; mescola i cartellini e ne consegna uno a ciascuna

delle compagne.

Supponiamo che la direttrice abbia scelto le parole: rosa, pozzo, nave, campana, scodella, forchetta, libro, ecc. Ebbene: ciascuna giuocatrice dovrà definire o descrivere l'oggetto toccatole in sorte con tre parole sole. Eccone l'esempio:

Nome - Rosa.

Descrizione - Nessuna senza spine.

Nome — Pozzo.

Descrizione - Profondo, fresco, inesauribile.

Nome - Nave.

Descrizione - Fende le onde.

Nome — Campana.

Descrizione — Se toccata, squilla, ecc.

La definizione o descrizione reputata migliore riceve un premio; ed il premio consiste nell'assumere le funzioni di direttrice.

# 520 — L'ALFABETO.

Le giovinette si dispongono sedute in circolo; una resta in piedi nel mezzo. Ciascuna fanciulla seduta rappresenta una lettera dell'alfabeto. Quella che è nel mezzo in piedi pone una domanda, chiamando una lettera dell'alfabeto:

Domanda - A: Un edificio?

Risposta — Anfiteatro.

D. - B: Un oggetto d'arte?

R. — Buccole di diamanti.

D. — C: Un dipinto?

R. - Carlo VIII minacciato dai fiorentini.

E così di seguito. Ma non è necessario conservare l'ordine alfabetico.

Le giuocatrici che non sanno rispondere alla domanda, vanno a collocarsi dietro a quella compagna che, dopo loro, per prima rispose convenientemente.

La vittoria spetta alla giuocatrice che ha la coda (cioè il maggior numero di compagne dietro) più lunga. La vincitrice va nel mezzo e a sua volta interroga.

#### 530 — LE VOCALI.

Il giuoco consiste nel rispondere ad una domanda senza pronunciare una vocale, che viene esclusa dal giuoco. Somiglia alla ghigliottina dell'alfabeto; ma non c'è direttrice di giuoco: sibbene le domande sono rivolte successivamente da ciascuna giuocatrice alla propria vicina di destra.

Esempio: si esclude la e. La prima alla compagna che le sta a destra: Quale libro hai letto in questi

giorni? Rispondimi senza e.

Risp. — Marco Visconti.

La seconda alla vicina di destra:

Dom. — Dimmi, senza un o, quale tra le tue amiche è la più gentile.

Risp. — Adelina.

Ma, invece di una, si possono escludere due o tre vocali, ed allora se aumentano le difficoltà, non muta il giuoco.

# 54° - L'INDOVINO DEL PENSIERO.

Una fanciulla, che fa da direttrice del giuoco, rivolge ad ogni singola compagna questa domanda:

- A che cosa somiglia la cosa a cui io penso?

Ed annota sopra un pezzo di carta le risposte che le vengono date.

Finito il giro, la direttrice esclama:

— Signorine, ho l'onore di informarle, che io pensavo (per es.) al gatto. Voi, signorina, alla mia domanda avete risposto: maestro; voi invece avete risposto topo; e voi: somarello. Siccome nessuna di voi ha indovinato la cosa da me pensata, vi condanno a trovare una relazione tra il gatto e le risposte da ciascuna di voi datemi.

Ed allora colei che ha risposto maestro soggiunge: Ho detto maestro, perchè egli possiede un gatto a cui è molto affezionato.

E l'altra:

- Ed io ho risposto topo, perchè il gatto mangia i topi.

E la terza:

- Ed io ho risposto somarello, perchè sovente il gatto è paziente quanto il somarello.

Quelle tra le giuocatrici che non sanno giustificare la risposta data, mettono un pegno.

#### 550 - PAPA!

Per questo passatempo occorrono tante seggiole quante sono le fanciulle che vi partecipano, meno una.

Una delle giuocatrici assume le funzioni di papà, quando non se ne trova presente uno vero, che s'acconci a tenere lieta la giovine brigata femminile.

Le seggiole sono disposte in circolo, ma un po' lontano dal papà e le une discoste dalle altre sessanta centimetri circa. Le fanciulle si dispongono in circolo tra il papà e le seggiole, e si mettono a danzare in giro tondo, mentre il papà batte il tempo; ma quando egli col bastone percuote il suolo, tutte devono sedersi. Siccome il numero delle fanciulle è maggiore di uno

del numero delle seggiole, necessariamente la meno sollecita delle ragazze dovrà restare in piedi.

Allora, questa viene punita, condannata ad inginocchiarsi davanti al papa e a confessargli un peccato. Il papa assegna una penitenza da eseguirsi subito, onde il giuoco possa continuare.

#### 560 - LA PAROLA PROIBITA.

In un libro di giuochi tedesco, stampato verso il 1881, a proposito di questo giuoco, si leggono le parole che seguono:

« Questo giuoco è di origine italiana, nè potrebbe essere altrimenti, perchè l'Italia è il paese del mondo nel quale si proibisce tutto, specialmente quello che è giusto e buono ».

È un bel complimento ai nostri governanti, da parte dei signori tedeschi. Quand'ho letto quelle parole, lo confesso, non mi sono vergognato di essere italiano; ma mi sono sentito montare al viso il rossore della ribellione e dell'ira per il giudizio severo, ingiusto da parte di un autore appartenente ad una nazione dove è proibito ciò che è onesto.

Dunque, dicevo, il giuoco della parola proibita è italiano: e consiste nel rispondere a domande determinate, evitando di pronunciare nella risposta una o più parole bandite, prima di cominciare il giuoco, dal dizionario delle giuocatrici.

Le parole, che più di frequente si escludono, sono gli avverbi e le congiunzioni, ecc. Es.: sì, no, certo, tuttavia, e, ed, sicuro, perchè, ecc.

La riescita del giuoco dipende dalla presenza di spirito e dalla abilità di colei che fa le domande, onde la risposta riesca difficile, senza le parole proibite.

Le giuocatrici che errano, mettono un pegno.

## 570 - L'AVVOCATO DIFENSORE.

Il giuoco è d'origine italiana; è antichissimo e n'ho trovato traccia in libri del Seicento. Ed è semplice, questo giuoco, come più semplice non si potrebbe desiderare. L'avvocato consiste nel rivolgere una domanda, e la rivolge la direttrice, ad una compagna del giuoco.

L'interrogata resta seduta e funge da condannato e spetta alla vicina di destra di alzarsi e di rispondere a vece della sua cliente.

La domanda deve essere fatta sempre in forma di accusa; e l'avvocato risponde sempre in senso di difesa.

Chi erra mette pegno. Esempio:

Direttrice. - Siete accusata di stonare sempre, quando cantate; e stonate, non perchè vi facciano difetto le orecchie, che le avetc lunghe assai, ma per costringere le compagne a stonare.

L'accusata non si muove, ma si alza l'avvo-

cato suo.

522

Avvocato. — Il sospetto sul quale si fonda l'accusa ora pronunciata dal signor Presidente, è privo di fondamento, quanto ingiusto, ed è ingiustissimo.

S'egli, l'accusato, che ho l'onore di difendere, ha talvolta stonato, benchè le prove facciano difetto, la stonatura non è da attribuirsi all'imputato, sibbene al direttore d'orchestra, ecc.

# 580 - LA LETTERA A DOMANDA E RISPOSTA.

Tanti quarti di foglio, quante sono le giuocatrici, si ripiegano in modo che i quattro angoli si uniscano nel mezzo.

Sulla parte opposta ai quattro angoli si scrive l'in-

dirizzo a cui si destina la lettera e, sul lato nascosto



Fig. 275.

dai quattro triangoli, ciascuna giuocatrice scrive le domande. Scritte le domande, le lettere sono ritirate, mischiate e distribuite nuovamente una a ciascuna giuocatrice, che sui quattro triangoli ed esternamente scrive le risposte.

Quindi, le lettere vengono ritirate e la direttrice del giuoco, dopo averle mescolate, le distribuisce di bel nuovo alle

giuocatrici: le quali hanno l'obbligo di leggere le domande con le risposte relative, dando alla lettura la forma di una epistola.

## 590 — IL BIGLIETTO TRIANGOLARE.

Sopra un foglietto di carta rettangolare si scrive





Fig. 276.

una frase e piegato in forma di triangolo, come nella figura annessa, viene messo alla posta, cioè: dentro l'oggetto provvisoriamente destinato a ricevere i biglietti delle giuocatrici.

Quando tutte le partecipanti al giuoco hanno deposto il loro biglietto alla posta, la direttrice del giuoco fa da postino e ne consegna uno a ciascuna giuocatrice, che vi scrive il nome di una compagna per l'indirizzo e lo rimette di bel nuovo in buca. Il postino li porta a sua volta a domicilio ed allora, a turno, ciascuna legge ad alta voce il biglietto ricevuto.

#### 60° - LA LETTERA DI TUTTI.

La direttrice del giuoco prende un foglio di carta, lo piega a forma di lettera e vi scrive l'indirizzo; lo riapre, vi appone la data e l'intestazione e comincia la lettera con una frase. Quindi passa matita e foglio alla vicina, la quale deve continuare la lettera con l'aggiunta di una frase novella e a sua volta passa il foglio alla sua vicina, e così di seguito, fino all'ultima giuocatrice, che oltre la frase di chiusura, deve prendere congedo dalla persona alla quale è diretta la lettera e deve sottoscriverla col proprio nome.

Il giuoco ha le sue regole. Innanzi tutto non è lecito leggere l'indirizzo; è di obbligo legare sensatamente la frase che si scrive con quella che la precede; è opportuno praticare abilità e spirito nello scrivere le frasi; per mettere nell'imbarazzo le compagne e per destare l'ilarità al momento della lettura.

#### 610 - INIZIALE A INDOVINELLO.

Sopra una lavagna o un pezzo di carta si scrive la iniziale di un nome di un animale; ma le lettere successive del nome devono essere rappresentate da tanti punti o da tante croci, quante sono le lettere del nome. La direttrice del giuoco domanda quindi successivamente alle partecipanti al giuoco, se la parola della quale si conosce l'iniziale appartiene ad un pesce, a un uccello o a un mammifero.

Chi indovina a sua volta diventa direttrice del

giuoco.

#### 620 - LA RISPOSTA A INDOVINELLO.

Una giovinetta chiede ad una compagna:

— Che cosa ti sarebbe di grande utilità, quando fa molto caldo ?

L'interpellata deve rispondere con un indovinello. Per es. così:

— Un oggetto molto diviso pur formando un intero; che s'apre e si schiude; che ha perle, nastri, trine; che è di seta, di carta, di legno, di metallo, ecc.

La vicina deve indovinare il nome dell'oggetto, o

mettere pegno.

#### 630 - PAROLE A DOPPIO SENSO.

La divinatrice è fatta allontanare momentaneamente dalla sala, o è pregata di appartarsi in un angolo, mentre le compagne si accordano sulla parola da scegliere e che deve avere un significato doppio.

Quando la comitiva si è posta d'accordo sulla parola, la divinatrice viene richiamata nel circolo ed è invitata a porre le domande, che sono tre, e cioè:

- 1. Come lo ami?
- 2. Dove lo ami?
- 3. Perchè lo ami?

# oppure:

- 1. Come lo ami?
- 2. Come lo vorresti?
- 3. Cosa ne faresti?

Nel rispondere l'interpellata deve cercare di alludere ora all'uno ora all'altro significato della parola scelta, allo scopo di porre maggiormente nell'imbarazzo la divinatrice.

Alcune parole a doppio significato:

Affettato Chi usa negli abiti, nelle parole, ecc. soverchio artificio.

Roba tagliata a fette.

Ago ... Ago da cucire.

Ago calamitato della bussola.

Bilia.. Legno storto col quale si serrano le legature delle some. Buca del biliardo.

Bordo . Quella parte del vascello che sta fuori dell'acqua.

Specie di tela, detta anche bordato.

Busto . Le statue scolpite dalla testa fino al petto. Il busto che indossano le donne. Quello strumento che serve per tramutar

Pala... È impropriamente nel parlare comune il davanti di un altare, che invece si addimanda paliotto.

Palco .. Composto di legnami lavorati connessi e confitti insieme per sostegno del pavimento.

In senso figurato il palco del teatro.

Palio . Panno o drappo che si dà per premio a chi vince nella corsa. Ornamento del Sommo Pontefice.

Pio ... Voce che mandan fuori i pulcini. Religioso, divoto.

Ferro . Il più duro e il più utile di ogni metallo. Ferro da stirare. Ferro da cavallo.

#### 640 - I GIORNI DELLA SETTIMANA.

A sette fanciulle si dànno i nomi dei giorni della settimana, e in ordine cronologico si dispongono lungo una parete.

A tre o quattro passi davanti a loro si colloca la direttrice del giuoco; la quale, gettando una palla in aria, nomina un giorno della settimana; per esempio: giovedì.

La giovanetta a cui fu assegnato il giorno di *giovedi* corre innanzi sollecita per prendere la palla e gettarla a sua volta in alto, nominando un altro giorno.

Se una delle giovanette chiamate non prende la palla e la lascia cadere a terra, tutte le altre si dànno alla fuga.

Colei che ha sbagliato raccoglie la palla e tenta di colpire con quella una delle compagne fuggenti. Se non vi riesce mette un pegno; se mira giusto e colpisce, la colpita raccoglie la palla e tutte le altre tornano al posto loro per continuare il giuoco.

#### 65° - L'ORACOLO.

La persona incaricata di rappresentare la Sibilla distribuisce alle altre che partecipano al giuoco, un certo numero di fogli di carta, in cima a ciascuno dei quali viene scritta una domanda.

La Sibilla ritira i fogli e scrive sotto ogni domanda tante risposte, quante sono le persone che prendono parte al giuoco, e le enumera progressivamente.

La Sibilla, e lo si comprende di leggieri, deve essere una persona colta, di molto spirito e di una delicatezza pari all'educazione, e deve essere educatissima.

Se non possiede tutti questi requisiti, rinunci alla parte di Sibilla, per non arrecare involontaria offesa a chi forse non ha uno, ma mille diritti al rispetto e alla considerazione dell'universale.

Finito il lavoro preparatorio, che può essere fatto anche prima di proporre il giuoco, la Sibilla ricorda con opportune parole alla comitiva ch'ella risponderà quanto la sua chiaroveggenza le suggerisce, e farà scegliere volta a volta un numero delle risposte da coloro che partecipano al giuoco.

La Sibilla legge la risposta indicata a' numeri richiesti.

Esempio di domande e di risposte:

Domanda — Avete veri amici?

Risposte:

1. Ne avete molti.

2. Diffidate di coloro che perennemente vi adulano.

- Il vostro egoismo allontana da voi gli amiei buoni.
- 4. Ne avete molti, malgrado i vostri difetti.
- 5. Esiste al mondo una donna che vi proverà la sua amicizia, sacrificandosi per voi, ecc.

Domanda — Quale è il principale vostro pregio? Risposte:

- 1. Non ne avete che uno.
- 2. Ne avete tanti da rendere impossibile un giudizio.
- 3. Una bellissima voce.
- 4. Una dote colossale, pari alla bontà dell'anima.
- 5. Una probità a tutta prova.

Domanda — Quale è il principale vostro difetto? Risposte:

- Per la smania di dire sempre bene del prossimo, finite per adulare.
- 2. Di promettere più di quanto mantenete.
- 3. Di non applicarvi abbastanza allo studio.
- 4. Un amor proprio eccessivo.
- 5. Quello di trovare da ridire su tutto e su tutti.

E le domande si susseguono così, con le rispettive risposte:

- Siete voi amato?
- Quale sentimento ispirate voi?
- Dove troverete la felicità? ecc.

#### 66º - LA TOELETTA DELLA SIGNORA.

Le giovinette si dispongono in circolo e seggono, ad eccezione di colei che fa la signora. Le altre prendono ciascuna il nome di un oggetto di abbigliamento della signora.

Questa comincia:

- Portatemi la toeletta.

Tutte le giuocatrici si alzano e cambiano di posto. Allora la signora ordina:

- Il mio nastro.

Colei che rappresenta il nastro si alza e risponde subito:

- Eccolo.
- Il mio ventaglio.

Colei che lo rappresenta si alza ed esclama:

- Eccolo.

Allorchè la signora ripete:

- Portatemi la toeletta.

Tutte le giuocatrici si alzano e cambiano di posto. Ma, come pure la signora desidera di accomodarsi, colei che resta senza seggiola, mette pegno e fa da signora, lasciando a chi è stata da lei sostituita l'incarico di rappresentare l'oggetto ch'erale stato assegnato al principio del giuoco.

La signora la quale chiede un oggetto non rappresentato mette pegno; e lo mette anche quando, dopo aver chiesto tutta la toeletta, resta ancora signora.

34 - J. Gelli, Piccola enciclopedia di giuochi.

## 67º — LE PREFERENZE DELL'ANIMA.

A ciascun giuocatore è consegnato un foglio, sul quale leggonsi alcune domande, alle quali egli deve rispondere.

Le domande sono dettate dal direttore o dai par-

tecipanti al giuoco.

Le risposte giudicate migliori ricevono un premio o l'applauso dei giuocatori, e chi le dette diventa direttore del giuoco. Esempio:

D. — Quale occupazione preferite?

R. - Lo studio, perchè forma l'uomo.

D. — Quale virtù preferite?

R. — La sincerità, perchè non fa dire bugie.

D. — Quali colori preferite?

R. — Il bianco, il rosso e il verde, perchè formano il nostro tricolore.

D. - Quale fiore preferite?

R. — La violetta, perchè anche nascosta dà profumo.

D. — Quale poeta preferite?

R. — Dante Alighieri, perchè la sua Divina Commedia meglio guida verso il progresso di una civiltà internazionale ed umana, aspirazione degli italiani.

D. — Quale associazione preferite?

R. — La Dante Alighieri, perchè tutela la civiltà, la lingua e la coltura italiana dovunque trovansi italiani.

D. - Qual'è il vostro motto preferito?

R. — Italia e Dante.

D. — Se non foste italiano di quale nazione vorreste essere?

R. — Italiano, sempre italiano.

D. — Per quale ideale vorreste morire?

R. — Per la libertà della patria. Essa apre la via del Paradiso.

#### 68° - LE TAVOLE MAGICHE.

Sopra sette liste di cartoneino, lunghe intorno a 12 centimetri e larghe 5 circa, si riproducono le colonne dei numeri seguenti:

|    | 27 | 53 | 79 | 2  | 27 | 54 | 79 | 4     | 29 |     | 79 | 8  | 29 | 58 | 79 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-----|----|----|----|----|----|
|    | 29 | 55 | 81 | 3  | 30 | 55 | 82 | 5     | 30 | 55  | 84 | 9  | 30 | 59 | 88 |
|    | 31 | 57 | 83 | 6  | 31 | 58 | 83 | 6     | 31 | 60  | 85 | 10 | 31 | 60 | 89 |
| 7  | 33 | 59 | 85 | 7  | 34 | 59 | 86 | 7     | 36 | 61  | 86 | 11 | 40 | 61 | 90 |
| 9  | 35 | 61 | 87 | 10 | 35 | 62 | 87 | 11    | 37 |     | 87 | 12 | 41 | 62 | 91 |
| 11 | 37 | 63 | 89 | 11 | 38 | 63 | 90 | 13    | 38 |     | 92 | 13 | 42 | 63 | 92 |
|    | 39 | 65 | 91 | 14 | 39 |    | 91 | 14    | 39 |     | 93 | 14 | 43 | 72 | 93 |
|    | 41 | 67 | 93 | 15 |    | 67 | 94 | 15    | 44 |     | 94 | 15 | 44 | 73 | 94 |
|    |    | 69 | 95 | 18 | 43 | 70 | 95 | 20    | 45 |     | 95 | 24 |    | 74 | 95 |
|    |    | 71 | 97 | 19 | 46 | 71 | 98 | 21    | 46 | 711 |    | 25 | 46 | 75 | -  |
|    | 47 | 73 | 99 | 22 | 47 | 74 | 99 |       | 47 | 76  | 00 | 26 | 47 | 76 |    |
|    | 49 | 75 | 00 | 23 | 59 | 75 | 00 | 22 23 | 52 | 77  |    | 27 | 56 | 77 |    |
|    |    | 77 |    |    | 51 | 78 |    | 28    | 53 | 78  |    | 28 | 57 | 78 |    |

| 45 57 .<br>46 58 47 59 48 60 49 61 50 62 51 63 52 96 | 16 28 56 84 32<br>17 29 57 85 33<br>18 30 58 86 34<br>19 31 59 87 35<br>20 48 60 88 36<br>22 56 62 90 38<br>22 56 62 90 39<br>24 52 80 92 40<br>25 53 81 93 41<br>27 55 83 95 43 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 97                                                | 23 51 63 91 39<br>24 52 80 92 40<br>25 53 81 93 41                                                                                                                               |
| 55 99<br>56 100                                      | 25 53 81 93 41<br>26 54 82 94 42<br>27 55 83 95 43                                                                                                                               |
| 56 100                                               | 27 55 83 95 43                                                                                                                                                                   |
|                                                      | 46 58<br>47 59<br>48 60<br>49 61<br>50 62<br>51 63<br>52 96<br>53 97<br>54 98<br>55 99                                                                                           |

Con queste tavole il giuocatore in mano può far bella pompa del suo spirito divinatorio; può scommettere, senza tema di perdere, di indovinare qualunque numero non superiore a cento; gli anni di una persona; le lire, i soldi e i centesimi che ha in tasca un amico; l'ora alla quale va a riposare e quella a cui si leva un conoscente, ecc.

Per riescire nel giuoco l'indovino fa vedere ad una

533

una le sette tavole alla persona che si presta al giuoco e, ad ogni tavola presentata, gli domanda:

- C'è il numero da indovinare?

| 1                  | 17                         | 33                         | 49                         | 2                          | 18                         | 34                         | 50                         | 4                          | 20                         | 36                         | 52                                     |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 3                  | 19                         | 35                         | 51                         | 3                          | 19                         | 35                         | 51                         | 5                          | 21                         | 37                         | 53                                     |
| 5                  | 21                         | 37                         | 53                         | 6                          | 22                         | 38                         | 54                         | 6                          | 22                         | 38                         | 54                                     |
| 7                  | 23                         | 39                         | 55                         | 7                          | 23                         | 39                         | 55                         | 7                          | 23                         | 39                         | 55                                     |
| 9                  | 25                         | 41                         | 57                         | 10                         | 26                         | 42                         | 58                         | 12                         | 28                         | 44                         | 60                                     |
| 11                 | 27                         | 43                         | 59                         | 11                         | 27                         | 43                         | 59                         | 13                         | 29                         | 45                         | 61                                     |
| 13                 | 29                         | 45                         | 61                         | 14                         | 30                         | 46                         | 62                         | 14                         | 30                         | 46                         | 62                                     |
|                    | _                          | _                          |                            | 15                         | 31                         | 47                         | 63                         | 15                         | 31                         | 47                         | 63                                     |
| 16                 | 31                         | 47                         | 63                         | 15                         | 31                         | 41                         | 00                         | 10                         | 31                         | 20                         |                                        |
| _                  |                            |                            |                            |                            |                            | 48                         | 56                         | 32                         | 40                         | 48                         | _                                      |
| 8 9                | 24 25                      | 40 41                      | 56 57                      | 16                         | 24 25                      |                            |                            | _                          |                            |                            | 56                                     |
| 8 9                | 24                         | 40                         | 56                         | 16                         | 24                         | 48                         | 56                         | 32                         | 40                         | 48                         | 56                                     |
| 8<br>9<br>10       | 24 25                      | 40                         | 56 57                      | 16                         | 24 25                      | 48                         | 56 57                      | 32                         | 40                         | 48                         | 56                                     |
| 8<br>9<br>10       | 24<br>25<br>26             | 40 41 42                   | 56<br>57<br>58             | 16<br>17<br>18             | 24<br>25<br>26             | 48 49 50                   | 56<br>57<br>58             | 32<br>33<br>34             | 40 41 42                   | 48 49 50                   | 56<br>57<br>58<br>59                   |
| 8<br>9<br>10<br>11 | 24<br>25<br>26<br>27       | 40<br>41<br>42<br>43       | 56<br>57<br>58<br>59       | 16<br>17<br>18<br>19       | 24<br>25<br>26<br>27       | 48<br>49<br>50<br>51       | 56<br>57<br>58<br>59       | 32<br>33<br>34<br>35       | 40 41 42 43                | 48<br>49<br>50<br>51       | 56<br>57<br>58<br>59<br>60             |
| 8                  | 24<br>25<br>26<br>27<br>28 | 40<br>41<br>42<br>43<br>44 | 56<br>57<br>58<br>59<br>60 | 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 24<br>25<br>26<br>27<br>28 | 48<br>49<br>50<br>51<br>52 | 56<br>57<br>58<br>59<br>60 | 32<br>33<br>34<br>35<br>36 | 40<br>41<br>42<br>43<br>44 | 48<br>49<br>50<br>51<br>52 | 56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62 |

### LE PENITENZE.

I pegni messi in seguito ad errori commessi nel giuoco si riscattano, sottoponendosi ad una penitenza. In fatto di penitenze tutto è buono, purchè rimanga nella sfera delle cose lecite e possibili. Però, c'è un però, non hanno da essere cose banali, sciocche, o puerili addirittura. No; ci vuole un po' di spirito nell'assegnare le penitenze e più ancora nell'idearne la specie.

Le penitenze devono presentare, interessare l'intelletto e lo spirito, ed essere proprozionate alla persona che le deve eseguire.

Le penitenze sono varie e innumerevoli come le stelle del firmamento. Qui sono indicate quelle che maggiormente si adattano alla gioventù.

#### 690 - LO SPEGNITOIO.

Il penitente si colloca in piedi con le mani a tergo,

davanti a' compagni di giuoco.

Gli è vietato di fare qualsiasi movimento. Un compagno gli passa celermente davanti alla bocca e alla distanza di venti centimetri circa una candela accesa. Il penitente deve soffiare e spegnere la candela mentre passa.

Non riacquista il pegno fino a quando non è riescito nell'intento.

#### 70° - IL CARTELLINO.

Il penitente è condannato a chiedere a ciascuno de' compagni:

- Se io fossi un cartellino, che ne faresti tu? L'interrogato risponde quello che crede più opportuno; e il paziente dovrà ringraziarlo, anche se la risposta non fosse tra le più lusinghiere.

#### 71° - IL MUTO.

Ciascun giuocatore indica al penitente di eseguire una penitenza, ed egli deve senza parlare, accennare alle ragioni che gli impediscono di ubbidire.

## 720 — IL RE DEL MAROCCO.

Il direttore delle *penitenze* consegna un candeliere con la relativa candela accesa al penitente, e ne consegna un'altra ad una giuocatrice, se c'è.

Poi i due candelieri sono condotti agli angoli op-

posti della sala.

Ad un segnale del direttore ambedue prendono un aspetto triste, un contegno da funerale, atteggiando il viso al più profondo dolore; mentre con voce sepolerale si rivolgono, avvicinandosi, frasi di questo genere:

- Signora, la sapete la tremenda notizia?

- Pur troppo, amico mio!

— Il re del Marocco è morto.
— Purtroppo, purtroppo, amico mio!

- E l'hanno seppellito.

- Purtroppo, purtroppo, purtroppo, amico mio!

— Purtroppo, purtroppo, purtroppo, amico mio, la penitenza è stata lunga ed ora è finita!

La nenia funebre pure finisce, e il penitente con la « cara amica » tornano a ridere in mezzo alla comitiva. È d'obbligo ad ogni frase aggiungere sempre una volta di più la parola purtroppo.

### 73° — IL PAPPAGALLO.

Il penitente trasformato momentaneamente in pappagallo, dice a ciascun giuocatore:

— S'io fossi un pappagallo, che cosa m'insegneresti tu a ripetere?

Ciascuno dà la risposta che più gli aggrada; ma se uno degli interrogati rispondesse:

— T'insegnerei a baciarmi, o ad accarezzarmi, o a salutarmi, ecc.

Il penitente deve subito baciare, o accarezzare, o

salutare, ecc., la persona che gli insegnerebbe a ciò fare; e se questa non lo volesse, ha da porre pegno e subire la penitenza, che le verrà assegnata.

#### 74° — LA STATUA.

Il penitente, collocato nel mezzo della sala, prende tutte quelle pose incomode e ridicole che gli daranno, muovendolo come un manichino, i giuocatori.

Talvolta, però, la statua pone un patto. Il giuocatore che obbliga il penitente a prendere una determinata posa, deve farlo con la mano opposta a quella di cui si servì il giuocatore precedente. Chi erra, prende il posto del paziente.

#### 75° — IL BACIO AL CANDELIERE.

È una penitenza delle più antiche, che rimonta al Medio Evo.

Il penitente vien fatto voltare; un giuocatore, a cui si è dato a tenere un candeliere, si conduce dietro al penitente e quindi ordina a questi di voltarsi e di baciare il candeliere.

Il penitente tenta di baciare la gota della persona che tiene il candeliere, e questa dovrà impedirglielo frapponendo fra la sua gota e il penitente il candeliere.

## 76° — IL BACIO DELLA PIÙ BELLA.

La comitiva sceglie la persona che deve rappresentare la più bella, alla quale si affida l'incarico di dare il suo bacio al penitente, che si fa sedere davanti alla comitiva.

La più bella sceglie una compagna o un compagno

di viaggio, e quando sono giunti davanti al penitente, lo pregano di guardare e... si scambiano il bacio, che a lui sarebbe toccato.

## 77º - LO SPIRITO DI CONTRADDIZIONE.

Per compiere questa penitenza è necessario di fare

tutto l'opposto di quanto vien comandato.

«Felice colui, dice un libretto del 1680, dal quale è tolta questa penitenza, felice colui, al quale una dama di condizione e bella ordina di allontanarsi e di non abbracciarla».

## 780 - L'ELEMOSINA.

Questa penitenza è riservata agli uomini. Il penitente va ad inginocchiarsi davanti ad una signora e con un dito le batte leggermente sul ginocchio, esclamando:

- Abbiate pietà di me!

— Volete un po' di pane? avete sete? Poveretto! Me ne duole; ma non ho pane, non ho vino.

Il penitente continua a domandar pietà, e la si-

gnora a ripetere che non ha nulla da dargli.

Se però, durante il colloquio col penitente la signora nomina un oggetto o una cosa, che il penitente ha confidato, come un segreto, agli altri della comitiva, la signora è obbligata essa a fare una penitenza, eseguendo quella qualsiasi che le venisse assegnata dai compagni.

## 790 - IL BACIO DEL CAPPUCCINO.

Ecco un'altra antica quanto galante maniera di far riscattare con una penitenza sola due pegni. Si scelgono un penitente e una penitente; si conducono ambedue nel mezzo del circolo e si pregano di voltarsi reciprocamente le spalle. Per ultimo si invitano a inginocchiarsi.

Una volta in ginocchio, la signora volge la testa a destra, il cavaliere a sinistra e, sempre restando in ginocchio, si scambiano il bacio dell'amicizia.

Si corre il rischio, in questo piacevole esercizio, di perdere l'equilibrio. Se lo perde l'uomo, poco male; la comitiva se ne farà buon sangue; ma la signora non deve perderlo, e spetta al cavaliere d'impedire che ciò avvenga.

## 80° - L'ESILIO.

Il penitente è relegato per un breve tempo in un angolo della sala. Durante la relegazione non ha il diritto di rivolgere la parola ad alcuno dei giuocatori e tanto meno di rispondere alle domande che gli vengono rivolte. Se trasgredisce, mette un nuovo pegno.

Il relegato però ha il diritto d'imporre la penitenza

che deve scontare chi gli succede nel pegno.

### 81º - A DISCREZIONE.

La penitenza della « a discrezione » è la più piacevole che si possa infliggere da una compagnia cortese a chi fallò nel giuoco. Però, può diventare la peggiore delle penitenze, se la comitiva non conosce la misura e... qualche cosa d'altro nell'imporre una mortificazione.

«A discrezione» vuol dire che il penitente deve fare tutto quanto gli viene ordinato, volta a volta, da ciascun giuocatore.

#### 820 - I PROVERBI.

Si obbliga il paziente a riconquistare il pegno, indovinando un proverbio scelto dalla società.

Il penitente si ritira in altra stanza, mentre i com-

pagni si accordano sulla scelta del proverbio.

Richiamato, egli ad uno ad uno interroga tutti i compagni: i quali, nella risposta, devono fare entrare la parola del proverbio che a ciascuno di loro è stata assegnata.

Il penitente può fare sino a tre domande alla stessa persona; ma, se terminato il giro non ha indovinato,

deve subire una nuova penitenza.

### 830 - IL TESTAMENTO.

La persona che riceve l'ordine di fare il suo testamento, lega ciò che possiede, o quello che crede di possedere di fisico o di morale, ai parenti o agli amici.

Il testamento è una delle penitenze più usate, perchè rappresenta una sorgente inesauribile di epigrammi e di complimenti. Però, come è opportuno in società di essere generosi nel lodare, si sia cauti, molto cauti ed avari nel lanciare gli epigrammi.

Per eseguire questa penitenza il direttore chiede:

— A chi? (e accenna agli occhi, p. es.).

Il penitente replica:

— Alla signora tale dei tali.

E il direttore:

— Il penitente lascia alla signora tale dei tali gli occhi suoi.

#### 84º - I CONSIGLI.

Il penitente è obbligato a dare un consiglio, sia a bassa, sia ad alta voce, a ciascuno dei giuocatori.

### 85° - IL PARAGONE.

Il penitente entra nel circolo dei giuocatori e il direttore gli dice:

— Osservate la tale persona; paragonatela a qualche cosa: a un oggetto qualunque, e diteci in che cosa all'oggetto da voi scelto somiglia, in che differisce.

Nella penitenza, il penitente può fare sfoggio di buon senso, di intelligenza e di molta cortesia.

## 86° — Lo specchio.

La penitenza dello specchio consiste nel riprodurre, o meglio nel ripetere tutte le mosse e gli atteggiamenti che prendono coloro che davanti allo specchio si presentano.

Lo specchio, lo si sa, riflette le cose simmetricamente; se lo *specchio* sbaglia, mette un nuovo pegno, o ha da subire una nuova penitenza.

## 87º - L'OPINIONE DEGLI ALTRI.

La penitenza consiste nel dire ai giuocatori ad alta voce o in un orecchio ciò che di loro pensa il mondo.

S'ha da raccomandare molta circospezione nell'eseguire questa penitenza per non offendere chicchessia.

## 880 - LA CONFESSIONE.

Il penitente si avvicina al direttore del giuoco, che le fa da confessore; siede accanto a lui e risponde alle domande che gli vengono rivolte:

- Avete dato il vostro cuore ad alcuno?

— Dite la prima lettera del nome della persona alla quale l'avete dato.

- Fateci il suo ritratto morale.
- Diteci quale è il vostro difetto principale.
- Che cosa fareste della tale o tal'altra cosa?
- Avete amici? ecc.

## 890 - PENITENZE A INDOVINELLO.

1. Abbracciare, o baciare, o fare un complimento, o dire una scortesia al *disotto* di un candeliere.

(Il candeliere si appoggia alla testa della persona che si presceglie per ricevere l'abbraccio, il bacio, il complimento o la scortesia).

2. Baciare la propria ombra.

(Il penitente si colloca tra il lume e la persona che presceglie di baciare e la bacia).

3. Baciare la persona preferita, senza farsene accorgere.

(Si baciano successivamente tutte le persone che partecipano al giuoco).

4. Il bacio della suora.

(Baciare una compagna di giuoco attraverso la spalliera di una seggiola, che rappresenta — in questa penitenza — la inferriata del parlatorio).

5. Il bacio del caso.

(Il penitente prende i quattro re e le quattro donne di un mazzo di carte, le mescola e distribuisce i re alle signore della comitiva, e le donne ai signori. Fatta la distribuzione le signore dovrebbero baciare o essere baciate dal giuocatore penitente che possiede la donna dello stesso seme del re, che la sorte le diede).

6. Il viaggio a Corinto.

(Una signora, tenendo un fazzoletto in mano, è condotta dal penitente condannato a tenere nella destra un candeliere, a far riverenza a tutti i partecipanti al giuoco. La signora, così condotta, s'inchina davanti a ciascuno; ed abbraccia e bacia quelle persone della

compagnia alle quali essa desidera testimoniare affetto o simpatia. Tutte le volte che abbraccia o bacia, si rivolge al penitente, e

— Scusatemi, sapete! — gli fa, e gli passa il fazzoletto sulle labbra.

#### 900 - ALLA BERLINA.

Qui non si tratta della Colonna infame, ma di una penitenza che, ridotta a più miti proporzioni dalla civiltà e dalla educazione, ricorda uno dei tanti crudeli supplizii a cui erano esposti i bricconi di alcuni secoli addietro.

Il penitente è condotto in una sala attigua a quella nella quale si trovano coloro che presero parte ai giuochi.

Quegli che funziona da direttore chiede ad ogni compagno ed annota la ragione per la quale il paziente si trova in berlina.

Raccolte tutte le risposte, il paziente è chiamato davanti al *tribunale*; e fattolo sedere, il direttore legge, saltuariamente, le risposte raccolte. Il paziente deve indovinare l'autore di una qualsiasi delle risposte dategli.

Se alla terza prova non riesce vittorioso, torna in berlina e non ritira il pegno fino a che non abbia indovinato. C'ommissariato Generale dell'Emigra.

BIBLIOTECA DELL' EMIGRANT.

